



# A CHI LEGGERA'



Al primo annunzio che un'armata stranicra col bacio della fratellanza, avea violato il territorio della Repubblica; al primo grido d'allarme mandato dall'Assemblea e dai Triumviri concordi nel protestare contro a codesto abuso della forza, a codesto oltraggio recato alla buona fede del popolo; da tutte le parti dello Stato sorse un fremito d'indignazione, contro l'invasore, e una parola d'alfetto verso il Governo che s'apprestava a combatterlo.

Al Municipi di recente costituiti dal voto popolare, provocati, o con mene secrete, o con aperta violenza a separarsi dal Governo della Repubblica, e a dichiararsi per una ristaurazione papale, congregati in Consiglio, quali per invito de Presidi, quali per proprio istinto, rogarono la loro adesione alla Repubblica accompagnandola colle più calde proteste di voler accettare qualunque sagrificio, e affrontare per essa qualunque pericolo.

Le milizie Nazionali de'varj paesi fecero lo stesso: e s'affrettarono a correr su lloma per avvalorar le parole co' fatti. Non parliamo dei Circoli che furono sempre il centro delle più generose risoluzioni, e il fecolare de'più nobili eccitamenti. I loro indirizzi, varj di stile e di forma, ma unanimi nel concetto, attestano ad un tempo l'ardore repubblicano e la coltura di un popolo sorto gigante dall'abiezione di tanti secoli.

Oltre ai corpi collettivi, alcune province, come quella di Viterbo è d'i Camerino, vollero far atto di adesione più esplicita sottoscrivendo una formola di giuramento, e mandando numerose liste di nomi, senza pensare, o meglio senza curare, che il Governo che si tentava restaurare le avrebbe considerate come altrettante tavole di proscrizione. Abbiamo fra questi centinaja di nomi femminili, più notabili in questa circostanza, perchè attestano in modo solenne lo spirito universale e quanto profondamente si è radicato fra noi l'amore delle libre i istinzioni.

Codesti atti onorevoli di mano in mano che giugnevano a Roma, si lessero all'Assemblea e si stamparono sul Foglio ufficiale: ma il loro numero veniva di giorno in giorno crescendo per modo, che il foglio era breve, e augusto il tempo delle formate per esauririi. Di qui nacque l'idea di raccoglierli insieme, e compilarne un volume col titolo di Protocollo della Repubblica. Il quale Protocollo noi opponiamo a quelli della Diplomazia europea congiurata a calunniare le nostre popolazioni, per disporre di esse come di una mandria di pecore, a profitto del dispotismo dinastico e clericale.

I protocolli diplomatici sono orditi a Gaeta, tra i vecchi agenti dell' assolutismo, e i successori di Ruffo. I protocolli diplomatici sono meditati nel secreto e nell'ombra, come si conviene ad un'opera delle tenebre, e ad un patto liberticida. I nostri sono emessi alla luce del sole, e talora nelle pubbliche piazze, come i liheri plebisciti di Roma; i nostri si dettarono sotto la pressione del pericolo, sotto la minaccia austriaca e borbonica, la vigilia dell' invaminaccia austriaca e borbonica, la vigilia dell' inva-

sione, al suono dell'artiglieria nemica che s'appressava. Nessun pontefice, nessun re potè vantare altrettanto, nè pure ai tempi più cavallereschi e più

ligi alla Curia romana.

Quando, pochi di sono, un inviato straordinario di Francia giugneva desiderato fra noi, ad appurare i fatti, che la calunnia aveva si stranamente travolti, e riferire sulle vere condizioni dello Stato Romano, il Triumviro Mazzini gli accompagnò con una sua nota ammirabile per franchezza e per senno politico, la lista di questi preziosi documenti, i quali basterebbero soli a mostrare di quanti si compone quel pugno di faziosi contro i quali si leva l'Europa, qual è lo spirito delle nostre popolazioni, e quali i suoi sentimenti, sia per il governo decaduto, sia per quello che fu inaugurato sulle sue sanguinose ruine. Citiamo le sue parole:

« Oscure minacce, e difetto sopratutto d'educazione politica, avea distolto un certo numero di elettori dal contribuire alla formazione dell' Assemblea: il che parve ad alcuni indebolisse l'espressione del voto generale. Ma un secondo fatto caratterístico venne a sciogliere in maniera irrefragabile questi dubbi. Poco innanzi alla istallazione del Triumvirato, furono rieletti i Mnnicipj. E tutti votarono. Ora i Municipi rappresentano sempre e da per tutto l'elemento conservatore dello stato: onde v'ebbe luogo a temere che potessero rappresentare fra noi l'elemento retrogrado. Ebbene. Il turbine era scoppiato: l'intervenzione iniziata. Si sarebbe detto che alla repubblica pochi giorni di vita omai rimanevano, ed ecco i Municipi cogliere questo momento per far atto di adesione spontánea alla forma proclamata dall'Assemblea. Negli ultimi giorni d'Aprile e nei primi di Maggio agl' indirizzi de' Circoli e della Guardia nazionale s'aggiunsero; salvo poche eccezioni, quelli di tutti i Municipi; ed eccone la lista, o Signore, che mi fo un pregio di porvi sott'occliio. Tutti ad una voce proclamano la Repubblica, tutti riccinoscono incompatibile l'unione dei due poteri. E questo, Signore, è un fatto capitalissimo: è una controprova legale che conferma la prima e consacra il nostro diritto nel modo più esplicito ed assoluto.

Queste verità, ebbero nei fatti d'armi che vennero appresso, nello slancio unanime ed eroico delle popolazioni una testimonianza, e come un suggello di sangue, che Napoli e Francia e l'Austria medesima, respinta per otto giorni dal popolo inerme dell'infelice Bologna, non oseranno impugnare. Ma i fatti d'armi, favorevoli o tristi, sono sovente paralizzati da una vittoria o da un disastro finale. E quel tesoro di valore che abbiam dispiegato, forse potrà tornare inefficace contro ai nemici affratellati e molti. Il piede straniero, e la vendetta prelatizia potrà forse contaminare per poco questo sacro terreno bagnato dal sangue di tanti martiri : ma questo libro starà, questo libro dove stanno consegnati i nostri diritti, e i nostri voleri, soffocati dalla violenza, e compressi dall'armi congiurate delle potenze cattoliche: ma non dimenticabili dalla storia, e semenza immortale di futuro trionfo.

Ma se l'Europa gitterà uno sguardo su questi protocolli d'un popolo libero, se la luee del vero si farà strada, non dirò fra i gelidi gabinetti, ma al cuore e all'intelletto de'popoli, l'Europa smetterà l'armi fratricide, e noi avremo vinto. Le nostre sorti si stanno agitando nell'urna della l'rovvidenza. Noi ci presentiamo con questi documenti in una mano, colla spada sguainata nell'altra. La giustizia e la verità potranno venir ecclissate, ma non già spente per



sempre. Noi vinteremo, o almeno avremo lasciato a nostri nepoti un testamento d'onore, un patrimo-nio di libertà da rivendicare quando che sia. Roma 25 Maggio 1849.

F. DALL'ONGARO RAPPRESENTANTE DEL POPOLO

# AVVERTENZA

L'urgenza di presentare in qualunque modo riuniti questi documenti, nei quali sta la più forte e la più legit-tima confutzione della politica catololica riguardo a noi, ci ha fatto passar sopra all'eleganza della forma, e alla possibile integrità della collezione. Molti atti non ci sono pervenuti, alcuni forse ne avveno omessi.

I Municipj che avessero qualche reclamo a fare, qualche lacuna a riempiere, possono farlo, giacchè ci proponiamo di fare una seconda edizione, meno affretata e corredata d'altre illustrazioni intorno agli Atti più vitali della nostra Repubblica.

# ROMA E COMARCA



# COMUNE DI ROMA

# S. P. Q. R.

Si certifica dal sottoscritto Segretario del Comanne di Roma che nella tornata del autovo Cansiglio municipale del di 26 Aprile 1819, il Consigliere cittadino Cesare Agostini fece la seguente proposizione.

", Che il primo atto della Municipalità romana sia dichiarare che si la interprete della volonta dal popolo, aderendo alle
prenerose risoluzioni prese dai poteri costituti per difesa della fonore e della libertà del popolo, e questa dichiarazione sia
parte integrante del programma municipale da farsi e pubblicarsi subito. ",

La quale proposizione posta a partito fu approvata alla unanimità.

La Magistratura incaricata della compilazione del programma volle associarsi a tale effatto i Consiglieri Agostini, Scifoni e Sani; e stabilito che quest'atto sarebbesi pubblicato nel giorno di domani, l'adunanza venne discipita.

In fede ec.

Dal Campidoglio, il 22 Maggio 4849.

Giuseppe Rosei Segretario

# S. P. O. R.

#### ROMANI

La prima parola che vi dirige il vostro Municipio è parola di gratitudine. Noi vi siamo riconoscenti di averci creduti degni di rappresentare gl' interessi di questa inclita Città in tali momenti, che sembrano destinati da Dio a renderla nuovamente gloriosa fra tutte le città della terra.

Noi dal Campidoglio abbiamo volto lo sguardo sui grandi monumenti che lo circondano, e abbiamo compreso, che le sante memorie dei padri nostri sono ben più che un ricordo d'inge-

gno e di arte; essi sono una istoria, una ispirazione.

Noi abbiamo veduto la concordia fra voi, e abbiamo preso fidanza che serbandola sempre, tutti quanti verranno migliorati gl'interessi morali ed economici del Popolo.

Noi abbiamo udito la voce del POPOLO colla quale rispondeste alle generose risoluzioni prese dai Poteri costituiti della Repubblica per difesa dell' onor vostro e della vostra libertà.

Fu quella una voce concorde la quale ben rispose alla calunnia che vi lanciavano gli stranieri, che voi vi trovaste immersi nell'anarchia. Nell'anarchia? Il vostro Municipio, dichia-. ra innanzi al Mondo che il Popolo Romano è stato sempre, ed è nell'ordine e nella concordia. Il vostro Municipio, tutore dell'onor vostro, lo ripete: l'accusa è una calunnia; mai corsero per Roma giorni più tranquilli in mezzo a difficoltà di cui non ebbe mai le maggiori.

ROMANI perseverate! Dal Campidoglio il 27 Aprile 1849.

# VIVA LA REPUBBLICA

Francesco Sturbinetti Senatore -Lunati Giuseppe Gallieno Giuseppe Galeotti Federico De Andreis Antonio Conservatori Piacentini Giuseppe Corboli Curzio Feliciani Alceo Tittoni Angelo

Giuseppe Rossi Segretario

# REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### AI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

I Componenti il Municipio, la Guardia Nazionale, ed il Popolo di MAGLIANO IN SABINA, fermi, e conseguenti ai principi di amore e di attaccamento verso il Governo della REPUBBLICA ROMANA, prestano pienissima adesione alla protesta contro l'invasione Francese, emanata dall'Assemblea Costituente Romana nel giorno 25 Aprile 1819 in pubblica seduta, ora una pomeridiana. Gio dichiarano solennemente, e con animo deliberato, e pronto a sostenere e difendere i propri diritti, e la REPUBBLICA.

NEMESIANO MASINI Gove natore

#### VALENTINO ORSOLINI Gonfaloniere

Giovanni Americi A: ziano, e Capitano Ajutante Maggiore Membro del Comitato

Francesco Moretti Anziano, e Tenente Quartier Mastro del 5. Battaglione Sabino, e membro del Comitato di pubblica sorveglianza

Giacomo Manzoni Consigliere Ettore Serafini Consigliere

Giuseppe Fatati Consigliere Enrico Sabatini Consigliere, e Milite Nazionale Gio. Filippo Nivi Consigliere, e Membro del Comitato

di pubblica Sorveglianza
Francesco Mela Consigliere e Milite Nazionale
Giuseppe Panetta Consigliere e Milite Nazionale

Gio. Battista Attili Consigliere e milite Nazionale Giuseppe Bartoli Segretario Comunitativo

Angelo Orsolini Tavante Colonnello del 5. Battaglione Sabino, e membro del Comitato di pubblica Sorveglianza

Angelo Paoletti Tenente
Stefano Leti Tenente, e Membro del Comitato di pubblica
sorveglianza

Antonio Dosio Sergente Giuseppe Reali Sergente

ope iteati sergente

Pietro Averini Caporale Clementi Carlo Caporale Bi-Picchi Officiale Sanitario Marzio Martini Caporale L. Beninense Ufficiale Sanitario Moriconi Pietro Caporale Nazionale

Visto per la legalità delle suddette firme.

Magliano li 29 Aprile 1849.

#### VALENTINO ORSOLINI Gonfaloniere

#### MAGISTRATURA CIVILE E GUARDIA NAZIONALE DI CORI

I sottoscritti aderendo pienamente ai sensi espressi dall'Assentilea Costituente nella Protesta del 25 Aprile anno corrente contro l'invasione Frances del Territorio della Repubblica, giurano seppellirsi fra le rovine della Patria, anzi che nuovamente piegare il collo all'abborrito gioco, che lo Straniero vorrebbe imporci. Viva la Repubblica.

Cori 27 Aprile 1849. Cav. Cataldi Tassoni Gonf. e Direttore del Circolo Fabrizio Pasquali Anziano Ignazio Pasauali Anziano Lorenzo Masalei Consigliere Luigi M. Zampini Cons. Angelo Manari Consig. Francesco Carnessali Consig. Saverio Coronati Consig. Giacomo Tommasi Consig. Francesco Chiari Consig. Stefano Morroni Consig. Ignazio Caucci Molara Consig. Costantino Zampini Sergente Alessandro Cataldi Tassoni Tenente della Nazion. Carlo Conti Tenente della Guardia Nazionale Giovanni Cataldi Tenente Giuseppe Manari Sotto-Tenente

(7)

Antonio Sneider Capitano Antonio Locati Marco Canai Malara Capitano Francesco Canovacci Pietro Bernardi Vincenzo Diomedi Governatore Michele De Rossi Cancelliere Filippo Jacoangeli Cancelliere Tommaso Chiari Francesco Vari Pietro Tomassi Antonio Anelli Mllo Croxice di Camponelli Eusebio Carabiniere Lorenzini Cesare Carabiniere Croxice di Ruga Giuseppe Carab. Croxce di Nepiti Bonaventura Carab. Pietro Baffi Marco M. Zampini Domenico Corradini Luigi Lucati Custode Giuseppe Corradini Sergente Federico Molgili Giuseppe Chiappara.

## AGLI STUDENTI DELLA REPUBBLICA FRANCESE

## GLI STUDENTI DELLA REPUBBLICA ROMANA

La lode di generosi onde vecchia fama vi onora, è principalmente consacrata fra noi per le tradizioni della nostra Storia. Da voi i nostri maggiori riconobbero auspicii ed aiuti per cacciare da queste contrade l'oppressore tedesco, e per fondare e disendere stati liberi popolari. L'amore della libertà che fervea negli animi di tutti, creò la potenza temporale dei papi, la quale sali, mentre, legati in amicizia co' re vostri, seppero farsi credere al popolo propugnatori delle sue franchigie. Ma dal di che mutando parte s'appoggiarono all'impero, onde la Lombardia rimase poi sempre provincia imperiale e la preponderanza austriaca s'estese su tutta la penisola, quanto più quel nuovo consiglio si disse richiesto da necessità dell'officio spirituale, tanto più parve non essere in loro possibile il princi-

pato civile.

La virtù e gli sforzi stupendi della gloriosa Firenze non valsero contro il furore ed il numero; ma si potè fiu d'allora prevedere, che se mai fosse venuto il tempo della riscossa non avremmo avuto posa finchè non fosse tolta via la doppia cagione della nostra dipendenza, Il tempo venne, e da voi ne sorse l'aurora di un luminosissimo giorno, che cadde ad infelice tramonto. A voi dobbiamo saper grado dell'averne generosamente riportati i semi della liberta; vi è noto come fossero accolti, e come fruttificassero in questa terra nostra. Entrammo dietro voi ad una vita nuova di operosità; ci seppe bello farci col sangue nostro partecipi delle vostre glorie, e rannodare sui campi di battaglia i legami di fratellanza. Ma quando la fortuna vi si volse in contraria, e alla proscritta monarchia vi risogettò la prepotenza straniera, quento più dura non fu la nostra sorte? Guardammo intorno, e ci pesò sull'anima la vista delle ruine di que' tre ultimi templi, ove sul lido adriatico, e sul tirreno, e per mezzo all'amena pianura irrigata dal Serchio, solea ardere la sacrà fiamma di libertà, la quale avrebbe potuto quando che fosse, ravvivarsi, e diffondere la sua luce dall'Alpe al Lilibèo. L'Aquila grifagna, si ghermì ne' suoi artigli la parte più ricca e più forte del nostro paese; coperse sotto alle nere sue ali tutto all'intorno, ed a sua voglia fè strazio dell'universa nostra famiglia. Vi levaste contro l'opera della prepotenza straniera; in tre di la disfaceste; e noi sperammo, che dovess' essere per sempre disfatta anche per noi. Ma il re sorto dalle vostre barricate per assicurare la propria dinastia si patteggiò coi vostri, e coi nostri nemici, e sull'altare che egli intitolò della pace, ma che dovea dirsi piuttosto della regia viltà, immolò l'Italia, immolò la Polonia, e fè ricadere sulla Francia l'onta di aver assistito coll'armi in braccio al miserando spettacolo del sacrificio delle sue sorelle. Non patiste a lungo l'abbiezione, alla quale quel perfido vi avea condotti; crollaste il trono da voi medesimi malanguratamento eretto: vi rivendicaste in piena libertà. Dalla vostra tribuna mosse una voce di conforto per noi ; ma ben tosto rimase soffocata, e per poce non abbiamo a temere che alle vostre promesse riescano affatto contrari gli effetti. A voi ci volgiamo, o giovani, a' quali la comunanza delle discipline ci fa concittadini d'una medesima Repubblica: a voi, che per gli studi vostri siete la mente, per l'età siete la forza della nazione : a voi, che ne'vostri consigli cercate quel che è bene comunemente, non quel ch'è utile per voi stessi: a voi, cui palpita in petto un cuor franco è

generoso: a voi che vi siete consacrati al trionfo di un principio, che ben intendete non potersi consolidare se non per une cospirazione universale di popoli. Sosterrete voi che la Francia Repubblicana più che nell'alleanza de'popoli anelanti a libertà si confidi nelle pratiche cogli oppressori perpetui della libertà vostra e di tutti i popoli? Sosterrete voi che la vostra repubblica fra tanto commuoversi ed agitarsi di genti per risorgere a nazionalità, dimentica della propria virtù, non curante de'suoi alti destini, non pigli l'occasione che la fortuna ora le offre di acquistarsi il glorioso titolo di redentrice dell'umanità? Facendo dai nostri ragione dei vostri sentimenti, non possiamo ciò credere di voi. È per ciò che risguarda noi specialmente, non ci cape nell'animo, che possiate mai consentire, che abbiamo a serbare più grata memoria, e più desiderio della vecchia Francia reale, che della nuova repubblicana. Quindi non dubitiamo, che voi nou siate per porre ogni opera, affinchè al sospirato conseguimento dell'indipendenza, e della libertà della Patria non ci fallino que'validi aiuti, che c'impromettiamo dalla vostra nazione, nella quale, mercè l'efficacia dell' opera vostra, prevarrà ad ogni altro men nobile affetto, il giusto orgoglio della generosità Francese, e la pietà ricordevole delle comuni sventure.

Bologna il 26 Aprile 1849. Anno I. della Repubblica Roynana.

manu.

Per gli Studenti del Circolo Universitario-Democratico di Bologna

Quirico Pr. Filopanti Presidente
Giulio Dott. Carini Vice-Presid,
Ermocrate Sarti
Marco Claudio Ballelli
Alfredo Baccarini
Luigi Dott. Corozza
Niccola Brunetti
Luigi Calderoni Orioli
Lodovico Foresti Cassicre
Domenico Mamini Economo
Stanislao Giacchieri
Biagio Malagola
Milziade Mazzoechi
Gaetano Brussi

Per gli Studenti del Circolo Repubblicano di Ferrara

Carlo Balboni Presidente
Pietro Zeni Vice-Presidente
Gaetano Forlani
Federico Zuffi
Antonio Leati Segretario

Consiglieri

Per gli Studenti del Circolo Universitario di Roma Giuseppe Prof. Soldini Presidente Carlo Mascherpa Giuseppe Grossi (Vice-Presidenti

Luigi Alibrandi
Enrico De-Povèda

Enrico De-Povèda Segrei Pietro Adami

Per gli Studenti del Circolo Repubblicano di Urbino Pompeo D. Natalucci Presidente Luigi (brilradni Braccini Giuseppe Corbucci Giovanni Paolucci Paolo Balducci Mauro Maccarelli Cassiere Angelo Primavera Segretario

Per gli Studenti dell' Associazione Universitaria di Perugia Lorenzo Prof. Massini Presidente Francesco Pr. Bartoli Vice. Pres. Cherubino Dari Ralfaele Prof. Marchesi Giuseppe Sani Terzi Silvestro Prof. Valerj Carlo Rottari Tommaso Bruschelli Alessandro Ansidei Segr. della Direzione

Alfonso Carlo Palomba Segretario delle Adunanze Francesco Trinci Vice-Segretario Cesare Danzetta Economo Cassiere

PROF. FRANCESCO ROCCHI RELATORE.

#### COMITATO DEI CIRCOLI DI ROMA DI PUBBLICA SORVEGLIANZA

#### CIRCOLARE

Fratelli

Capitolata Bologna, l'austriaco sebbene con poche forze sembra voglia dilatarsi nelle Romagne: le truppe repubblicane di ristretto numero in quelle provincie se non sono coadiuvate dal popolo non possono fargli fronte, d'altronde esse devono essere concentrate in punti strategici —

Qualunque città, paese, villa che non potendo resistere alle orde nemiclie da esse fosse occupata, presenti il magnifico spettacolo del dimettersi d'ogni funzionario: municipali, governativi, amministrativi impiegati rinunzino: se sono privi di pame i facoltosi li alimentino: così ben meriteranno della patria: sarà piccolo sacrificio e di breve durata—

Le guardie nàzionali ed ognuno che abbia un arme o sia capace impugnarla si ritiri verso questa capitale, o noi luoghi destinati per convegno d'armati: non dispiaccia lasciar per poco la casa natia: i repubblicani hanno la patria, ove è lihertà—Cosi operando mostreremo all'Europa che se siamo costretti a cedere a forza materiale, la volontà nostra è costante nella scelta forma di governo —

Roma sarà la Debreczin dell'Italia, e con forza eccentrica da essa partirà il nazionale vessillo per fermarsi solamente alle Alpi ed al Peloro —

A voi affidiamo l'esecuzione di questo suggerimento — Ce raggio e la vittoria è del popolo— Salute, e fratellanza

Roma 22 maggio 4849.

Per il Presidente GAJASSI

#### INDIRIZZO

#### DEI CITTADINI FRANCESI RESIDENTI IN ROMA

al corpo di spedizione comandato dal Generale Oudinot
in Civitavecchia

#### Cittadini Soldati!

Un Ministero bastardo e spergiuro vuol disonorarvi e rendervi i soldati del dispotismo.

Sou corsi appena veuti giorni da che l'Italia venduta e tradita a Novara dimandava si eseguissero i patti sacrosanti della Francia repubblicana, e sollecitava il suo appoggio fraterno. Il Governo allor non aveva soldati per un popolo che preferisce i dolori dell'esilio alla vergogna del giogo austriaco. Ed ora questo stesso Governo, rinnegando assolutamente la origine sun, attuando alleanze coi re contro i popoli, si fa il sostegno della ristorazione la più dispotica, quella dei preti e dei nobili, ed a voi, o soldati repubblicani, è serbata la vergogna di dar l'ultimo colpo alla democrazia italiana, divenendo i carnefeci della Repubblica.

Cittadini soldati! Occorreva forse operare tre rivoluzioni, lasciar partire nell'avvilimento tre dinastie, salutare con entusiasmo la elevazione della Repubblica Francese per venir oggi qui a ristorare il dispotismo il più tirannico, il teocratico?

Oh! no. Cotesta trista pagina non insudicerà la istoria dell'armata francese. I repubblicani Romani sono i nostri fratelli, e voi non sapreste ritoglier loro colla forza il diritto di esser liberi al pari di voi. La guerra verso cui vi sospingono è un' empia guerra, liberticida. E se la Repubblica Romana dovesse soccombere sotto ai colpi del fratricida cannone di Francia, i nemici che avreste a combattere non sarebbero soltanto italiani, ma alle prime file trovereste. i vostri compatriotti che dimorano in Roma.

Soldati di un' idea e non d'un uomo, della rivoluzione e non di una dinastia, essi difenderebbero sino alla morte i loro

principii che debbono essere anche i vostri.

Là Costituzione ha stabilito che l'armata francese non comhatterobhe giammai contro la libertà dei popoli! Se il Ministero viola il giuramento, non fate vostra una tanta complicità sacrilega, e rammentatevi che la insurrezione è il più santo dei doveri per abbattere la tirannide.

in was English

Allorogh Italiani vi accoglieranno, come banto pur soci ricevuto, a medo di fratelli e e lilieriki di proclamera i benemeriti saci:

## VIVA LA REPUBBLICA ERANCESE! VIVA LA REPUBBLICA ROMANA!

I Membri del Comitato Laviron, Presidente Marton, Ardillon, Vice-Presidenti

Terrus, Segretario

Di Roma 25 Aprile 4849.

#### AU NOM DU PEUPLE ROMAIN

## A LA FLOTTE FRANÇAISE DE CIVITA-VECCHIA

Dans les circostances présentes le Peuple Romain ému, mais non découragé et toujours ferme dans les résolutions premières; - à l'apparition d'une force française dans les eaux, de Civita-Vecchia; sans avoir connaissance ni des motifs, ni des intentions qui l'ont conduite et qui l'animent; voyant tout à coup le calme qui régnait encore hier dans son seins et accompagnait ses journalières actions alteré par l'effet immédiat de cette apparition, et se refusant d'ailleurs de eroire : qu' entre ces deux peuples, FRANÇAIS, ET LTA LIENS, tous deux constitués en REPUBLIQUE et prenant pour garantie de leurs actions le nom de DIEU et du PEU-PLE, tous deux compagnons d'armes; ayant partagé avec un égal amour la gloire et les revers des combats sous le même Drapeau et pour la même cause; - il puisse exister dès sentimens qui ne soient amical et d'autres idées que celles qui menent au même but, c'est-à-dire à la conservation réciproque dès deux peuples et à la désense des propres institutions politiques; tend une main amie à la généreuse nation française, tristement abusée sur la conduite du peuple Romain que l'on traite d'anarchique, et proclame hautement que dans le cas où il trouvera sympathie de cause dans le peuple français, il renonce à toute idée de soupcon à toute maligne interprétation qui pourrait tomber sur le compte du peuple français; dans le cas

contraire, il se prepare par la force à défendre contre la force, l'inviolabilité de ses institutions, qui sont, la vive expression de la volonté d'une population entière.

## " PO VIVE LA REPUBLIQUE! 17

Numa Vangelisti

M. C. at 1 M. R.

# LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ

#### CITOYENS

Vous avez été indignement trompés. On vous a dit que votre présence sur le territoire de la République Romaine était nécessaire pour y rétablir l'ordre. L'ordre le plus parfait règne parmi nous. Dans, ce buit donc'votre presence est inutile. Nous nous deshonorerions en face de l'Europe, et vois-mêmes vous nous deshonorerions en face de l'Europe, et vois-mêmes vous nous deshonorerions en face de l'Europe, et cois-mêmes vous nous deshonorerions con defendions pas notre territoire. Oui nous simons la France; et cependant nous ferions taire nos sympathies et nous nous battrions à outrance si vous nous y forciez pour défendre nos droits et un Gouvernement qui est comme le vôtre le résultat du suffrage universel.

Mais vons Français, viendrez-vous avec le drapeau de Réqublique combattre notre drapeau qui est le vôtre? Viendrez-voas violer l'article cinquième de la Constitution que vous vous êtes donnée? Républicains, viendrez-vous multrailler vos frères les Républicains? Nous ne pouvons pas y croire

# VIVE LA REPUBLIQUE

La Municipalité de Rome

La Garde Nationale

Le Comité Central des Cercles de la République

#### A L'AR MÉE

# De l'expédition Française

Français! le terrein que vous foulez est encore marqué des traces de vos glorieux ancêtres: mais ceux là y porterent la liberté, vous' le servage.

En tuant la République Romaine, vous tuez votre République, et vous serez en même temps des fratricides et des

suicides.

Quelle honte ! Vous n'avez eu qu'un sourire moqueur pour les malheurs de la Combardie: vous n'avez pas daigné prononcer un mot d'encouragement pour le Piémont: voire presse vendue, lance des colomnies et des hlasphèmes contre les efforts héroïques de la Hongrie: aujourd' hui avec une effronter is nouve vous venez écraser la liberté Romaine.

Français! votre Gouvernement toujours en contradiction flagrante avec lui même vous fait subir la plus grande des infamies, vous fait aller à la remorque du despotisme et de limposture, il fait de vous l'arrière garde des Croates et des Cosaques.

Étes-vous des soldats? Eh bien choisissez un ennemi digne de voltre courage: ne venez pas défier les forces naissantes d'un petit Etat; si vous voulez vous battre contre des armées républicaines, cessez d'abord d'être républicains vous mêmes, ou bien avouez que vous étes les satellites de la ty-

rannie et de l'hypocrisie.

Francais, déchirez le voite de votre politique et repondez. Qui voutez vous ramener au pouvoir? Les prétres, cette race obstinée qui coula tant de sang et tant de malheurs à la France. Relisez votre histoire et vous verrez quel beau cadeau vous nous préparez.

Sachez-le bien une fois pour toutes: chez nous les enfans aussi bien que le vieillards détestent la gouvernement des prêtres. Vous nous les rendez par force: vous nous mette dans l'horrible position de devoir madrir la destinée qui nous fit naître sur ce sol. Nous sommes malheureux, parceque nous sommes le jouet des puissances; nous le sommes encore plus, parceque nous sommes vilipendés et foulés aux pieds par la nation vers laquelle nos espérances et nos illusions se sont toujours dirigées.

Français, avant d'accomplir une oeuvre aussi exécrable, interrogez ce ciel d'acur qui est sur vous, ces tapis de fleurs que vous foulez, ces glorieux monuments que vous admir ez, et ils vous diront qu'ils on tét assez long temps souillés par les infamies sacerdotales et par les horreurs de tant de siècles. Interrogez cette jeunesse florissante, ces femmes admirables-et vous saurez la serie sans fin de l'inmoralité, des séductions, des violences, de ceux-ils et le marché houteux des consciences exercé sans aucune pudeur par leur caste abominable. Dites au colon pour qui use-til sa vie? pour les prétres. Demandez qui appartient la cinquième partiedes biens de l'Etat? aux prêtres. Demandez qui sont les demeures les plus confortables, si qui les diners les plus recherchés, a qui les diners les plus recherchés, a qui lobéit une miriade d'estalvaes aux prêtres.

Français, votre mission est une oeuvre d'enfer; la honte qui vousen revient est incalculable, votre gloire passée ne peut pas la racheter. Aujourd hui, aujourd hui même, vous perdez toute votre gloire guerrière; les fils des vainqueurs d'Arcol et de Marengo sont devenus les jamissaires de la sacri-

stie, et les défenseurs de la thière.

Maudit soit celui qui louera une telle entreprise?

#### LES ROMAINS

## ALL' ARMATA DI SPEDIZIONE FRANCESE

Francesi ! questa terra che or voi preme'e è ancor segnata delle orme de' vostri gloriosi maggiori : ma quelli vi recarono la libertà, voi le calene.

Uccidendo la repubblica romana, voi ucciderete la vostra, e sarete ad un tempo fratricidi con noi a con voi

suicidi.

O vergogna! Voi avete gittato nn riso beffardo sulle saigane di Lombardia: non avete onorato di nna confortevole parola la caduta del Piemonte: agli erocio isorzi dell' Ungheria Isociano calumie e blasfemì i vostri venduti scrittori; oggi coa una sirontatezza inaudita venite ad apprestar la bara alla romana liberth.

Francesi! il vostro inesplicabile governo vi soggetta alla suprema delle infamie, vi spinge al rimorchio del dispolismo e dell' impostura, alla retroguardia del croato e del

cosacco.

Siete voi soldati? Ebbene sappiate sciegliervi un nemico degno del vostro coreggio: non venite a disfidare le nascenti forze di un piccolo Stato : se volete combattere contro le armi repubblicane, cessate priz di esser repubblicani vessi, o confessate che siete altrimenti i satelliti della tirannide e della ipocrisia.

Francesi! spezzate il velo della politica e rispondete.

Chi volete ricondurre al seggio del potere ? I preti, quella razza ostinata che costò tanto sangue e tanti patimenti alla Francia stessa. Rileggete la vostra storia, e co-

noscerete qual fatal dono ci apprestate.

Sappiatelo una volta per sempre: noi dai teneri fanciulli alla decrepita età detestiamo inesorabilmente la sacerdotale potenza. Voi ce la rendete a forza: ci mettete nella condizione dei popoli chinesi, nella disperazione di maledire quel destino che ci fè nascera in questo suolo. Noi siamo intelici, perchè bersagliati dalla violenza dei potenti, infelicissimi perchè vilipesi e calpesti da quella stessa nazione che fu sempre l'illusione dei nostri pensieri, e l'aurora delle postre socranze.

Francesi! pria di compiere un' opera esecranda, interrogate questo azzuro cicle che vi ricumpre, questi tappeti
di flori che calpestate, questi gloriosi monumenti che ammirate, e vi risponderanno che abbustatora foron conteminafi dalle sacerdotali nequizie, e dagli orrori di tanti secoli. Interrogate questa fiorente gioventit, queste ammirabili
donne, e apprenderete da esse la interminata serie di scostimustaze, di stupri, di seduzioni, e l'assiduo unercato
delle coscienze esercitato sifrontatamente dal nero sciame
ceirciale. Dite al colono per chi logora la sua vita? pel prete. Chiedete a chi appartiene un quinto dello Stato? Air
preti. Addimandate di chi sono i più agati soggiorni, per
chi fuman le orientali mense, a chi obbedisce una miriade
di servi? Ai preti, ai preti, ai preti!

Francesi I la vostra missione è opera d'inferno : il viupero che ve ne torna, non ha misura : la gloria passata non basta a compensarlo. Oggi, oggi stesso voi perdete tutto il vostro orgoglio guerriero : i figli dei vincitori di Arcele ed II Marengo son fatti I giannizzeri della segrestia e

propugnatori della stola.

Sia maledetta la lingua che lodera la vostra impresa ! Roma 28 Aprile 1840.

I ROMANI

# PROVINCIA BOLOGNA

# BOLOGNA

#### CONSIGLIO MUNICIPALE DI BOLDGNA.

Sessione del 1 Maggio.

Nella sala del consiglio sono raccolti 56 consiglieri, si che posta l'adonnara quosa al completo, non mancando che quelli, che sono assenti o notoriamente infermi. Noi ci spieghiamo questo selo di consiglieri dall' essere stato il consigliori dall' essere stato il consigliori ardonato in via d'urgenza per delegazione governativa e dall' ressers subodorata l'importanza della materia, che in esso si doveva trattare, tuttoche non precisamente ina dicata nell'invito. Cittadini con grandi curiosità l'impiono

il recinto destinato al pubblico.

Il Senatore dichiara al consiglio che dovendosi trattare una discussione politica, la magistratura reputando la materia della massima gravità per una rappresentanza amministrativa, ha creduto ginsto titolo applicare l'articolo del regolamento, che le dà facoltà di chiedere che sia tennto in comitato egreto, in seguito di che il Senatore invita gli uscieri a fare agombrare il recinto dal popolo. Il recinto viene sgombrato col massimo ordine e nel più alto sileuzio, Le porte della sala sono tuttavia aperte , e si può ancora sentire dal di fuori quello che dentro vi si tratta. Un consigliere s' alza a domandare la parola. Il Senatore avverte che la sessione uon esseudo per anche aperta non prò concederla. Indi si volge ai segretari del municipio ed intima loro d' nacire e d'aspettare al difuori gli ordini del consiglio: altrettanto comanda agli uscieri ed alle fazioni civiche. Si chiudon le porte. Dieci miunti dopo i segretari soli sono richiamati, evidentemente perché il consiglio avrà risoluto che possano assistere alla seduta scoreta.

Le porte restano chiuse fluo alle due e 5, minuti pomeridiane, allora escono alla spiccolata, presuche tuti i consiglieri: i molti, che sono al difinori apprendono da alcuni di crii che la sessione è stata sovpera fino alle quattro, e sentono confermata la publica congettra e assero eggetto defla acesione un indirizzo all' Assemblea di Francia ed al gen. Oudinot sul compiuto intervento militare nel nostro Stato: il consiglio avere nominato una commissione per estenderlo, seduta stante, composta degli onorevoli Osima, Martinelli, ed Audinot.

Alle quattro e un quarto, rientrati i consiglieri, le por-

te della sala sono chiuse di nuovo.

Alle sette e venti minuti il recinto del publico è riaperto di nuovo e tosto riempiuto. I consiglleri in N. di 55
seggono si posti che occupavano dianzi, ad eccezione degli
onorevoli Alessandrini. Bigetti e Berti (Avv. Gio. Gaetano)
che tengono il luogo di squittinatori della sessione alla sinistra del Megistrato. Il primo banto presso loro è occupadalla Commissione dell'indirizzo. Il Senatore commette al
consigliere Audiono relatore della Commissione di leggere l'
indirizzo come è stato votato dal consiglio. Il relatore legge
l' indirizzo a voce spiccatissima e con grande espressione.
Il publico non ostante l'avviso affisso alle poste delli sala
non sa tenersi dal dare vivi segni d'approvazione. Vediano
che il Senatore fa ripettuti cenni colla mano perchè la lettura non sia in questo modo interrotta. Terminata la lettura si Senatore dichiara immediatamente sciolto il consiglio. consiglio.

#### REPUBBLICA ROMANA

All' Assemblea Costituente della Repubblica di Francia
e al Generale OUDINOT
Compandante il corpus di occupazione

Comandante il corpo d'occupazione

# IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI BOLOGNA.

L'ingresso delle truppe francesi nel territorio della Romana Republica si presenta in aspetto d'invasione. Incombe perciò a tutte le rappresentanze legali di questi popoli il debito di alcare la voce e di protestare contra la minaccia d'imporre al paese un reggimento politico qualquue.

Il diritto di costituire il governo è diritto imprescritatibile ed inviolabile di ciascun popolo. Ogni offica a questo

diritto, è quindi offesa al diritto delle genti.

Il Consiglio Municipale di Bologna non sa persuade si che la Francis, contra i principii proclamati dal generiva au o popolo, consacrati nella Costituzione fondamentale della Repubblica, difesi e propugnati col sangue, voglia concolcare, a nostra ingiuria, i) più sacro de'naturali diritti,

Il Consiglio Municipale di Bologna anzi confida che la occupazione, per parte dell'armata di Francia, di una Provincia d'Italia, non venga determinata che da pericoli che

sovrastino all' indipendenza di Lei.

Nondimeno le dichiarazioni ripetute nell' Assemblea Francesi intorno alle esigenze di alcuni fra i potentati cattolici, la pretesa opportunità di garantirei il libero esercizio dell' autorià spirituale del Pontefice con temporale governo, gli accordi che si affermarono stabiliti fra gli stessi potentati nella grave questione, la susseguente occupazione frances, inducono in questi popoli l'amaro sospetto che si tenti imporre loro quel governo universalmente riprovato dall'esperienza, come ostatodo a nazionalità e sdi nicivilimento; il governo circale. E sembrerebbe anzi che in questo escolo di civilità e di politiche rivoluzioni la Diplomazia credesse pure possibile di formare col fatto, di un opoplo di tre militoni d' uomini, un popolo di vassalli, sbandito dal diritto comune delle genti, e quasi feudo soggetto alla volontà e agli interessi delle potenze cattoliche.

Per le quali cose il Coniglio Municipale di Bologna facendosi interprete dei bisogni sentiti da cittadini, mentre da un lato protesta contro la violenza e contro l'abuso della forza, dall' sliro intende solennemente finda ora dichiarato che una ristorazione clericale impedirebbe qui, come altrove nello Stato, il mantenimento di uno stabile ordine e della pubblica tranquillità. L'istoria e la naturale ragione hanno dimostrato, anche in mono vegenti, la Teorazia essere omai divenuta governo inconcilabile colla libertà dei governati, collo svitoppo pacifico e progressivo delle moderne istituzioni politiche e civili, e colla nazionale indipendente.

Coscienza di cittadini ci chiama a questa franca dichiarazione. All'onore e alla lealtà della Repubblica Francete la difesa degli eterni principii.

Votato in Seduta del Consiglio Municipale il 1. di Maggio 1849.

Il Consiglio Municipale A. Zanolini Senatore.
R. Aldini Conservatore.
b 2

# vincia d'Italia e de la restricta de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del c

# COMUNITA' SECONDARIA DI SAN NICOLOS SEGUIETE

tolici, la pretesa appenta

Nandiment & duling work

Oggi giorno 50 Aprilio 28 (3 ore 9, ant. homos Visto quanto postano 3. il foglio dele Cittadino Priore di Argenta N. 714, delli 28. corrente; 2. l'inserto : foglio del Cittadino Governatore di detto Luogo, N. 1846, datato li 28 stesso; 5. L'altro in copia del Triumvirsto di Roma senza numero datato li 24. pure cadente, che ilo tutto insieme notifica estrevi alla precezza del Porto di Cività Vecchia una Avanguardia di una Divisione Frances isona aver datolale quana commaniezzione alla Ropub blica Romana.

Il CittadinoSindaco ha con foglio N.303. radunato ilCon-

siglio in via d'urgenza composto come segue.

a. Piacentini Pietro Anziano (1997) iab este de la casus si

3. Manini Girolamo Cons. 1 110 1000 sizes we are at at

4. Steechi Stegani Giuseppe Consumiri ente di s. c. 23.

6 Manini Germano Cons. The control of the state of the st

Mancante Carle D. Nigrisolli Anzimo perché assente : 5
Presenti li suddetti, il Cittadino Sindaco quale Presiden-

te, avendo aperta la Sessione, ha ordinato la lettura ad alta ed intelligibile voce delle audd. lettere.

Fatte diverse discussioni sull'oggetto.

Il Consiglio ha di unanime consenso dichinerato dovere il Gaverno per quando è in lui dedrire al pubblice Voto, che è di respingere qualtuque intervento armato per qualsiasi fitolo, non essendo decorsos alla Repubblica, che vabbia ad essere nello Stato, Straniero Presidio, certo con tale solenne manifestazione di corrispondere al Voto del Popolo.

Non essendovi altro oggetto che interessa, sono passati

a firmare il presente.

Fatto letto e chiuso il giordo sulla alle ore 11. antemetidiane &c.

Il Sindaco Pres.

Vincenzo D. Salvadori Piacentini Pietro Anziano Girolamo Manini Dott. D. Francesco Agnelli Giuscppe Stecchi Stegani Germano Manini Sedote straordianrie de' Consigli Municipali della Provincia di Bologna, in causa dell'ingresso delle truppe Francesi nel territorio della Repubblica.

#### BUDRIO

Si è radunate il Consiglio il primo corrente maggio, coll' intervento di trentadue votanti.

Letta la circolare de' Triumviri 24 aprile 1849-

Il Consiglio per unanime acclamazione ha dichiarato doversi protestare contro l'atto d' ingresso delle milizie di Francia, e mantenere fermi, e per sempre, i diritti e la dignità del passe nelle suo leggi, e ne' suoi Rappresentanti dal voto comme sancite, e liberamente eletti. Venga d'uopo del braccio e della vita per sostenere la Repubblica, e, viva Dio, Budrio non sarà ad aleuno secondo.

Firmato a forma dell' Art. 86 del Decreto 31. gennaio scorso.

#### POGGIO RENATICO

Poggio Renatico - Si è raducato il Consiglio il primo corrente maggio , coll' intervento di 21 votanti.

Letta la circolare ec.

I radunati rappresentanti interpreti de' sentimenti della popolazione si alzuno unasimi e dichiarano di associarsi al voto degli altri Municipii ia quanto che rettino involati i suoi diritti della Repubblica, ed applaudono quindi a quanto il Governo ha operato e saprà e potrà fare provvidamente per garantire il territorio della medesima da qualunque aggressione esterna e, e reasione interna, disposti a unalissa sagrificio che valga a salvave la Romana indipendenza.

Firmato da tutti gl'intervenuti

# GUARDIA NAZIONALE DI BOLOGNA

Ordine del giorno

Militi Bolognesi
Onore al valore Italiano i Armi italiane hanno vinto sotto le mura di Roma un temerario straniero. Se da ciò deb-

ne, sia mille volte benedetto quel sangue, nel quale la Patria nostra abbia trovato un nuovo ed efficace battesimo.

Commilitoni! vi invito a presentarvi domani sotto le armi. Il vostro Generale, la Città intera desidera vedervi, e confortarsi nella vostra presenza per tutte le evenienze così interne che esterne, nelle quali siano per avvolgerei gli avvenimenti.

A domani, o Compagni, all' ora di mezzo giorno in Piazza d'Armi.

Dal Comando generale 3 maggio 1849

Il Generale C. BIGNAMI

#### REPUBBLICA ROMANA

# Guardia Nazionale di Bologna

#### AI TRIUMVIRI

Voi sosteneste l'onore italiano; Voi mostraste che generosità e coraggio non sono privilegi di veruna Nazione, insegnaste a liberi stranieri che anche in Italia il popolo libero è eroe. Infiammati di santo amore d' indipendenza, noi riconoscenti, noi plaudenti ci dichiariamo solidali dei mostri fratelli; i Romani; in nome loro chiamateci, e accorreremo: con loro ci sffidste la difesa della patria, e vinceremo. — Moriremo almeno da forti. Noi baluardo della Romana Repubblica contro l' Austria, non ismentiremo che fummo gli nomini dell' otto agosto.

Chiunque invade il nostro suolo è straniero, e al suo insulto va protestato coll'armi. E poiché i francesi vollero insultarci, bene sta che ne avessero danno e vergogna.

Ma prima, per Dio! che questi, cui tante simpatie pur sempre ci legano, ritentino l'opera dell' austriaco, prima che al tutto meritino dalla storia. fama di Pretoriani del Governo Clericale, cittadini Triumviri, rammentate loro in nostro nome le nostre tradizioni comuni; rammenate il sangue italiano sparso per la reciproca gloria in lante campagne in eterno memorabili; rammentate loro quei

principii ch' essi consacrarono in beneficio della umanità, e del progresso, nel cui nome scossero tante volte il mondo, e che non pertanto oggi, repubblicani, a nostro danno conculcano. – Essi vedranno, se già nol videro, quale ridevole ed atroce missione fosse imposta ai discendenti della grande armata – e tosto torceranno l'armi contro al loro vero, unico, e pur nostro nemico – l'Austrico.

Noi volentieri, dimenticando l'ingiuria della commessa invasione, esulteremo di combattere anche una volta con loro, ma non col ferro fratricida, coll'eroica emulazione dei forti. Che, sebbene fiscaca e guasta da infinite sventure, questa infelice Italia ha pur tali figliuoli, di cui orni mia Ulturer. Naziona si interbebe eloriario.

di cui ogni più illustre Nazione si potrebbe gloriare. Viva l' Ungheria, Viva la Repubblica.

Bologna, il 6 maggio 1849. Per la Guardia Nazionale - Il Generale C. Bignami.

(Seguono le firme dei Deputati d'ogni compagnia della Guardia.)

## REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

## CITTADINI

Domani il Generale della Guardia Nazionale vi [chiama a fare un atto degno di Voi, a mostrare che Roma ha la fede italiana, e che ha dato principio alle nuove sorti della nostra concolcata Nazione.

Perché nessuno manchi all'appello, tutti i negozi, tutte le officine saranno chiuse dalle 11. antimeridiane alle 2. po-

meridiane.

Il trionfo di Roma è una vittoria campale; se l'Italia ora sarà viota nol sarà disonorata, e niuno portà distruggere la pagina di questa storia. I vili solo e i tristi potrano sconoscerla; i magnamini grideranno come della Polonia: perl, ma valorosamente; la prepotente forza la sopraffece; perchè la diplomazia trasse in inganno i popoli.

# VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Bologna 3. Maggio 1849.

Il Preside

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

## CITTADINI

A festeggiare il grande avvenimento di Roma, i pubblici Stabilimenti saranno questa sera illuminati.

Imitino l'esempio i Cittadini

Bologna 4 Maggio 1849.

Il Preside

#### CIRCOLI DI BOLOGNA

AL TRIUMVIRATO ED ALLA COSTITUENTE REPUBBLICA ROMANA

#### Cittadini !

La Repubblica, il governo di tutti sotto la Direzione dei migliori, è uno de' mezzi necessarii a conseguire lo scopo degli umani consorzii la maggior possibile felicità.

Chi avversa la Repubblica, avversa il ben comune: è aemico della Patria, nemico della Società. Nè importa se illuso o sciente; sarà sempre nemico dannoso.

Lode a Voi, o Cittadini Triumviri, e Deputati, che fedeli ai principii eterni di ragione, venite di proclamare: La Repubblica asilo e propugnacolo dell'Italiana liberta,non cederà ne transigera giammai.

A chi cedere? con chi transigere? O Repubblica o Teocrazia. Non v'ha scampo per noi; o il migliore de' governi o fra i cattivi il pessimo, qual è il Papato. Egli stazionario, nemico de' lumi e d'ogni invenzione, che proscrisse perfino le strade ferrate, l'inneste del vajolo, la librettà del pensiero, dono di Dio; egli alleato naturale del dispotismo, che consacrò e santificò sacrilegamente il principio il più umiliante e fatale ai popoli; Il diritto divino nei Re! (29)

Stiano i Papi alla direzione degli spiriti, al reggimento delle anime, ecco l'alta sfera e l'orbita di loro azione. Non s'occupino delle cose di questa terra, che li deturpano e li stolgono della loro divina missione.

Roma, centro del cattolicismo, vuole esserlo pure dell'incivilimento. I Papi non seranno onorandi ne indipendenti che sotto la Repubblica. Il sappia il mondo: ed imponga silenzio una volta sell'ipocriti sofisti.

Votato ad unanimità nell'adunanza del 20 Aprile 1849

PEL CIRCOLO NAZIONALE

Il Vice Presidente Francesco Santamaria

PEL CIRCOLO POPOLARE Il Vice Presidente Dott. A. Zappoli

PEL CIRCOLO UNIVERSITARIO
Il Vice Presidente Giulio Carini

#### CITTADINI TRIUMVIRI

n questo giorno, o Cittadini Triumviri, il nostro Passe si è riconfortato dell'opera sua, quando elesse il novello Consiglio Comunale. Noi troviamo ch'Egli non tradisce la fiducia che in lui riponemno. Noi ravvisiamo nella piena adesione a quanto Voi operaste, l'immagine del nostro cuore, l'interprete

fedelissimo della nostra unanime volontà.

Il Circolo Popolare DI MINERBIO dicendo parole di lode al suo Municipio pel mandato che energicamente compiva, dichiara di appoggiarlo, e protesta di conservare intatti i proprii diritti ad ogni costo, e tenere per unico suo governo legittimo quello che il Popolo ha istituito, il GOVERNO REPUBBLICANO. Chiunque non voglia riconoscere la vostra Autorità, o tenti opporsi al libero corso delle vostre benefiche azioni, lo tratterem da nemico; e adopreremo le nostre forze, qualunque sieno, contro chi cercasse rapirci la nostra libertà. VIVA LA REPUBBLI-CA ROMANA.

Approvato per la acclamazione nella straordinaria Seduta la

sera 2 Maggio 4849 anno 4. Repubblicano.

#### Per il Circolo

Dott. Giovanni Saltari Presidente Gaetano Pelagatti Vice Presidente

Dott. Giacomo Valenti Consigliere Cesare Roversi id.

Dott. Severino Zanardi id. Dott. Filippo Martinelli id.

## Gaetano Pezzoli Cassiere Economo

Luigi Soverini Leopoldo Zarri Segretari

# PROVINCIA FERRARA

- #

1:

# FERRARA

#### INDIRIZZO AL TRIUMVIRATO

Votato ad unanimità di voti con applauso generale del Popolo dal Consiglio. Municipale della Città di Ferrara nella straordinaria sessione tenuta in via d'urgenza nella sala maggiore del Palazzo Comunale il giorno 30 Aprile 4849.

#### Cittadini Triumviri

Un Governo più legale e legittimo di quello eletto a mezzo del suffragio universale, non è possibile.

Voi dal libero Sovrano voto del Popolo investiti d'illimitati poteri, senza mininaumente revocare in dubbio la validità ed estensione del vostro mandato, per viè meglio confutare le calunnie dello Straniero che ci accusa di anarchia, chiedete un atto istantaneo e spontaneo di adesione al vostro onerato.

Noi tutti eletti dal Popolo, ed in forza delle sue leggi qui evocati, mentre dichiariamo che la calma, l'ordine, il rispetto alle leggi ha sempre regnato, e regna, protestiamo solennemente contro qualsiasi intervento, e violenza, e ci dichiariamo pronti a coadiuvare il Governo con tutti i mezzi che sono in nostro potere.

#### VIVA L'INDIPENDENZA ITALIANA

#### AI RAPPRESENTANTI DELLO STATO ROMANO

Il Consiglio Municipale di Massalombarda vivamente penetrato dai gravi solenni monenti in cui trovasi la Rappubblica Romana nella sua seduta d'oggi ha unanimamente risoluto di prestare piena adesione all'indirizzo de'suoi Rappresentanti all'Assemblea Costituente, votato nella seduta del giorno 18 cadente Mese. Indirizzo che sotto ogni rapporto sostiene i diritti, la dignità, e la indipendenay, la aperto che il Regime Repubblicano non fu opera di

pochi faziosi, ma la espressiono vera e concorde del Popolo, che da tanto tempo anelava all'esercizio di quella Sovranità che da Dio gli venne concessa. Qualunque attentato pertanto agli accennati diritti non potrebbe riguardarsi che per un atto di usurpazione, tanto più indegno, quanto se esercitato da Nazione che professi le medesime stituzioni. Per lo che il Patrio Consesso come ripone intera fiducia ne' suoi legittimi rappresentanti, così è pronto in ogni evento a concorrere con intensità di volere, e di azione alla difesa delle guarentigie ottenute, alla salvezza del Paese.

Massalombarda li 50 Aprile 4849.

Per il Consiglio Municipale Gaetano Torchi Priore Luciano Maccaferri Paolo Ricci Signorini Gaetano Baravelli Giacomo Raspadori.

#### REPUBBLICA ROMANA

Municipio di Argenta

Nel giorno di lunedi 30 dello spirante mese di Aprile, si è radunato in questa Residenza Municipale, in seguito d'unico invito in via di urgenza, il Consiglio di questa Comune di ARGENTA, colla presidenza del Cittadino Priore Apollinare Lolli, e sono comparsi i Cittadino

Appolinare Lolli Priore Niccolò Scacchi Anziano Giacinto Forti Anziano Giuseppe Dott. Vandini Ignazio Gattelli Ermenegildo Cobianchi Tommaso Roverati Luigi Bellini

Consiglieri

Luigi Bellini

Bonifacio Mazzanti
Clemente Giberti
Giocondo Bacilieri Segr.

Essendo mancati i Cittadini > Dioli Luigi > Rotit Girolamo > Cantelli Alessandro > Bernardi Giovanni > perchè assente ; non che Lelmi Antonio > Crispini Gaetano > Lolli Alberto > Succi Vincenzo > Cogolli Giuseppe > Aleotti Enrico > Cobianchi Giovanni > Mazzolani Dott. Massimiliano,

Dichiarata legale la seduta a termini dell'art. 90. del decreto 34 Gennajo pros.pas. e perchè d'urgenza, la Magistratura ha fatto leggere ad intelligibile voce tanto copia di Circolare del Romano Triumvirato delli 24 spirante mese, quanto lettera di questo Governatore supplente delli 28. detto, l'una, e l'altra riferibile alla presentazione recente nelle acque di Civitavecchia dell'Avanguardia di una Divisione Francese, senza preventiva comunicazione alla Nostra

Repubblica.

Quali però siano le intenzioni della Divisione predetta è un mistero; ma essendosi in qualche avvertenza che tale spedizione straniera provenga dal ritenere ch' essa fa, che il Nostro Stato sia oppresso dalla più grave anarchia, e che il Regime attuale Repubblicano non sia l'espressione vera del voto unanime Popolare; fa duopo che si convinca del contrario, ed occorre che i Comunali Consigli concordemente manifestino, siccome voce, e rappresentanti del Popolo, essere la preclamata Repubblica non istituzione, non pensiero di pochi, bensì volontà, e desiderio di tutti: volontà, desiderio intimo, d'intimo convincimento di migliori leggi, di miglior avvenire.

L'uomo nasce sempre a perfezionarsi. E perchè l'Ente creatore empiva il Mondo di maraviglie, e dava all'uomo ad un tempo la scienza d'investigarle, di conoscerle, di venerarle? Ei non lo volle ammiratore stupido del creato per lui, nol volle schiavo contemplatore della sua potenza. Molto meno lo destinava a piegare il collo per secoli alle stranezze, al capriccio, alle disposizioni d'altr'uomo. Natura tende sempre al meglio, a quella felicità più possibile che è sperabile in questa terra, e tale felicità non potrà sperarsi giammai, quando le leggi de'Potenti non si adattino prudentemente all'educazione delle umane generazioni.

Per più di tre secoli questa Provincia ha provato la debolezza, l'incoerenza, l'inosservabilità delle leggi del Pontificio Governo. Cittadini adunati, v'ha forse alcuno di Noi che non si sia lagnato della mollezza di dette leggi nell'assicurare le vite, e le altrui proprietà contro gl'impuni perversi? Che nou le abbia accusate di pusillanimi, indifferenti nel reprimere il libertinaggio, il vagabondaggio, il debosciamento di tanti, che l'opera giornaliera consumano di continuo nelle taverne, senza recare un obolo alla questuante propria famiglia? . . V'ha fra di Noi chi non abbia chieste, o sentito chiedere riforme di leggi nel politico, nel civile, e nel criminale: che non le abbia imprecate, maledet-

(36)

te, e per l'impunità de Malvivénti, e per l'eternità de giudicati, e per la venalità delle procedure, e per l'ingiusta forza del pecunio, e delle protezioni contro tante giuste domande l'

Cittadini, noi cravamo tenuti in ispinosissima culla, stretti a gridare, od invocare provvidenza da chi ci voteva oppressi sonza pieta, e sempre fanciulli. Ciò era contro al fatto subblime di nostra creazione, e natura. Dio si sdegnava, e ci apriva campo a rigeneracci col mezzo stesso dell'Augusto Capo della sua Chiesa: di quel Capo che incominciava il nostro riscatto e quello d'Italia, poli immerava cuor di finito.

mie navversi di ripudiare la religione, noi l'adoriamo mie tutti. Ben lontani di far onte al Pontefice, noi anzi tutti lo veneriamo. Base de'governi è la religione, e sia essa con noi. Letizia del Cristiano è il Pontefice, e sarà nostro gaudio per sempre, ma quando non altra Autorità egli indossi che quella di Pietro di cui è Successoria.

Intanto a persuadere e convincere l'armata Francese, ed ogn'altra Potenza, che il Governo ch'ora ci guida sorgeva per voto del'opoli e per nostro voto, facciamo so-lenne dichiarazione che lo proclamammo a Repubblica di nostro libero assenso, e con nostra piena adesione, non da altro spinit che dalla prepotente necessità di miglioramento di leggi, e dall'assoluto bisogno di sciogliersi alfine dal dominio fesulale di quella Casta, che bio ristituiva soltanto per l'Altare, per la spirituale istruzione e salvezza dell' Universo.

Sentita dai Cittadini adunati la lettura della proposta cui sopra, concordemente hanno fatto plauso alla medesima, e ad unanimità di voti e di espressioni l'hanno approvata intieramente in ogni sua parte, perchè basatu sopra fatti e ragioni incluttabili. A conferma pentitro di ciò veugono tatti a rianovare e confermare la protesta e dichiarazione di loro spontanea e libera volonià, come interpreti e rappresentanti del Popolo di questa Comune, che la proclamazione della Romana. Repubblica è stata effetto dell'universale pensiero, desiderio, e voto della Popolazione intiera di questa medesima Comunità avendolo anche provato il concorso numeroso del'Otanti nella circostanza delle nomine de Deputati spediti a Roma per quel-Passemblea Nazionale.

A nome quindi dell'intiero Popolo che rappresentano, e per loro proprio convincimento solennemente ora

di non riconoscere altra legittima forma di Governo che quella della Repubblica Romana: di protestare contro qualsiasi intervento che venga per abbattere l'attuale ordine di cose, con animo di dimettersi dalle cariche Muzicipali nel caso che colla forza venisse imposto un diverso Governo non voluto dai Popoli.

Aderendo pienamente il Municipio alla premessa dichiarazione e pubblicazione della medesima, come si riterrà opportuno, si è chiuso e sottoscritto il presente verbale nel giorno, mese ed anno cui sopra alle ore undici antime-ridina.

Lolli Appolinare Priore

County of the countries.

Scacchi Niccola Anziano Giacinto Forti Auziano il etange la timbe . .. Giuseppe Vandini Gara Late and Transcription Clemente Giberti al mago afte contra a a . Tommaso Roverati Ignazio Gattelli Luigi Bellini d and brogail and men Bonifacio Mazzanti Ermenegitdo Cobianchi

> Per copia conforme G. Bacilieri Segret.

#### REPUBBLICA ROMANA

G. Bacilieri Segret. Comunale

In Nome di DIO e del Popolo

Comune di Filo

Questo dì 30 Aprile 4849.

In esecuzione di quanto ordinava il Cittadino Priore di Argenta, e dietro invito del Cittadino Sindaco si è radunato d'urgenza il Consiglio Comunale di questo Comune di Filo nella Residenza di S. Biagio per deliberare su ciò che il Cittadino Preside di questa Provincia propone a mezzo del Cittadino Governatore di Argenta.

(38) Si è aperta la seduta Consigliare essendo presenti li Cittadini

Eleonoro Banzi Sindaco
Calegari Antonio de Anziani
Soragni Vincenzo de Cobianchi Giovanni
Ancarani Domenico Vistoli Gaspare
Coatti Luigi

Previa lettura dei ricordati Dispacci dei Cittadini Prioe o Governatore di Argenta, e della Circolare del Triumvirato si è messa a scrutinio la proposta di solenne, e formale adesione per parte di questo Municipio all'attuale Forma di Governo.

Si sono dispensati i voti colla solita formalità, e quindi con avviso che chi intende di aderire dia la palla bian-

ca, e la nera chi opina per il contrario.

Raccolti i voti, e faîto esame dei medesimi si è avuto per risultato che questo Municipio aderisce ad unanimità di voti alla Repubblica Romana.

Il presente Verbale si è redatto alla presenza dei Cittadini Sindaco, Anziani, e Consiglieri, dai quali tutti viene firmato.

> Eleonoro Banzi Sindaco Antonio Calegari Anziano Vincenzo Soragni Anziano Giovanni Cobianchi Consigliere Ancarani Domenico Consigliere Gaspare Vistoli Consigliere Luigi Coatti Consigliere.

#### (39)

#### REPUBBLICA ROMANA

#### In Nome di DIO e del Popolo

#### Comune di Copparo

L'anno primo 1. della Repubblica. Dell'Era volgare 1849 mille ottocento quaranta nove » il giorno 1 primo Maggio. » Nella Sala comunale delle Sedute Consigliari di Copparo.

Chiamato il Capo della Magistratura della Comune suddetta con dispaccio Governativo delli 27 Aprile prossimo scorso N. 5488 a convocare il Consiglio affinche sia dal medesimo manifestato il suo volo formale per. Fadesione alla Romana Repubblica proclamata dall'Assemblea Costituente, come pure all'Indirizzo dalla medesima votato il giorno 84 Aprile stesso ai Governi di Francia, e d'Inghiltera; ed infine alle determinazioni prese in argomento dal Triumviriato.

La stessa Magistratura a mezzo del suo Capo il Cittadino Priore la diramati gl'inviti ai Consiglieri per la loro convocazione.

Siccome per altro in questa Comune non è ancora sitallato il nuovo Consiglio a seconda della Legge 51 Gennajo prossimo scorso (benchè sia stato eletto legalmente col voto universale del Popolo per mezzo del Collegio Elettorale) il Capo della Magistratura ha interpellato il Preside di Ferrara, quale dei due Consigli abbiasì ad adunare, cio se il precisitente, o quello stato movamente eletto dal Popolo; ed avendo il Preside prenominato con suo Dispaccio 229 Aprile N. 5580 (trovando ragionevole il dubbio presentatogli ordinato che siano convocati insieme ambidue I Consigli, così sono stati nivitati i Membri dei due Consigli, esono intervenuti li seguenti Cittadini sotto la Presidenza del Capo della Magistratura.

#### Saratelli Giuseppe Priore

Membri del Consiglio presistente Membri del nuovo Consiglio eletti dal Popolo

- 1. Garignani Gius. Cons.
- 1. Bignardi Dott. Saverio
- 2. Mari Giuseppe Cons. 2. Mantovani Giovanni

( 40

3. Guidaboni Dr. Paolo Con. 4. Chittò Luigi Cons.

5. Magnoni Scipione Cons. 6. Covi Luigi Cons. 7. Caretti Luigi Anziano

8. Campana Franc, Anz. 9. Cavallari Silvestro Cons.

40. Capatti Pasquali Cons. 11. Baruffa Natale Cons. 12. Tumiali Luigi Sin. di Bol.

43. Mistri Antonio Cons. 44. Palli Crescenzio Cons. 3. Montanari Sebast. Arcip. 4. Duo Giovanni

5. Piccoli Luigi 6. Ruggieri Dott. Luigi

7. Marchi Battista 6. Perelli Pietro

9. Del Mancino Lorenzo 40. Lazzari Alessandro 11. Lazzari Pietro

12. Pasquali Giovanni 43. Scala Luigi

44. l'ellizzola Gaspare 45. Pavanelli Antonio 46. Chiozzi Giuseppe

47. Baraldi Antonio 48. Turra Francesco 49. Pavanelli Dott, Luigi

#### Burini Bartolomeo Segr. Comunale

Fattosi l'appello degli Adunati risulta che del Consiglio preesistente sono intervenuti num. 45 membri compreso il Priore Presidente, e del nuovo Consiglio n. 19 in totale n. 34 trentaquattro.

Quindi dopo lettura di tuttoriò che concerne l'oggetto da trattarsi come sopra, si è fatta dal Presidente la pro-

posizione che segue :

Se si aderisca formalmente alla Repubblica Romana proclamata dall'Assemblea Costituente, attesochè è decaduto di fatto colla fuga del Principe il Governo Pontificio precedente?

Se si aderisca pur anche all'Indirizzo votato dalla stessa Assemblea nella sua Tornata del 18 Aprile scorso pei Governi di Francia e d'Inghilterra, di cui si è fatta lettura

per esteso? E finalmente se si aderisca alle Determinazioni prese dal Triumvirato della Repubblica colla sua Circolare a stant-

pa 24 Aprile suddetto?

Essendosi pertanto dai Consiglieri adunati esternato l'unanime loro voto favorevole di adesione alla fatta proposizione, dichiarano di confermarla per alzata e seduta.

Perciò essendosi ognuno alzato dal proprio seggio, niuno eccettualo, viene universalmente confermato quanto fu proposto col grido: " Viva la Repubblica Romana,

Dopo di che si è chiuso previa lettura, il presente Verbale, che viene firmato da tutti gli intervenuti, per farne trasmissione al Preside della Provincia.

#### Firmati nell' originale

Giuseppe Saratelli Presid. Luigi Caretti Anziano Francesco Campana Anz, Giuseppe Garignani Giuseppe Mari Paolo Dott. Gnidoboni Luigi Chittò Scipione Magnoni Luigi Covi Silvestro Cavallari Pasquale Capatti N. Baruffa L. Tumiati Antonio Mistri Palli Crescenzio Mantovani Gio. Sebastiano Montanari Anz. Duo Giovanni Piccoli Luigi Ruggeri Dott. Luigi Marchi Gio. Batt. Pietro Perelli Lorenzo Delmancino Lazzari Alessandro Lazzari Pietro Pasquali Giovanni Scala Luigi Pellizola Gaspare Pavanelli Antonio Giuseppe Chiozzi Baraldi Antonio Dott. Turra Francesco Pavanelli Dott. Luigi

Bartolomeo Burini Seg. Com.

Per copia conforme Il Segr. Comunale B. Burini

#### REPUBBLICA ROMANA

# In Nome di DIO e del POPOLO

#### BOND ENO

Nella Residenza Municipale questo giorno 29 Aprile 1846

In seguito degli inviti diramati jeri d'urgenza ai singoti componenti il Consiglio Menicipale, ed ni Membri della Magistratura, come risulta dal Protocollo d'ufficio al N. 510 delli 28 corrente, si è il Gonsiglio medesimo convocato such colla Presidenza del Cittadino Priore in viriti dell'art. 82 dell' Ordinamento del Municipi pubblicato dalla commissione Provvisoria di Governo il 34 Gennajo 1849.

#### Membri intervenuti

| 1 | Bottoni Dr. Giuseppe | Priore |  |
|---|----------------------|--------|--|
| 2 | Cotica Dr. Giuseppe  | 1      |  |
|   | Fioro ni Giovanni    | - (    |  |
|   |                      |        |  |

# Consiglieri

Anziani

- 1 Robi Giovanni
- 2 Bonatti Alfonso
- 3 Forti Carlo
- 4 Felicioli Luigi
- 5 Gallini Custode
- 6 Nadi Bartolomeo
- 7 Mattieli Luigi 8 Grata Luigi
- 9 Guidoboni Antonio
- 10 Catica Gaetano
- 11 Sani Gherardo
- 12 Pancaldi Giuseppe
- 13 Altieri Gaetano
- 14 Zamboni Francesco
- 15 Bergamini Glodoveo

| 17 (<br>18 § | Gionța<br>Gallini<br>Vacchi<br>Forri<br>Pironi | Erano<br>Luigi<br>Luigi | gi |  |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------|----|--|
| 21           |                                                |                         |    |  |
| 22           |                                                |                         |    |  |
| 23           |                                                |                         |    |  |
| 26           |                                                |                         |    |  |

Visto pertanto che quantanque l' Art. 93 dell' ordinamento dei Monicipi dichieri sufficiente nei casi d'urgenza qualunque numero d'intervenienti, pure questi superano i due terin, l'aduonaza viene dichiarata legale, ed intraprende quindi ad esaurire l'unico oggetto domandato alle sue deliberazioni, rimanendo avverilto che questo fa precedeatumente comunicato nei fogli d'invito, e nell' avviso pubblimente comunicato nei fogli d'invito, e nell' avviso pubbli-

Premessa la dichiarazione della proclamata urgenza in base del dispaccio N. 5488 delli 27 corrente del Preside di Provincia di cui vien fatta partecipazione al Consiglio.

comunicato, e fattane chiara lettura ai Congregati Consiglieri tanto dell'indirizzo ai Governi, e ai parlamenti di Francia, e d'Inghilterra votato dall'Assemblea Costituente Romana nolla Seduta delli 18 corrente, non che delle determinazioni testè prese dal Triumvirato, ed esprese nella circolare delli 24 detto, rengono invitati ad esporre se al al primo e se alle seconde danno piena adesione.

Al che unanimemente corrispondendo si fanno a dichiarse come il Regime Repubblicano sancendo l'indipendenza, la Nazionalità, e la Libertà sia l'espressione pura, e libera di questo Municipio, il quale essendo l'emanazione del voto popolare, non tarda a proclamare, che tale e non altrimenti è l'espressione di questa Popolazione, per cui tutti, niuno eccettuato, i Consiglieri presenti fanno atto solenne di adesione all'indirizzo sudetto, non che alle determinazioni del Triumvirato portate dalla Circolare delli 24 corrente.

Si dichiara per la dovuta intelligenza che il Consigliere Francesco Toni è infermo, che il Cons. Carlo Pirota è fuori di pasee, che il Cons. Feliciano Farolfi è a Ferrara, che il Cons. Canonici Girolamo stà ostaggio per la città di Ferrara in mano degli Austriaci » Notasi infine che il voto sinidicato è stato espresso mediante volontaria algata, es eduta.

(44)

Essurito per tal modo l'oggetto pel quale venne convocato l'odierno Consiglio, prima del suo scioglimento procede tutto intiero a firmare il presente Verbale.

> Mattioli Luigi Grata Luigi Guidoboni Antonio Gaetano Cotica Giuseppe Pancaldi Gaetano Altieri Francesco Zamboni Bergamini Glodoveo Giunta Pio Gallini Francesco Vacchi Luigi L. Torri Gio. Pironi Bodoni Gius. Cotica G. Fioroni F. Bottoni Giovanni Robi Alfonso Bonati Carlo Seni Felicioli Luigi Gherardo Sani Custode Gallini Vadi Bartolomeo

> > Fusari Segr. Munic.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

#### PROVINCIA DI FERRARA

Atto Consigliare — Seduta Straordinaria della Comunità di Codigoro

Nel giorno di Domenica 29. Ventinove del corrente Massi daprile ed anno 4849, quarantanove. Nella Sala Municipale si è adunato straordinariamente il Consiglio della Comunità di Codigoro, per deliberare sopra di un inti ressante oggetto, venendo presieduta l'Adunanza dal Secondo Anziano in mancanza e del Priore defunto e del primo Anziano impedito — Membri intervenuti

#### Cittadini - Antonio Gallottini Anziano Presidente

Antonio Gurretti Giuseppe Gallottini

Anziani

- 4 Raffaele Beltramini
- 2 Cristofaro Scalambra
- 3 Vincenzo Telloli 4 Giacomo Tagliati
- 5 Niccola Pandolfi
- 6 Valentino Scalambra
- 7 Francesco Tovauerchi
- 8 Niccolò Orlandi

Il Segretario ha dichiarato aperta la Seduta, e trattandosi di affare urgente, qualunque sia il numero degl' intervenuti, avrà ciò non ostante luogo la deliberazione, sull'appoggio dell'Articolo 90. dell'Ordinamento sulli Municipi 34 (Ennajo corrente anno.

Letto, per me Segretario la Circolare del Triumvirato in data 24. corrente colla quale dà notizia dell'arrivo di un' Avanguardia di una Divisione Francese in presenza del Porto di Civitavecchia senz'essersene premessa comunicazione di sorte per parte del Governo Francese a quello della Repubblica Romana; nè sapersi quali siano le intenzioni

di quel Governo; e soggiugne, che importa molto alli Municipi, che rispondino degnamente con solenni dimostrazioni al Voto de Popoli onde sia salvo l'onore Italiano.

Letto pure il foglio del Preside di questa Provincia in data 27. corrente N. 5488. col quale inculca ogni energia in tanto emergente; e che li Municipali Consigli protestino contro ogni ingiusto Straniero insulto, ed aderire quanto saprà adottare il Triumvirato a bene della Repubblica.

Letto finalmente il Foglio di questo Cittadino Governatore in data di jeri N. 533, col quale trasmise in Copia

li riferiti Fogli del Triumvirato e del Preside

Il Cittadino Presidente ha proposto, che in base alle fatte comunicazioni, è chiamata quest' Adunanza ad approvare quanto il Governo della Repubblica Romana saprà adottare a difesa de diritti del Popolo, e protestare, e a un tempo stesso rintuzzare ogni qualunque ingiusto Straniero insulto a salvezza e per l'onore del Popolo Italiano.

Posta ai Voti una tale proposta, e colla avvertenza, che a chi pare, e piace ammetterla ponga nel Sì e chi al contrario nel No. Distribuite le ballottole, ed apprestato il Bussolo. Risultato nel Si Num. 10. e nel No Num. 1.

Approvata in tal modo la proposta - Evviva la Re-

pubblica.

Null'altro essendovi da risolvere, si è chiuso il presente Verbale, da rassegnarsi al Preside colla posta di domani, e viene firmato dai singoli adunati e da me infrascritto Segretario essendo le ore Undici della Mattina, previa lettura.

Firmati - Antonio Gallottini Presidente Giuseppe Gallottini Anziano Antonio Ferretti Anziano Giacomo Tagliati Vincenzo Telloli Niccola Pandolfi Francesco Tovanerchi Niccola Orlandini Cristoforo Scalambra Valentino Scalambra R. Cap. Beltrani Angelo Solimani Segretario

Per Copia conforme al suo Originale Angelo Solimani Segretario

#### In Nome di DIO e del POPOLO

I.'anno primo della Repubblica Romana, e dell'era volgare 1849 milleottocentoquarantanove

Questo giorno di Lunedì 30 del mese di Aprile

### In Comacchio

In seguito dell'invito stradato nel giorno di jeri, e sotto il n. 7,76 del Protocollo Comunale ad ogni esingolo componente il consiglio Municipale di questa Città per la sua Convocazione ad urgenza nel giorno d'oggi all'uopo di eradere alle superiori Ordinanze in detto invito annunciate; si è oggi stesso il Consiglio medesimo raccolto in questa Residenza Municipale e composto de' seguenti Cittadio.

Guido D. Guidi Gonfaloniere e nella qualità di Presidente giusta l'art. 82 del Decreto sull' ordinamento de' Mu-

nicipj 31 Gennajo pp.
Antonio Patriguani

Avv. Vincenzo Pozzati ) Anziani

Massimiliano Cavalieri

Indisposto l'altro Anziano Celeste Bonnet

Gaetano Av. Mioni

Carlo Cavalieri Ducati Autonio Cavalieri d' Oro

Carlo Tomasi Gio. Battista Pozzati

Francesco D. Lugaresi

Luigi Carli

Vito D. Felletti

Gioacchino Bonnet

Luigi Durelli Francesco Maria Patrignani

Edoardo Cusatelli

Gaetano Telletti Luigi Farinelli

Stefano Primo Gradara

legittimamente impedito Alfonso De Carli

assente Gaetano Stecchi

non intervenuto Calisto Fogli

Dichiarata pertanto aperta la seduta, la Mugistratura esibisce un fuglio del locale Governo segnato in protocollo Comunale al n. 775 in data 28 cadente segnato n. 190 nel

quale sta trascritto Dispaccio del Preside della Provincia 27 detto n. 5488 con cui stanti le disposizioni avute dal Trin nvirato della Repubblica con Circolare 24 detto unita in copia al foglio medesimo ordina, che il Comunale Consiglio sia convocato ad orgenza per deliberare sull' indirizzo della Romana Costituente votato nella sedula del giorno 18 detto mese; ed alle determinazioni prese dal Triumvirato espresse nella Circolare 24 Aprile succitata, la quale nell'annunciare che l'avanguardia di una divisione Francese in presenza del Porto di Civitavecchia, dichiara di protestare colla forza contro ogni offesa al diritto, e alla dienità del paese.

Letto quindi il foglio sudetto, dispaccio e circolare succitati.

Letto egualmente nella Gazzetta di Bologna al n. o6 l'Indirizzo del quale sopra, s'invitano gli adunati Cittadini ad esprimere il loro voto.

Dietro di che gli adunati tutti per alzata e seduta, e con acclamazione hanno dichiarato di aderire nel modo più solenne all' indirizzo votato dall'Assemblea Costituente il 18 Aprile ai Governi e Parlamenti Francese ed Inglese, ed alle determinazioni prese dai Triumviri per la salvezza della patria : protestando, che la legittima forma di Governo Repubblicano sorta dal voto unanime dei Popoli colla conservazione inviolata del pubblico ordine ha dato uno sviluppo così possente alle franchigie e agl'interessi morali e civili del paese da formare la speranza e il desiderio di noi tutti Italiani decisi perciò di difenderla con animo risoluto contro qualunque attentato agl'imprescrittibili diritti del Popolo.

#### Viva l' Italia! Viva la Romana Repubblica!

Null'altro rimanendo da operarsi dal Comunale Consiglio nella presente Seduta si è letto; e chiuso il verbale alle ore 11 antemeridiane, firmandosi qui in fine tutti gl' intervenuti.

Dr. Guido Gnidi Gonfaloniere Presidente Antonio Patrignani Auziano Vincenzo Pozzati Anziano Massimiliano Cavalieri Anziano N. Cavalieri d' Oro C. Cavalieri Ducati C. Tomasi G. Bonnet

(49)

Luigi Carli
Gaetano Mioni
Gaetano Felletti
Edoardo Cusatelli
G. Battista Pozzati
Franc. M. Patrignani
Vito Dr. Felletti
Luigi Farinelli
Francesco Lugaresi
Stefano Primo Gradara
Luigi Durelli

Luigi Durelli Lodovico Cavalieri Segret. Comacchio 30 Aprile 1849 Per copia conforme

Il Segretario Municipale Lodovico Cavalieri

#### REPUBBLICA ROMANA

#### PROVINCIA DI FERRARA

#### ATTO CONSIGLIARE

Della Comunità di Voghiera Appodiato di Portomaggiore.

#### OGGETTO

Unico = Pronuncia di adesione all'Indirizzo votato dalla Costituente Romana nel giorno 18. or ora spirato Aprile e alle determinazioni prese dal Triumvirato, e da questo espresse in sua Circolare del giorno 24. dello stesso mese.

Componenti la Magistratura

Totale Num.3. Intervenuti Num. 1.

Consiglieri

Totale Num. 4.

Intervenuti Num. 2.

L' Adunanza Consigliare ha avuto Luogo in seguito di un Unico Invito in via d'Urgenza da equivalere ai trè, e per ordinazione del Cittadino Preside della Provincia.

#### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO.

Oggi Primo Maggio del Mille ottocento quarantanore 1849. in seguito di un Unico Invito fatto in via di Urgenza, si è radunato nella Residenza Municipale il Consiglio della Comunità di Voghiera sotto la Presidenza del Cittadino Sindaco Paolo Falbri.

#### Membri intervenuti

1. Cittadino Sindaco

2. Cittadino Gaetano Medini Consigliere

3. Cittadino Giovanni Rei Arcip. Consigliere.

Il Cittadino Sindaco ha fatto fettura di un Dispaccio del Cittadino Priore di Portomaggiore in data del 28 Aprile di questo corrente anno 1849 e di una Circolare del Cittadino Preside di questa Provincia N. 548 di Seg. Gen. dei 27 Aprile anno suddetto non che di una Circolare del Triumvirato dei 24 Aprile medesimo; E dal tutto insieme si è rilevato, essere il Mancietpio richiesto di adesione formale sull' Indirizzo della Costituente Romana votato nella seduta del giorno 18 co ora spirato Aprile, e dalle determinazioni e misure prese dal Triumvirato, e da questo espresse nella succitata Circolare del 24 Aprile.

Dietro alcune brevi e calme osservazioni fattesi dai radunati in Consiglio si è convenuto di estendere il seguente Atto da indirigersi al Cittadino Preside di nostra provincia, e mezzo suo, a chiunque possa spettare.

#### CITTADINO PRESIDE

L'Atto solenne di formale adesione all'Indirizzo della Costituente Romana, e alla Gircolare del Triumvirsto che nella vostra segnata N. 5488 di Seg. Gen. sotto li 27 Aprile or ora spirato, che l'uno e l'altra ne scenana ci richiedete per quanto è del fatto nostro, vogliamo che a vostro mezzo, Cittadino Preside, la Repubblica e quei che la rappresentano sieno pienamente assicurati; che l'emettelo l'abbiamo, nonché conveniente, doveroso in istrettissimo senos, e l'uno e l'altra riceviamo ed approviamo interamente ed assolutamente appoggiandoli in tutte e singole le parti lore, in tutto quello che in alcuna maniera può da noi nelle

(51)

emergenze dipendere. Cheeché però gli altri Consigli Municipali della nostra Repubblica possono opinare nella bisogna, la Costituente ei il Triumvisto nella loro saviezza non ci vorranno far carico, se quanto alla Popolazione di questo Appodiato diamo luogo ad una franca parola che ci è spinta sul labbro da un intimo e profondo convincimento.

Fummo eletti a rappresentare questo Comune nelle sole cose che risguardano i privati ed interni suoi interessi . senza rapportarci a quanto è fuori di esso, tranne i giustissimi riguardi che la legge l'impone di avere ai diritti di altri Comuni e alle Leggi organiche universali dello Stato. Egli è non pertanto da ritenere positivamente che . come a tutto il giorno d'oggi anche questa Popolazione ha pienamente aderito a quante Leggi e Ordinazioni e Decreti d'ogni sorta sono stati emanati o dalla Costituente, o dal Triumvirato, o dai vari Ministeri, così vorrà ora aderire alle Risoluzioni, che sonosi prese, o si prenderanno appresso in qualsivogha caso; che la Repubblica è un fatto che anche qui si rispetta, e per Essa i suoi Rappresentanti e gli Atti lore ; e che si abbore ogni idea ed attentato diinovazioni, venga dall' interno, o dall' esterno, come qual che altri mai si possa fingere male, o disastro più grave,

Questo è quanto gradite. L'Accordo in questi sensi per parte degli intervenuti è stato pieno.

e stato pieno.

E' letto il presente atto Consigliare si sono firmati
Paolo Fabbri Sindaco
Gaetano Medini Cons.
Fey Gio, Consig.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### COMUNE DI VIGARANO E MAINARDA

Oggi primo Maggio 1849 alle sette della mattina

In esecuzione del Manifesto a stampa del Cittadino Preside 27 spirato contenente il dispaccio del Triumvirato, che nel mentre avvisa della presenza dell' Avanguardia Francese al Porto di Civitavecchia dispone, che le Rappresentanze Municipali rispondano con solenni manifestazioni al voto dei popoli.

Cocrentemente al foglio del Cittadino Gonfaloniere 28 caduto N. 1757/522 che ne ordina in via d'urgenza l'unione del Consiglio, onde pongansi ad effetto tali disposizioni.

Preceduo l'invito a tutti i componenti il Municipio di questo Appodiato, si è oggi all'ora sudetta adunato il Consiglio, ed aperta la sedota sotto la presidenza del Cittadino Sindaco in questa di ulo Residenza, ove tutti intervennero; ed informati dell'oggetto, che doveva trattassi colla lettura della stampa \*del Cittadino Preside sudetto, convenendo, che in questo Comune siavi sempre stata la quiete, l'ordine, e la sommissione alle Leggi, dichiararono unanimemente di prestare eziandio per l'avvenire la dovuta obbedienza alle medesime.

Il presente fu letto ad alta voce si convocati, e da essi firmato sciolta l'adunanza.

Pietro Cariani Sindaco Francesco Toselli Anziano Cristino Soriani Anziano Antonio Antolini Gonsigliere Pietro Frabetti Cons. Massimiliano Franchini Cons. « Giuseppe Chiarabelli Cons.

#### REPUBBLICA ROMANA

Quartesana 30 Aprile 1849

Il Municipio in adempimento di quanto prescrive l'ordinaza dei Triumviri della Repubblica 25 corrente e per l'osservanza dell'analoga disposizione di questo Preside della Provincia, comunicateci dal Gonfaloniere col N. 1755/522 28 corrente sonosi untili in seduta straordinaria il Cittadini

> Marangoni Dottor Girolamo Sindaço Del Secco Dottor Antonio Anziano Cirelli Luigi Consigliere Polli Giuseppe Consigliere Cirelli Gaetano Consigliere

quali avendo presa ad esame la volontà dei Triumviri espressa nell'ordinanza stessa, e dovendosi da noi rispondere degnamente con solenni manifestazioni al voto dei l'opoli , dichiariamo di concorrere in tutto ciò che verrà stabilito per massima da questo Comune principale nelle su
relative deliberazioni , e che sarà per noi un pregio l'esempiarsi al Municipio di Ferrara nella presente circostanza , e
per quanto sarà sul proposito per stabilire.

Fatto chinso si è firmato

G. Marangoni Sindaco Antonio Dal Secco Anziano Cirelli Luigi Consigliere Giuseppe Polli Consigliere Gaetano Cirelli Consigliere

#### RAPPRESENTANZA MUNICIPALE DI PIEVE

Questo giorno di marte il primo 1. del Mese di maggio milleottocento quarantanove alle ore tre pomeridiane.

Di segnito a lettera del Cittadino Governatore di Cento in data del 28. pp. Aprile n. 656. al Prot. Comunale n. 553. e d'appresso analogo Proclama del Preside di Provincia in data 27. ventisette je i pervenuto a questo Uffizio sotto il num. 559. è stato subito pubblicato nei soliti Inoghi delle stampe, l'una e l'altro risguardanti la Divisione Francese presentatasi al Porto di Civitavecchia, ed eccitanti le Commali Rappresentanze e far subito solenni ed unanimi manifestazioni ed aperta adesione all'indirizzo della Costituente del diciotto 18. detto passato mese non che alle determinazioni del Triumvirato onde smentire le calunnie colle quali vorrebbesi comestare un' intervento straniero. sono state diramate jeri in via di negenza le lettere d'inivito ai singoli di questa Municipale Rappresentanza per una Convocazione sull'oggetto in juesto giorno come alla lettera al Prot. n. 553. e premesso fin da questa mattina it suono della Campana maggiore sono comparsi nella solita Camera del Comunale Palazzo li Cittadini segnenti

- 1. Grescimbeni Gio: Gaetano Priore.
- 2. Rignzzi C.p. Raffaele Consigliere.
- 3. Rizzoli Francesco Anziano.
- 5. Gamberini Angelo.
- 6. Melloni Pasquale.
- 7. Roversi Michele
- 8. Bassi, Gaetano
- 9. Govoni Virgilio
- 10. Cossarini Giovanni
- 11. Riguzzi Antonio
- 12. Roversi Carlo
- 13. Gnidiccini Emanuelle.

Il Consigliere Govoni Luigi Ambrogio ha scritto lettera al Priore in data di jeri colla quale si scusa di non essere oggi in Paese e quindi di non potere intervenire alla Seduta con suo dispiacree. Essa lettera si legge ed è protocollata sotto il N. 567.

Sono suonate le ore quattro ed è il Priore Presidente. Visto l'Articolo del Decreto degli Ordinamenti su i municipii n. 90. dichiara legale, aperta e pubblica la Seduta ed ( 55 )

Invocato il divino aiuto collé solite preci, propone alla deliberazione degl'intervenuti l'oggetto sopr'indicato e già pronunciato nell'Invito.

= Adesione all' indirizzo della Romana Costituente votato nel giorno dieciotto 18, ed alle determinazioni del Triumvira o =

tSi leggono detta lettera del Governatore e Proclama del

Preside sucitato

Si è letto da poi l'indirizzo della Costituente por tato nella Gazzetta privilegiata di Bologna del 23. prossimo pas-

sato al n.96.

E tutto ponderato nel suo vero senso e fatta dal Priore Presidente la proposizione se vogliasi aderire in tutto e per tutto al detto indirizzo e manifestazioni dei Triumviri siche si conosce che è ferma e decisi volontà di questa Rappresentanza di avere per propri i sentimenti in esso indirizzo e circolare del 26. manifestati, tutti li Gittadini presenti per acclamazione unanime hanno dichiarato di aderire, e fatta la prora per alzata e seduta, indicano l'alzata l'adesione, tutti, niuno eccettuato, si sono alzati e così hanno aderito.

Dopo di che il Presidente dichiara sciolta l'adunanza essendo le ore cinque 5, pomeridiane » Letto il presente Verbale che si firma dal Priore e da due Consiglieri

Gio. Gaetano Crescimbene Priore

R: Riguzzi

Gaetano Bassi

B. Melloni Segr.

Per Copia conforme

Rivelloni Segr.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Provincia di Ferrara

#### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Atto Consigliare della Comunità di Porto Maggiore

#### Oggetto

Approvazione unanime di un indirizzo al Triumviradella Repubblica Romana contenente l'adesione piena ed intiera di tutti gli atti, ed operato fin qui dal Governo, ed all' indirizzo votato nel giorno 13 Aprile prossimo passato dall' Assemblea Costituente Romana ai Parlamenti d'Inghilterra e di Francia.

Numero dei componenti la Magistratura

Totale Num. 5. Intervenuti Num. 4.

Numero dei Consiglieri della Comunità

Totale N. 24.

Intervenuti Num. 18.

N. B. La convocazione ha avuto luogo dietro invito d'urgenza a termini di Legge dietro la Circolare del Cittadino Preside delle Provincie Num. 4488 delli 27 Aprile ultimo scorso.

Anziani, e Consiglieri mancanti

1.º Aventi Ignazio Anziano = Esiste in atti lettera di giustificazione per la di lui mancanza nella quale esprime il suo voto favorevole a quanto dal Governo si richiede.

1.º Righini Dot. Eugenio Cons. stante gli attuali avvenimenti di Ferrara della quale Città è Gonfaloniere sebben non abbia fato presentare alcun documento giustificativo, gli vienecondonata la mancanza, perchè costa non potere abbondonare il suo Posto.

# Eggi Carlo = senza giustificazione

3 Fioravanti Dot. Giuseppe Cons. id.

4 Malusardi Dot. Antonio Cons.

5 Bertocchio Antonio Cons. id.

6 Silvestri Giuseppe Cons, = Certificato medico dal quale emerge essere esso esibente affetto dalla malattia detta Orecchioni

Oggi primo Maggio mille ottocento quarantanove in seguito della Circolare del Cittadino Preside della Provincia delli 27 Aprile ultimo sorso Num. 5488 Segreteria Generale si è in via d'urgenza radunato in questa Sala Comunale alle ore dieci antimeridiane il Consiglio della Comunia di Portomaggiore coll'intervento delli seguenti Cittadini

1 Federici Federico Priore Presidente

2 Marzola Marco Maria Anziano 3 Gulinelli Domenico Anziano

4 Forti Giovanni Anziano

Vaccari Nicola Cons.
 Mezzogori Pietro id.

3 Marzola Giovanni id.

4 Forti Dot. Giuseppe id. 5 Federici Napoleone id.

6 Mazzolani Carlo id.

7 Contarini Luigi id.

8 Misori Giuseppe id. 9 Scabbia Antonio Cons.

10 Saraceni Dot. Ercole id.

Cavallari Luigi id.
 Vaccari Vincenzo id.

13 Imperiali Giosuè id. 14 Forti Domenico id.

15 Angelini Dott. Antonio

16 Cinti Tommaso

17 Imperiali Antonio 18 Maresta Giorgio

Esaurito l'appello nominale e trovato esservi presente il numero legale tanto dei Magistrati che dei Consiglieri, dopo avere fatto in margine l'annotazione dei mancanti con o senza aver prodotte le loro giustificazioni, fu dal Cittadino Presidente dichiarala aperta la sedura.

Prendendo quindi la parola lo stesso Gittàdino Presidente, e fatta una breve esposizione dell'oggetto importante sul quale si richiede l'adesione dei Comunali Consigli quai legittimi Rappresentanti del Popolo, ordino la lettura della Circolare del Triumvirato delli 24 prossimo passato Aprile, e dell'altra del Cittadino Preside di Ferrara diretta ai Manicipi in data 27 detto Num. 5438 colla quale viene ordinata la conyocazione dei Comunali Consigli in via d'urgen-

za, come pure dell' indirizzo votato dall' Assemblea Costituente Romana nel giorne 18 Aprile suddetto diretto ai Governi e Parlamenti di Francia ed Inghilterra col quale si prova a quei Governi ed all' Europa il diritto legittimo che dessa aveva di adottare quella forma di Governo più credeva convenirle

Dopo ciò fu proposto al Consiglio di determinarsi in

proposito.

Scambiati vari schiarimenti richiesti, fu convenuto di mettere ai voti il seguente indirizzo al Triumvirato della Repubblica Romana

= Alli Triumviri della Repubblica Romana =

Cittadini Triumviri

L'ordine e la calma che regnano nello Stato della Roniana Repubblica , ed il rispetto che la Popolazione mantiene verso le Leggi , è un fatto così positivo, che smentisce per se stesso le calunnie di cui ci regalano gl'ingannati Governi Stranieri.

"Noi quindi come legitimi Rappresentanti di questa Popolazione da cui fummo liberamente eletti, in faccia alla medesima emettiamo atto solenne di adesione all' operato sin qui dal Governo, all' indirizzo votato dall' Assemblea Costituente Romana nel giorno 18 Aprile scorso, ed approviamo quanto in esso si espone ai Parlamenti di Francia ed Inghilterra, pronti dichiarandoci a sostenere i diritti della Repubblica Romana e l'inviolabilità del suo Territorio contro l'invasione straniera con tutti i mezzi che sono in nostro potere.

Viva l'indipendenza Italiana Viva la Romana Repubblica

Udita la lettura del proposto indirizzo farono distributi i voti colla solita dichiarazione che il voto in si approva l'indirizzo di cui ec. e . quello in nò lo disapprova , raccolti i antingi furono trovati favorevoli tutti , e quindi all' unanimilà approvato con plauso generale della Popolazione.

Fatto, chiuso, e letto il presente atto alle ore undici antimeridiane venne firmato dalli Cittadini e Priore sottoscrit-

ti ec. e da me Segretario controfirmato ec.

Firmati

( Federico Federici Priore
( Giovanni Marzola Cons.
( Giuseppe Dott. Forti Cons.
( Antonio Scabbia Cons.

O. Altieri Seg.

Per copia conforme d'ufficio O. Altieri Seg. Com.

umise - Chagle

#### REPUBBLICA ROMANA

#### PROVINCIA DI FERRARA

#### MUNICIPALITA' DI OSTELLATO

#### ATTO CONSIGLIARE

#### Oggetto Unico Urgente

Lettura di una Circolare Governativa su la venuta di una Divisione Francese nelle acque di Civitavecchia e votazione corrispondente al caso d'invasione pel sostenimento dei diritti dello Stato della Repubblica Romana.

Num. dei componenti il Magistrato 3. Intervenuti 2.

Num. Totale dei Consiglieri 14. Intervenuti N. 7.

Nel giorno di Mercoldì due del mese di Maggio dell' anno 1849 in seguito di primo invito fatto d'urgenza, si è radunato nella sala Municipale di Ostello il Consiglio a termini dell' ordinamento 31 Gennaro 1849 nel quale sono comparsi i seguenti Cittadini

- 1 Carlo Sarti Priore Presidentè
- 2 Filippo Fabri Anziano

#### CONSIGLIERI

- 1 Giulio Stuppioni 2 Antonio Fegli
- 3 Cesare Palermi
- 4 Angelo Forlani
- 5 Agesilao Montagnani
- 6 Pietro Bellatti
- 7 Antonio Gherardi
  - La Seduta è aperta.

Il Priore Presidente rende ostensibile al Consiglio un dispaccio Circolare del Preside in data 27. Aprile p. p. di N. 5488. S. G. avuto in copia dal Governo di Porto Maggiore ricevuta ad ore quattro pomeridiane del di so detto col quale ordina sia immediatamente ed in via di urgenza convocato il Consiglio Comunale il quale con una determinazione corrispondente alla quantità dei tempi, ed alla incolumità dei nostri diritti si mostri degno figlio d'Italia, e Rappresentante sincero del Governo della Repubblica. Legga pure e renda ostensibile la copia della Circolare del Triumvirato di Roma in data 24 detto N. . . della quale apparisce che l'avanguardia di una Divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia. Che il forte è apparecchiato alla difesa. Che nessuna comunicazione è stata fatta dal Governo Francese alla Repubblica Romana. Che l'Assemblea e il Governo della Repubblica sapranno compiere il dovere loro protestando colla ferza contro ogni offesa al diritto e alla dignità del Paese, ma che frattanto importa che le rappresentanze Municipali rispondano degnamente con solenni manifestazioni al voto del Popolo.

Ed è per tale motivo che il predetto Cittadino Priore ha oggi chiamato il Consiglio a deliberare su tal proposito.

Accettando il Consiglio di occuparsene ha dato luogo a varie discussioni, ed ha dichiarato quanto secue.

Chiamali ad esternare la nostra opinione diciamo unanimemente, che Italiani come ci vantiamo di essere non potiamo simpatizzare con qualunque soldato straniero che voglia intervenire nelle cose nostre; Sappiamo dalle Storie che anche sotto pretesto lusinghiero mostrarono sempre tutti col fatto essere stati mossi da avarizia e da spirito di patroneggiaryi per smugnere queste contrado.

"Noi speriamo del resto che la sapienza degli Eletti alla Assemblea Costituente vorra non iludersi; che prenderà norma dalle circostanze, piucché dalla voce di faziosi che rovinano la bella causa Italiana con intempetite mensime e dannosi scritti. Noi abbenché semplici di costumi, ed avzazi a giudicare dai fatti più che dalle opinioni sappi-mo che uno si vincono le armate ne con le preghiere, ne con le ingiurie dei giornalii, che non si persuadono i popoli collo voce di gente priva di virtu Gittalina; Che un Governo qualunque deve avere a ministri persone ineccezionabili, severi coservatori dello spritto delle Leggi; nessun Governo può essere amato senza proteggere il pacifico Cittadino e in ispecie dal Ladroneggio che ora sembra perfino favorito dall'incuria della Polizia, e peggio dal raggiro degli Avvocati, di queste della Societa a cui si permette ancora di servirsi della

(61)

cabala per combattere colla forma lo spirito della Legge che dovrebbe pur esser sempre quello di far giustizia punendo il delitto.

Noi desideriamo che il nostro stato abbia per iscopo di ottenere un buon ordinamento di cose veramente Italiane senza l'umiliazione, e il danno gravissimo di un intervento straniero.

E' tale dichiarazione è stata approvata ad unanimità di '

Non essendovi altro da discutere la seduta è sciolta ritirando a validità le firme seguenti.

#### Firmati = Carlo Sarti Priore

Filippo Fabri Anziano Antonio Fogli Cons. Cesare Palermi Cons. Giulio Stuppioni Cons. Agesilao Montagnani Cons. Pietro Bellatti Cons. Antonio Gherardi Cons. Angels Forlani Cons.

Per copia ad uso d'Ufficio Gio, Fogli Segret.

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

#### ATTO CONSIGLÍARE DI FUSIGNANO

del 1 Maggio 1849

#### **OGGETTO**

Voto di adesione al Governo della Repubblica Romana, ed al contenuto della Circolare dei Triumviri 24. Aprile pr. pas.

Nella giornata di Martedi t. Maggio 1849. Nella solita Municipale Residenza si è radunato il Consiglio di Fusignano.

#### MEMBRI INTERVENUTI

| Grossi Demetrio Priore<br>Armandi Dott. Giuseppe<br>Martini Giuseppe<br>Grossi Dott. Francesco<br>Piancastelli Dott. Giuseppe         | }   | Anziani     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Barittoni Dott. Luigi<br>Grossi Giuseppe<br>Loli Giovanni<br>Barittoni Giovanni<br>Baldruti Bartolomeo<br>Bellaspica Battista         | - } | ź           |
| Santoni Luigi Minguzzi Antonio Maria Gasparoni Ludovico Colla Dottor Gioseppe Santoni Dottor Pietro Caroli Francesco Comprehia Cesare |     | Consiglieri |

Spadazzi Dott. Pio

(63)

Interviene per la primà volfa in Consiglio il Cittalino Bullotta Silvestro successo nella Rappresentanza Consigliare al Cittadino Dott. Primo Monte Cessato dall' Ufficio di Consigliere in base del Decreto 31 Gennajo 1849, sull'Ordinamento dei Municipi S. 73. Art. 2 e S. 60.

La presente adunanza è stata presieduta dal Cittadino

Priore.

Il Governatore Distrettuale di Lugo con suo Dispaccio Num. 224. delli 28 Aprile 1849. trasmetteva al Magistrato una Circolare del Triumviri delli 24 del sudetto Mese accompagnata da lettera del Preside della Provincia 27 successivo N. 3488.

La Gircolare dei Triumviri dava notizia, che l' avanguardia d'una Divisione Francese era in presenza del Porto di Civitavecchia, e come nessuna comunicazione fosse stata fatta in antecedenza al Governo Repubblicano. Soggiungeva infine ritenere quest' ultimo di opporsi protestando colla forza contro ogni offesa al diritto, e alla dignità del nostro Paesee. Essenperciò di necessità che le Rappresentanze Municipali rispondessero degnamente con solenni manifestazioni al voto dei popoli, ed al fatto dei Triumviri. Il Dispaccio del Preside inculcava maggiormente a dar evasione alla Circolare, dei Triumviri nel senso il Divi amplo.

Data lettura dei suddetti tre Dispacci al Consiglio, il Magistrato onde obbedire agli ordini tanto del Triumvirato, che del Preside, e del Cittadino Governatore Distrettuale di Lugo ha presentato al Consiglio la seguente proposizione.

n Chi intende di aderire al Governo della Repubblica Romana, ed al contenuto della Circolare dei Triumviri che questa rappresentano in data 24 Aprile 1849 dia il voto bianco, n e chi no nero n.

Dispensati e raccolti si sono verificati Bianchi N. 19 Neri N. 1.

Quindi la proposizione ammessa, e dichiarata perciò l'adesione per parte di questo Municipio al Governo della Repubblica Romana, ed al contenuto della Gircolare dei Triumviri sopraricordati:

Si sono resi mancanti alla presente adunanza Ubaldo Giovennardi assente, e Giovannardi Federico assente per motivo di salute, non che Emaldi Francesco,

Nulla più rimanendo a trattarsi l'adunanza è stata dichiad 2 (64) rata sciolta, previa la redazione del presente verbale, che viene. firmato da tutti gl' intervenuti.

> Dom. Grossi Priore Possidente Giuseppe Armandi Anziano Francesco Grossi Anziano Ginseppe Piancastelli Anziano Giuseppe Martini Anziano Grossi Giuseppe Bellaspica Battista Pio Spaduzzi Luigi Barittini Giovanni Loli Lodovico Gasparoni Antonio Minguzzi Silvestro Ballotta Giovanni Barittoni Luigi Santoni Bartolomeo Baldruti Francesco Caroli Cesare Cornacchia Colla Dott, Giuseppe Pietro Dott. Santoni

Consiglieri

Per copia conforme ec. L. Martini ff. di Segretario,

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Atto Consigliare della Comunità di Cotignola

Nel giorno di martedi primo di Maggio dell' anno 184 mille ottocento quarantanove alle ore 10 antimeridia: ne, previo il suono della Campana della pubblica torre, si è radunato nella sala Municipale il Consiglio della Compunità di Cotignola invitato d' urgenza per ordine del Cittadino Preside di questa Provincia di Ferrara, comunicato dal Cittadino Governatore di Lugo con Dispaccio. N. 224 del giorno 18 Aprile p. p. onde risolvere se vogliasi aderire sil' allocuzione diretta si Governi ed si Parlamenti di Francia ed Inghilterra dall' Assemblea Costituente degli Stati Romani e da lei votata nella sessione del giorno 18 Aprile 1849-

Fatto l' appello nominale si trovarono presenti all' a-

dunanza gl' infrascritti Consiglieri

#### Bennoli Giovanni Priore Presidente

Vanni Vincenzo Zannoni Giovanni

# CONSIGLIERI

Emiliani Dottor Emiliano
Moni Angelo
Spada Giacomo
Signani Giuseppe
Cattani Paolo
Calderoni Antonio
Cannattieri Stefano
Grilli Antonio
Petrocini Dottore Sante
Golminelli Antonio
Emiliani Carlo
Tarlazzi Antonio

#### CONSIGLIERI

Essendo il Consiglio invitato d'urgenza e potendosi deliberare con qualunque numero di membri intervenuti , il Cittadino Presidente invocato il Divino Ajuto ha aperto la sessione, informando gli adunati che il nostro Stato vuolsi invadere da eserciti stranieri sotto pretesto di venire a spegnere l'anarchia, il qual pretesto perche apparisca fal-so, è d'uopo che i Municipi degli Stati Romani, e quandi anche quello di Cotignola dichiarino che qui v'ha Governo, e che regna l'ordine e la pubblica tranquillità, e protestino contro la violazione di qualunque intervento . appoggiando col loro voto i Rappresentanti del Governo ed il loro operato, onde salvare la libertà e la patria.

Dopo di ciò si è data lettura della Circolare 21 corrente diretta dai Triumviri al Cittadino Preside di Ferrara; dell' altra Circolare 27 detto N. 5488 con cui il lodato Preside invia quella al Governatore di Lugo, e finalmente della lettera del Governatore a questa Magistratura , dalle quali scritture appare documentato quanto il Cittadino Priore ha esposto al Consiglio. Appresso si è letto il Proclama che l' Assemblea Costituente degli Stati Romani ha diretto ai Governi ed ai Parlamenti di Francia ed Inghilterra . in data 18 Aprile p. p. ed il Cittadino Presidente ha invitato gli adunati a pronunciare se quel proclama ossia indirizzo vnol dal Consiglio approvarsi proponendo che chinnque lo approva si alzi in piedi . Allora tutti i Consiglie. ri presenti all' adunanza si sono con acclamazione alzati, e l'indirizzo è stato ad unanimità approvato.

Non essendovi altro oggetto da trattare si è sciolta la

sessione alle ore 11 antimeridiane.

Atto fatto letto e chiuso nel dì ed anno suddetti e firmato dai membri della Magistratura presenti all' adunanza e da due Consiglieri in fede ec.

# Giovanni Bennoli Priore

Giovanni Zannoni Anziani

Paolo Cattani Sante Dr. Petrocini Consiglieri Per Copia Conforme Aristide Spada Scrittore Comle

( 67 ) Indirizzo votato a pienezza di suffragi dalla Magistratura del Comune Appodiato di PONTE LAGO-SCURO ai Cittani Triomviri

# Il dì 1. Maggio 1849.

# CITTADINI TRIUMVIRI

Quando un Governo viene eletto a mezzo dell'universale suffragio, non può essere che il più legale, e legittimo.

Il Sovrano libero voto del Popolo vi comparti poteri illimitati, senza mettere in dubbio la validità, ed estensione
del vostro mandato; e perciò, mentre, a megio confutare tutto quanto di che ci da calonnia lo Straniero accusanteci di Anarchia, ci late domanda di un atto d'instantane,
e spontanca adesione al vostro operato, Noi che nominati
frummo dal Popolo, e qui radunati in forza delle sue Leggi, dichiariamo che la quiete, l'ordine, e l'obbedienza
alle leggia vendo sempre regnato, e regnando, così protestiamo energicamente contro qualsiasi intervento, e violenza.

VIVA L' INDIPENDENZA ITALIANA

# REPUBBLICA ROMANA PROVINCIA DI FERRARA COMUNE DI MIGLIARO

Oggi 1 Maggio 1849 Ore 9 antemeridiane

In eccuzione del foglio del Presidente di Provincia del 27 prossimo passato Aprile Num. 4483, e della Gircolare del Triumvirato della Repubblica Remnaia 24 corrente senza numero diretto al Preside di Provincia, ricevuti per organo del Gittadino Gevernatore di Codigoro con suo foglio 28, pross. pass. Aprile num. 533. il Cittadino Priore Giovanni Pietro Motta, ha tosto dirantati il di 28 detto mese d'Aprile gl'invitti a' singoli Anziani, e Consiglieri perchò in via d'urgenza si radunino uel giorno 29 in questa Residenza Municipale per l'oggetto di cut nei succitati fogli, a vever-

(68)

tendo nello stesso invito, che quante volte non avesse luogo la convocazione nel giorno 29 s'intendevano invitati per la seconda, e terza chiamata ai successivi giorni 30 Aprile scor-

so, e primo corrente.

E quindi non avendo avuto effetto nei giorni 29 e 30 scorso Aprile l'adunanza per mancanza del nomero legalo de Consiglieri, e previo il suono della Campana maggiore di terza chiamata a econda del succitato invito si sono recati in questa Residenza Municipale il Cittadini

# Magistratura

Motta Giovanni Pietro Priore

# Consiglieri

Forti Domenico Mazzolani Giuseppe Cinti Gio. Battista Colevati Carlo Soratelli Dottor Germano

Ed avendo egnuno proposto il Cittadino Priore Gio-Pietro Motta non ostante il piecolo numero d'intervenuti essendo di terza chiamata, ha dichiarata aperta la seduta, ed ha proposto, dopo fatta lettura dei succitati dispacci ad alta, ed intelligibil voce, che l'adunaza debba

Aderire all'indirizzo della Romana Costituente votata nella Seduta : 8 prossimo passato Aprile, ed alle prese determinazioni del Triumvirato espresse nella Circolare 24. detto mese; protestando contro qualunque invasione stranera, mentre l'ordine, ed il rispetto alle leggi ha sempre

regnato, e regna nello stato.

Il sottoscritto Segretario ha dichiarato che la seduta è aperta, ed in primo luogo dal Cittadino Presidente viene eseguita la estratione a sorte dei due Consiglieri arriogatori del futuro consiglio, e sorticono il Cittadini Antonio Marinelli, e Vincenzo Bighi. Indi lo stesso Cittadino Presidente ha estratti altri due Consiglieri nominandoli serutatori del presente Consiglio, e sorticono li Cittadini Bigoni Alfono, e Bigoni Giuseppe.

Invocate il Divino sinto

Il Cittadino Presidente ha dichiarato che la preente convocazione ha longo in via d'ungenza per l'oggetto portato dalla Circolare del Triumvirato datata in Roma li zi, andante di cui ne ordina a me segretario la lettura: in pari tempo si è data lettura dall'altra Circolare del Cittadino Preside di Provincia in data za suddetto num. Sig8 e similmente della lettera del Cittadino Governatore di Codicoro in data di pri num. S33 colla quale accompagnava a questa carica le suddette Circolari inculcando l'unione del presente Consiglio.

Riconoscinto di urgente interessanza l'oggetto, si è preso in considerazione, e per primo si è osservato per quanto riguarda questa Comune che il motivo della spedizione Francese dimottrato nelle discussioni avvennte in quell' Assemblea Nasionale non poò essere che strategico pretero, mentre si ravvisa alieno dall' Anarchia questo Pesec, e d'altra parte si prova che il Regime Repubblicano è puramente l'espressione yera, e spontanea del voto posolorae.

Considerato che non essendo avvenuta nessuna comunicazione per parte del Governo Francese a quella della nostra Repubblica non può ritenersi che per contraria, ed ottile l'avanguardia di quella Divisione che presentasi nel Porto di Civitavecchia.

Ritenuto che quand'anche non fosse, tale, qualora un intervento straniero arbitrasse imgombrare il nostro terreno macchierebbe il candore alla nostra indipendenza, lederebe l'incolumità dei nostri diritti, toglierebbe la dignità del nostro passe, e l'onore nazionale.

Il Cittadino Presidente ba per primo manifestata la sua contrarietà all' Intervento Franceie, protestando formalmente e rigorosamente contro qualunque inginsio straniero insulto, ed attentato a danno della nostra Repubblica, e dichiarando espressamente di aderire all' indirizzo dell' Asemblea Costituente votato nella sedata del giorno 18 corrente mese, ed alle determinazioni del Triumvirato espresse nella Circolare del 24 sud. ed in ogni altro modo.

D' Appresso tale manifestazione lo stesso Cittadino Presidente ha interpellati il parere dei due Arringatori li Cittadini Menegatti Giuseppe, e Bigoni Giuseppe sull' oggetto di cui trattasi, e questi esternarono di concorrere pienamente nella emmessa dichiarazione del Cittadino Presidente accopiando ad essa le più risolute espressioni di protesta, e contrarietà all' Intervento Francese per l'integrità dei diritti , e conservazione dell'attuale nostro Governo.

Dopo di ciò si è richiamato dallo stesso Cittadino Presidente il parere dell'intero Consiglio a cui rispose unanimamente con eguale dichiarazione, e vigorosa protesta nei modi espressi come sopra.

E quindi sottoposta la proposizione a votazione con osservazione che il voti nel Si intenderanno approvare la su-

detta proposta del Cittadino Priore, e nel No rigettarla. Dispensate le palle, e raccoltale è riuscita con voti fa-

vorevoli Num. 6 Contrari num. o.

Per cui ad unanimità di voti è stata approvata la sud. proposta, e cioè di protestare contro qualunque intervento

straniero, siccome così hanno protestato.

Fatto, letto, e chiuso il presente atto il giorno, Mese ed anno sudetto riportandone in fine a sua validità le firme del Cittadino Priore Presidente e dei Cittadini Consiglieri intervenuti assieme a quella di me Segretario

> Gio. Pietro Motta Priore -Germano D. Saratelli Cons. Donienico Forti affermo Carlo Colevati affermo Gio. Battista Ciuti affermo Giuseppe Mazzolari

> > Gregorio Ciuti Segretario

Per Copia Conforme all' originale in atti

Gregorio Ciuti Segretario

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO L' ANNO PRIMO DELLA REPUBLICA ROMANA

Dell' Era volgare 1849 il giorno 29 Aprile

Atto Consigliare della Comunità di Lago Santo

#### OGGETTO

Protesta contro l'intevento Francese

Totale della Magistratura

Num. 3. Intervenuti Num, 2

Totale dei Consiglieri

Num. 10 Intervenuti Num. 10

Nel giorno 29 Aprile dell' Anno 1849 in seguito della prima chiamata spedita per urgenza a termini della Circolare del Triumvirato datata in Roma li 24 corrente, ed altra Circolare del Preside di Provincia Num. 1488 delli 27 sud, si è radunato in questa sala Municipale il Consiglio, e Magistrato colla Presidenza del Cittadino Verecondo Pira siccome Provetto, ed in assenza del Cittadino Priore

# Consiglieri Intervenuti

- 1 Pira Verecondo
- 2 Bigoni Ant. 3 Schiavoni Raffaele
- 4 Quietti Angelo
- 5 Bigoni Alfonso 6 Chiodi Venanzio
- 7 Bigoni Giuseppe 8 Marinelli Antonio
- 9 Finessi Calisto
- 10 Rinieri Francesco
- 11 Mengatti Giuseppe
- 12 Bighi Vincenzo

(72)

Per lo che il Cittadino Presidente a più valido esperimento di concorda adesione ha ordinato per seruttinio segreto la votazione, con dichiarazione che a chi piace confermare la capressa protesta, e manifestazione contraria all' intervento Francese ponga i Voti nel Si, e chi è d'opposto parere ponga i Voti nel No.

Dispensati i Voti, e raccolti si sono rinvenuti nel Si

Voti num. 19 e nel No o.

Finalmente il Cittadino Presidente ha esposto non esservi altri oggetti da trattarsi nella presente adunanza, e quindi ha estratti due Consiglieri per firmare il presente Processo Vetbale, e sortirono Giuseppe Menigatti, e Vincenzo Bichi.

Fatto, letto, e chiuso il presente Processo Verbale nel giorno, mese ed anno sud. con dichiarazione che il presente Consiglio ebbe principio alle ore otto Antemeridiane, e venne terminato alle ore undici Antemeridiane sud. ec, quindi firmato come segue

> ( Verecondo Pira Presid. ) Antonio Bigoni Anz. Firmati ( Raffaele Schiavoni ) Giuseppe Mengatti Cons. ( Vincenzo Bighi

> > Ant. Bigoni Seg.

Protocollo Num. 268.

Per Copia conforme all' Originale in atti esistente che si trasmette al Cittadino Governatore di Codigono

Dalla Residenza Municipale li 29 sud.

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ED AI TRIUMVIRI DELLA REPUBBLICA ROMANA

# La Rappresentanza Comunale di Bagnacavallo

La notizia dello sbarco di una Divisione Francese in Civitavecchia senza preventiva comunicazione al Governo della Repubblica Romana, non poteva non essere dovunque sentita con sorpresa, e nel tempo istesso con indignazione.

Conscie diffatti le popolazioni degli Stati Romani dell' imprescrittibile loro diritto di reggersi nella forma più confacente alle loro tendenze, ai loro bisogni ; e proclamato per ciò dal suffragio universale il Governo Repubblicano, non avevasi ragionevole motivo di temere qualsivoglia intervento straniero, molto meno da parte della Françia; dalla quale costituita Essa pure in Repubblica, el obbligata pel suo Statuto a rispettare la Nazionalità si dovera auzi attendere un trattamento piuttosto da sorella, che da nemica.

Ben faceste adunque a protestare contro tale invasione, siccome contraria al diritto delle genti; e questa Rappresentanza Comunale, per quanto è nelle sue attribuzioni; vi presta la sua piena adesione, pronta ognora a secondarvi nel vostro proposito con tutti quei mezzi, che saranno in suo potere.

# VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Bagnacavallo dalla Residenza Municipale 50 Aprile 1849.

Per la Rappresentanza Comunale

Gl'Incaricati della Redazione del presente Atto

Gajano Gajani Gonfaloniere Paolo Dragoni Filippo Tallandini Felice Tamburini

Domenico Botti Francesco Mazzotti ) Consiglieri

Benedetto Argelli Segr.

#### COMUNE DI MESOLA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### Invocato il Nome SSmo di DIO colle solite Preci

Nel gioreo so del mese di Aprile dell'anno 184g in segguito di straordinario invitto si è radunato nella Sala Municipale il Consiglio della Comunità di Mesola colla presidenza del Cittadino Stefano Penolazzi Priore, autorizzato a ciò dall'Art. 82. del Decreto sull'ordinamento de' Municipj in data 31 Gennaro 1840.

# MEMBRI INTERVENUTI CITTA DINI

Barbieri Francesco 1. Anziano Borelli Francesco 2. Auziano Duo Francesco 3. Anziano Barbieri Vincenzo 4. Anziano

#### CONSIGLIERI

- 1 Cancatteri Alessandro
- 2 Roma Carlo
- 3 Cavallari Giovanni
- 4 Torola Antonio 5 Scarpa Luigi
- 6 Marabini Antonio
- 7 Benazzi Benvenuto
- 8 Penolazzi Antonio 9 Penolazzi Pietro
- 10 Melloni Giuseppe
- 11 Mantovani Vincenzo
- 12 Remy Odoardo
- 13 Camaltori Luigi 14 Penolazai Gaetano
- 15 Zigiotti Girolamo.
- Il Presidente ha dichiarato che la sedata è pubblica. Lo stesso Priore Presidente ha esposto quanto segue :

La seduta straordinaria di quest'oggi nel richiamare întta la vostra particolare altenzione, o Cittadini Consiglieri, compie un oggetto di tanta importanza, e dal quale inter-amente dipender potrebbe non solamente i în lipendenza degli Stati della Repubblica Romana, ma beti anche l'opor Nazionale

Dalle Circolari del Triumvirato, del Preside della nostra Provincia, e del Governatore di Codigoro apprenderete abbastanza che l'avanguardia di una Division Francese è giunta in presenza del porto di Civitavecchia , e come il Governo della Repubblica si sia apparecchiato, in appoggio delle deliberazioni dell'Assemblea, a protestare e resistere colla forza contro ogni offesa al diritto ed alla dignità del Paese. Quale ne sia per essere, o Cittadini Consiglieri, la natura dell'intervento, ancor non si conosce ; sembrerebbe ragionevole il presupporre, che le discussioni avvenute in quell'Assemblea Nazionale di Francia, portassero il pretesto che i Nostri stati fossero da tempo travagliati dalla più soverchia e pericolosa Auarchia, e che il Governo della Republica Romana non fosse l'espressione vera, sincera, e manifesta del voto de' Popoli. A distruggere così puerile illasione, ed a provare alla Francia, ed all'Europa tutta come la grande famiglia sia intieramente contraria ad un Governo assolutista, è necessario che voi oggi, come emanazione del' voto generale del nostro Comune ; forti del mandato, e del vostro ben noto patriotismo, facciate un'Atto di formale adesione all'Indirizzo della Costituente Romana votato nella sedata del giorno 18. cadente mese, ed alle prese determinazioni del Triumvirato espresse nella sopra citata Circolare.

In questi solenni momenti, o Cittadini Consiglieri, la Patria esige da Voi grandi prove. Sareste rei del più nero tradimento in faccia a Dio, ed alla società, se nei momenti del pericolo cercaste di moncare a quel solbitme mandato che trasse origine dal libero voto del Popolo, e dal quale dipendono le future sorti nostre, e le, sorti dell'intero Paese. Pensate che Voi siete i tuttori dei diritti del Popolo, i difensori della libertà nostra, uministri di tutta la Sovranità Popolore; Voi in una parola siete la stessa persona del Popolo, cui sul fondanento della umana giustizia, la Provvidenza oggi vi chianza a pronunziare in nome del Popolo ristesso una nobile e generosa protesta contro qualunque straniero attentato che si avesse a manifestare verso la Republica Romana, e da pregiudizio della Sovranità del Popolo.

Risolvete adunque, o Consiglieri, non perdete tempo, mostratevi degni figli d'Italia, succeri rappresentanti del Governo della Repubblica Romana. Per tal modo farete alla Francia, ed all' Europa tutta francamente conoscere che il Pease Vostro è già maturo alla vita Nazionale, e che deve partecipare al moto intellettivo delle altre parti Sorelle. Per cui quando l'intelletto ed il cuore si dilatano ad un miglior avvenire, quando gli spiriti assopiti si risvegliano, e

gittano viva luce, si può teneré per fermo, che quel Popolo non può più oltre tollerare un metodo di amministrazione non più conforme per ogni parte ai bisogni ed al genio de tempi che corrono, e che convien surrogare al vecchio

Ceppo, un ramo giovane e novello.

Vi so venga, o Cittadini, del passato. Roma la più bella, più ricca, più maravigliosa Città del Mondo, ridotta a condizioni umilianti per colpa della Edilità. Una popolazione infelice , le Campagne incolte e deserte , l'aria micidiale. Uno stato desiderato di tutte quelle istituzioni, di tutti quei mezzi che la civiltà va ogni giorno trovando, e moltiplicando per ispargere in ogni dove la istruzione e la prosperità. Una selva di abusi, una popolazione priva d'ogni libertà e di ogni diritto, che non sa come il ben'essere e l'agiatezza sia frutto del lavoro, che non può guadagnarsi il pane se non mendicando, o prestando ai ricchi serviggi puerili, o vergognosi; questa è la Roma del passato. La cosa è di tale evidenza, o Cittadini Consiglieri che nessuno per retrogrado ch'ei sia, proporrà che le cose tornino come per lo addietro. Ad un passato così urtante, che non v' ha persona la quale voglia certo ritornarvi, contraponete il presente. Il Governo dietro l'espressione manifesta della opinione pubblica, e del voto deliberativo de' Suoi rappresentanti, ha assunto il glerioso Nome di Repubblica Romana. Le sue Leggi furono prontamente introdotte, la vita e le sostanze dei Cittadini sono garantite, le opinioni sono libere, il Commercio e l'industria presentano un fiorito avvenire, i Dogma della Nostra Religione sono guarantiti e rispettati da per tutto, il diritto di petizione e di accusa è libero per qualsivoglia , libera la Stampa , l' istruzion pubblica ovunque si svolge con rapidità, la Legge è sacra ed inviolabile per tutti, e finalmente la Guardia Nazionale, Balnardo della nostra Indipendenza, mantiene integerrima la quiete e la tranquillità pubblica in ogni punto della Romana Rupubblica. E dal confronto di tutto questo, decidete pure liberamente, o Cittadini Consiglieri, se qualunque Straniero Intervento ha ragione; si deve considerare per un'offesa al diritto ed alla dignità del Paese; è per conseguenza nostro preciso dovere di protestare solennemente ed in ogni miglior modo e forma, come una violazione al diritto naturale delle Genti.

Terminata la proposizione fatta dal Cittadino Relatore, il Segret. Com. diede lettura ai tre citati Dispacci, nonchè all' Indirizzo già indicato nella Circolare al Governatore di

Codigoro N. 5588. delli 27. spirante.

(77)

Il Gitadino Antonio Marabini Consigliere dopo intessa: la lettura degli indicati Dispacci ed Indirizzo della Costituente Romana 18 cadente, non solamente approva e conferma tutto ciò che è stato con ragioni gioste ed inviolabili manifestato e descritto dal Priore Presidente, ma intende di protestre solennemente e con tutte le sue forze qual Rapresentante del Popolo, colt rapresentante del Popolo, contro qualinaque straniero insulto contrario al diritto proprio e delle genti, dichiarando di aderire formalmente tanto all'Indirizzo dell'Assemblea Costituente del 18 cadente mese come allegià prese determinazione del Triumvirato.

Il Gittadino Alessandro Camatturi ripete, conferma, ed appoggia tutto ciò che è stato osservato dal Cittadino Antonio Marabini, anzi si raccomanda al Governo che in caso di minacciato Intervento, si debba in qualunque modo insistere forza con forza, per aver salva l'indipendenza e l'onor Na-

zionale.

I Cittadini Roma Carlo, Camattari Luigi, e Reiny Odoardo, nel sanzionare tutto ciò che è stato su tale proposito dai Cittadini Antonio Marabini, ed Alessandro Camattari dichiarato, nel dare la sua formale adesione tanto all'indirizzo della Romana Costituente come alle deliberazioni del Tripmvirato espresse nella sopra citata Circolare, fanno osservare che ogni Municipio della Romana Repubblica in caso di qualunque Straniero insulto al diritto Sacro delle genti protestando solennemente in faccia all'Europa tutta, meritarebbe l'approvazione generale, e l'appoggio delle Nazioni tutte, tanto per una consimile violazione, mendicata da folle pretesto, quanto per l'esecuzione di un atto, del più vergognoso ed abominevole dispotismo, contrario alla natura della Rivoluzione la più Sacra del Mondo qual fu quella di Roma, e diametralmente opposto alla odierna civilizzazione d'Italia non solo, ma della stessa Nazione Francese, la quale deve ricordare che non l'Anarchia, ma l'ordine, la quiete, e la tranquillità regnano concordemente negli Stati della Romana Repubblica, e che la Repubblica Francese ora non volendo conoscere negli Stati Romani un Governo libero sotto specioso pretesto d'Anarchia, vorrebbe invaderli.

Il Cittadino Giovanni Cavallari approva e conferma, e così l'intero Consiglio per acclamazione prestava tutta la sua adesione al Governo della Reppubblica Romana come una emanazione del voto universale del Popolo, non che all'indizzo della Romana Costituente votato nella seduta come sopra, ed alle prese determinazioni del Triumvirato espres-

se nella sua ricordata Circolare, protestando con uns uniformità di modi, parole, e proteste contro qualunque Straniero insulto in pregiudisio della Sovranità popolare, e del Governo della Romana Repubblica, al quale prestava l'intiero Consiglio tutta la sua particolare adesione, fiducia, e persuasiva.

E finalmente avendo il Cittadino Priore Presidente dichiarata pubblica la Seduta Consigliare accoglieva in unione all'intero Consiglio la piena soddisfazione di molti altri del Popolo spettatore delle deliberazioni prese, dichiarando che tutto ciò che era stato discusso e deliberato nella presente Seduta Consigliare, altro non era che il voto sinoreo e manifesto di tutta la Popolazione, la quale alle proteste del Consiglio contro qualunque insulto alla incolamità de' propri diritti, vi univa parimenti le sue non riconoscendo di fatto e di diritto che il solo Governo della Repubblica Romana, e come si rileva più difusamente dall'estratto che si annette in copis.

Viva l'Italia.

Viva la Repubblica Romans: Dopo di ciò con evviva unanimi si è terminata la Sessione alle ore 5. pomeridiane, rendendo grazie all'Altissimo. Fatto, letto, e chiuso il Presente processo Verbale nel gior-

no, ed anno suddetto.

Stefano Penolazzi
Francesco Barbieri Anziano
Francesco Borelli
Vincenzo Barbieri
Francesco Dno
Reny Odoardo Consigliere
Alessandro Camattari
Giuseppe Melloni
Vincenzo Montorani
Benvenuto Benazzi
Antonio Marabini
Per copia conforme
Galen Segr.

(79)

Al Triumoirato e Rappresentanti

della

REPUBBLICA ROMANA

La Guerdia Nazionale ed il Circolo Popolare

del Territorio di

ARGENTA

DIO, e POPOLO

Cittadini

Ai Governi liberi di Europa avete svolto col diritto e con argomenti, quello che il Popolo col fatto, e con laconiche parole aveva dichiarato. Alla minaccia di un' intervento armato avete esposto in modo franco la nostra condotta e i nostri diritti; avete giurato di opporvi alla ristorazione del Papato, perchè quello non è il governo del Popolo. Le vostre parole sono l'espressione del voto universale di tre milioni di uomini che disdegnano la schiavitù; voi l'avete degnamente interpretata! Noi pure uniamo la nostra protesta a quella del Nostro Municipio di non volere riconoscere altra forma di Governo che la Repubblica proclamata dai nostri legittimi Rappresentanti, e così la popolazione intera del Territorio Argentano mostrasi unita in questa sacra idea. E' nemico nostro e della libertà quel Popolo che sotto qualunque bandiera a noi si presenta per farci nuovamente assoggettare al dominio Sacerdotale. Abbiamo voluto la libertà e sapremo difenderla: Se da forza brutale vinti dovremo cadere, facciamo in modo di salvare l'onore per potere risorgere sollecitamente e più gloriosi. Proseguite adunque nell' intrapreso camino, noi sapremo seguirvie sostenervi. Il Popolo vuole, Dio l'ajuterà!

Viva la Repubblica! Argenta adì 30 Aprile 1849

Votato in Adunanza Generale e ad unanimità

Per il Circolo il Presidente Vandini Dr. Giuseppe

Per la Guardia Nazionale Il Tenente Colonnello » Ignazio Gattilli

#### AI TRIUMVIRI

# ED AI RAPPRESENTANTI

DEL POPOLO ROMANO

Un grido di meraviglia e indignazione s' innalzava spontaneo ed unanime da tutte le Popolazioni Romane all' annunzio d'un inatteso interveuto armato nei nostri Stati per parte della Repubblica Francese; di quel Governo, che in seguito di gloriosa Rivoluzione proclamava comune a tutti i Popoli della terra il diritto di Nazionalità e d'Indipendenza.

Anche la Guardia Nazionale di questa Città, mossa da sentimento di Patrio Decoro, ha deliberato dichiararvi, come vi dichiara, Cittadini Triumviri e Rappresentanti, di aderire pienamente al Decreto 9 Febbrajo decorso, e di approvare tutti gli Atti da Voi emanati nella circostanza della straniera invasione : e rimane coll'offerirvi la sua più vigorosa ed energica cooperazione per la difesa degl'imprescrittibili e sacrosanti diritti del Popolo Romano, contro chiunque osasse attentarvi.

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Votato alla unanimità dal Corpo dei Graduati nell' Adunanza tenutasi a tale oggetto.

Bagnacavallo 4 Maggio 4849.

Gl'Incaricati della Redazione

Per lo Stato Maggiore

- T. Graziani Ten. Colonnello Comandante
- C. Bubani Capitano Ajutante Maggiore
- M. Dott. Mingarelli Medico Ajutante Magg.
- C. Dott. Busi Chirurgo Ajutante Magg.
- C. Dott. Capra Sotto-Tenente Porta Stend.
- G. M. Dott. Annichini Sotto-Tenente
- L. Savorini Sergente Maggiore
- M. Contarini Ajutante Sotto-Uffic. Redatt.

# CIRCOLO POPOLARE

# FERRARESE

#### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

#### Cittadini

Il dignitoso vostro indirizzo del 18 corrente, ai Governi e Parlamenti di Francia e d'Inghilterra esige da noi che pienamente dividiamo i vostri principii, dandovi esplicita, e solenne adesione. Adesione non di sole parole, di simpatia, e di speranza, ma di opere risolute, audaci, irremovibili, quali Voi le volete, e quali si convengono per sostenere fino all'estreme prove la nostra Repubblica, e con essa l'indipendenza d'Italia. Dall'esprimervi questa indissolubile fraternità, e concomitanza d'affetti, e di destini, non ci trattengono nè il nemico che qui abbiamo minaccioso e presente, nè le recenti avversità che a mano a mano si aggravano sopra di noi, nè la presentanea spedizione di Francia che sembra prendere a scherno i diritti, e le parole nostre. Ingrata sorella che si farebbe lecito d'insultarci cd opprimerci per paura di venire in dispetto del nostro nemico, e per serbare con lui una pace obbrobriosa a costo della nostra esistenza. Ma non importa. Noi abbiamo rotto i ceppi di per noi stessi e sapremo mantenerli spezzati contro chiunque ci attenti. Guai alla Francia se per conservarsi il nome della Repubblica è costretta a far la guerra in favore della schiavità. Noi vinceremo anche di essa. Sì lo ripetiamo. E' piena e solenne l'adesione nostra alle parole, e sarà pronta, immanchevole, e consona l'opera nostra ai principii, ai bisogni del vostro indirizzo.

Votato all'unanimità nell'Adunanza Generale del Circolo

questo giorno 27 Aprile 4849.

Per la Direzione LORENZO LEATI Vice-Pres. ANTONIO DE LUCA Consig. V. BOARI Consig. a Pesaro Segr. ANTONIO MANFREDINI Ranuzzi Segretario

#### CITTADINI CONSIGLIERI

Noi del popolo impavidi spettatori delle vostre deliberezioni, nell'attendere tranquilli e coraggiosi i nuovi arvenimenti che stanno maturando, confermiamo concordi tutto ciò che è stato da voi discusso in questa straordinaria seduta, come un'espressione sincera e manifesta del voto e dei desideri del Parse.

Nel prestare tutta la nostra adesione al Governo della Repubblica Romana e a tutte le deliberazioni fin qui riportate tanto dall' Assemblea Costituente Romana, quanto dal Triumvirato, si uniamo di buon grado a voi Consiliere, per protestare solennemente in faccia all' Europa tutta contro qualunque insulto straniero interno od esterno, che in modo qualunque tentases pregiodicare l'incienti del lumità de nostri diritti e delle nostre franchistici liberali.

Per la Popolazione di Mesola = firmati

Dr. Luigi Penolazzi
Givseppe Minguzzi
Gsetano Merighi
Giovanni Foli
Napoleone Marchetti
Pietro Borghi
Lodovico Reali
Gabriele Barbieri
Grolamo Zigiotti
Carlo Barbieri
Valentino Avanzi
Alfonso Pungetti
Vincenzo Bataglia
Mesola 30 Aprile 1849.
Per copia conforme

Calen Segr.

TK. L.

Il Consiglio di pubblica Sicurezza di Massa Lombarda, Conselice e Sant'Agata

Ad unanimità e per acclamazione aderisee all'indirizzo della Romana Costituente, votato nella seduta delli 48 prossimo spirato Aprile; non che alle determinazioni prese dal Triumvirato, ed espresse nella Circolare del giorno 24 detto Aprile. Conseguentemente ha protestato e protesta con tutta la forza del sentimento, contro all'offesa fatta al popolo dalla nazione Francese, la quale non provocata, osò di entrare ostilmente con armi e Soldati nel Territorio della Repubblica, allegando il vano pretesto, che la dichiarazione della decadenza del potere temporale dei Papi e l'adozione da noi fatta del governo repubblicano, non furono legittimamente consentite dalla universalità dei Cittadini. Contro al quale pretesto, sta il fatto comprovante il voto libero dei Cittadini che erearono l'Assemblea Costituente : fatto che fu ed è convalidato dall'adesione esp ressa pacifica e spontanea di tutto il popolo, al nuovo ordine di cose.

Considera pertanto il Consiglio che lo stesso Governo Francese non può essere in buona fede, per due principali motivi ; l'uno è l'affettata ignoranza delle suddette condizioni, nelle quali si trova il popolo della Repubblica Romana, non essendo credibile che la diplomazia Francese non gettasse fin da principio fra noi una turba di esploratori : l'altro è elle il governo Francese non può senza sua propria onta, simulare ignoranza intorno alla impossibilità di accoppiare il governo teocratico al sistema costituzionale. Consistendo in fatti questo sistema nella divisione e cessione che fa il Principe ai Sudditi, di una parte dei poteri Sovrani, e dall'altra essendo la podestà teocratica di sua natura indipendente da ogni influenza umana, ne segue che il Papa non possa senza abjurare il principio della teocrazia, riconoscere in effetto e cioè sul serio, nei Cittadini, alcun diritto Sovrano. E il governo Francese avrelibe dovuto, se non altro per il fatto delle recenti comunicazioni diplomatiche della Corte di Gaeta, apprendere questa verità incluttabile.

L'aggressione adunque della Francia si vede diretta al fine di rimettere e mantenere con la forza, il popolo della Repubblica Romana, sotto il glogo del potere teocratico dei Papi. Ma non ha egli veduto il Governo Francese, che così operando spinge questo nobile e generoso popolo ad uno dei due estremi; o a renderlo vittima di un dispotismo cleco e brutale, per l'abuso ( di cui la storia antica e contemporanea ne da infiniti esempi ) di un potere misterioso e tremendo; oppure ad uno stato permanente di cospirazioni e di rivolte?

Per le quali cose tutte, il Consiglio di pubblica sicurezza è intimamente convinto, essere necessario alla felicità nostra, alla pace di Europa ed anche al ben essere della Cattolica Religione, che rimanga estinta l'autorità temporale dei Papi ; e che l'eterna Roma sia per sempre il centro ed il Palladio della libertà e della indipendenza

universale di tutti i popoli. Massa Lombarda 5 Maggio 1849,

Gio. Venturini Gov. Presid. Ferdinando Foresti Capitano Leonardo Avogli Trotti Capit, Luca Baccarini Giovanni Tellarini Marco Magni Pietro Negri Pasquale Manaresi Tenente Luigi Cocchi Tenente Ulisse Maccaferri Sotto Ten.

Carlo Gieri Capitano

Ricci Giovanni Sotto-Ten. Ricci Biagio Sotto Ten. Luigi dall'Oppio Sotto Ten. Farnè Vincenzo Tenente Gaetano Torchi Capitano Dom.M. Campagnoni Sot. Ten, Luciano Maccaferri Martino Vacchi Martoni Luigi

#### AI TRIUMVIRI ED ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

# Il Circolo Popolare di Massa Lombarda

La proclamazione della Repubblica fu opera degna di Voi, che il mandato aveste di provvedere all'ordinamento di questi Stati, ed all' Indipendenza dell'Italia.

Se fatali sciagure hanno colpito Popoli che al pari di noi anelavano il godimento delle libertà civili e spargevano il proprio sangue in difesa dei diritti concessi da Dio a tutti gli uomini, non per questo dobbiamo inchinarci alla forza brutale, e rinegare quei Santi principii che abbia(85)

mo giurato di difendere e di sostenere col sacrificio della vita.

Voi, o Cittadini protestaste all'udire che la Francia spediva le sue legioni si du questo ascro suolo per ritornarci all'antica schiavitu, e fremeste quando con insolente audacia pronunciava che questo Stato era in preda all'anancita e che il Governo della Riepubblica era il Governo di pochi faziosi. La vostra protesta, il vostro fremito trovarono un eco nei nostri cuori, ed unanime fu il desiderio di far palese alla Nazione Francese che invano si tentava di calumirare, el istrascianare questi Popoli nella guerra civile.

L'adesione nostra all' Indiritzzo di questa Municipale Rappresentanza volato per acclamazione e con assentimento del Popolo è una nuova conferma, un nuovo giuramento che per noi si emette alla conservazione della Repubblica, ed è la più solenne mentita a chi la preteso calunniarvi

in faccia all'Europa.

Perseverate nel vostro zelo: rendetevi superiori alle eircostanze: armatevi di coraggio, e salvate la Repubblica. Votato per acclamazione nella seduta straordinaria delli 50 Aprile 1849.

> LUIGI MARTONI Presid. EUGENIO BONVICINI Vice-Presid.

Roberto Gabbioni ) Luciano Maccaferri | Consiglieri Carlo Quadri | Gaetano Baravelli Economo Cassiere Geminiano Nobili | Giuseppe Malpezzi | Segretarj

# ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ED AI TRIUMVIRI DELLA REPUBBLICA ROMANA

Il Circolo Popolare

#### DI BAGNACAVALLO

Cittadini!

Quando Voi giustamente protestaste contro l'intervento armato della Francia nei nostri Stati, e generosamente giuraste di voler salvare la Repubblica, o morire sotto le sue ruine; Vi mostraste certo que' nomini che Vi giudicò il Popolo affidando nelle vostre mani il suo decoro, ed i suoi diritti.

Se noi adunque gridammo — Viva la Repubblica — quando essa veniva da Voi Legalmente proclamata; il gridiamo pur ora che v' ha sospetto si voglia attentare alla sua caduta, ed il gridereno sempre, anche quando estremi dovessero correre i pericoli: perché sappia ogni gente, che le nostre azioni non furono mai dirette da fanatismo, nè da spirito di parte; ma bensi dal desiderio dell'ordine, e della libertà, che noi nelle circostanze in che ci troviamo, confidiamo poter solo godere in quel Governo, che Voi ci deste, e che con Voi vogliamo sostenere.

Proseguite adunque, o Magnanimi Gittadini, ad agire con quella energia che sarà voltua dallo sviluppo delle circostanze, ben sicuri che il popolo sarà sempre con Voi : poiché esso potrà forse essere infamemente schiacciato dall' Egoismo, e dalla prepotenza; ma non avverrà giammai che egli voglia suicidersi.

Viva la Repubblica

(87)

Decretato a pieni voti in numerosissima adunanza straordinaria la sera dei 29 Aprile 1849. — Pel circolo Popolara la Direzione.

#### PAOLO DRAGONI Vice-Presidente

Padre Bonaventura Du Maine
Agostino Capra
Francesco Biversi
Felice Tamburini
Michele Dutt. Mingarelli
Lodovico Avv. Ceccaroni
Francesco Bedeschi Economo
Francesco Barzotti Cassiere

Luigi Savorini Segr.

Vincenzo Longanesi ) Segr. Agg.

# CIRCOLO POPOLARE DI BAGNACAVALLO

#### Cittadini !

Dal mentitore e sfeale Straniero, dal Francese veniva violato il sagro suolo della Repubblica. Il cannone già tuno a vittorioso dal Campidoglio. I fratelli di Roma fecer salvo l'onore. Il nemico è stato repiuto, ma può ritornare più terribie all'altacco. Noi giurammo difeadere con tutte le force i nostri diritti, i diritti di un populo che sente il bisogno di emaciparsi. Cittadini il i Gomando Nazionale vi chianaa.... Sorgete.... I nnovi destini d'Italia, e del mondo civile sono didati a Roma, e trionferano. Sorgete... vudate al rinforzo de'aostri Fratelli. La lotta è decisiva, finale : non si trata di vanti o di corone : la quisione è di principio. Eleggae fra la REPUBBLICA o di IPRETISMO, Rammentale i tanti di infanti conati. Il sospiro di tanti auni sia finalmente un fatto. Coraggio e fede, e la Repubblica è salva. Mostriamo all'Europa, e al Moudo che ne siano deggi. E se (che Dio

( 88 )
sperda l'augorio) sopraffatti dal Numero dovessimo auco seccombere, la nostra caduta sia onorata, e nuova infamia al
falso oppressore.

# VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Decretato a maggioranza la sera delli 4 Maggio 1849.

Per la Direzione

ll Vice Presidente Paolo Dragoni G. Longanesi Segr. Agg.

# PROVINCIA RAVENNA

# RAVENNA

# Ravenna 29 Aprile 1849.

# AL TRIUMVIRATO DELLA REPUBBLICA

( ROMA )

La vostra Circolare, illustri cittadini, che mi pervenne a mezzo di apposita staffetta nella mattina del 27 spirante, che portava l'avviso che l'avanguardia di una Divisione Francese era in presenza al Porto di Civitavecchia, venne tosto da me diramata ai singoli Magistrati, e Governatori della Provincia.

Da alcuna delle rappresentanze municipali, compresa la gravità della cosa, e riflettuto alla manifesta violazione del dirito delle Nazioni per parte del Governo della Francia, rispondendo degnamente al voto de'popoli, si è tosto decretato un indirizzo a Voi, Illustri Cittadini, col quale mentre si conviene pienamente nel vostro operato, vi si rendono eziandio quegli elogi di cui ne siete hen meritevoli. Le Rappresentanze che per le prime hanno ciò fatto, sono quelle di Ravenna, e di Fsenza, ed eccovi qui uniti i di loro indirizzi.

Io no creduto bene di portare a cognizione delle altre Rappresentanze della Provincia lo indirizzo di quella di questo Capo Luogo, e sono certo che da ciascuna sarà per essere imitato.

Voglio sperare che il mio operato non sarà per dispiacervi, e così altro non restami che salutarvi distintamente

> Per il Preside DOMENICO BOCCACCI

#### IL MUNICIPIO DI FAENZA AI TRIUMVIRI

#### Cittadini Triumoiri

Voi giuraste, non ha guari di salvare la Repubblica, ed incontro al pericolo sovrastante già intraprendete l'adempimento del solenne mandato. All'arbitrio incomprensibile di un Governo Repubblicano, Voi opponeste dignità e fermezza, e serba-ste incontaminato l'onore nazionale. Qual cuore può non commuoversi, qual labbro non plaudire a sì generoso operato? Noi perciò interpreti del volere de'nostri concittadini vi esortiamo a perseverare ne'magnanimi sentimenti, e quanto possono e patria carità, e amore di viver libero, e risentimento de'lesi diritti Vi offriamo. Possa il grido d'indignazione, che ovunque dal suolo Romano s'innalza, ripercuotere sulla Senna e destarci colà un eco tremendo, che il libero Popolo Francese riscuota e confonda gli artefici delle sue vergogne. Faenza 29 Aprile 4849.

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

A. Bruni

A. Gesti

Girolamo Tampieri Girolamo Strocchi Sebastiano Rossi Giuseppe Galancini Domenico Zauli Naldi Antonio Morri Carlo Spadini Domenico Natali Giacomo Calelesi Francesco Zambrini Pietro Cicognani Scipione Pasonili Zanelli Paolo Alberghi Vincenzo Muldini Antonio Coati Paolo Milzetti Annibale Fenniani Caldesi Vincenzo d'Antoni Stefano Acquaviva Ignazio Menzolini Luigi Marcucci Emanuele Pasini

Carlo Santi Nicola Morini Federico Bucci Giuseppe Zocchini Sebastiano Borghesi Giuseppe Rossi Marri Clemente Ignazio Tincomini Tommaso Ballanti Gaetano Tasignani Gaetano Caluri Giovanni Zauli Luigi Zanca Gins. Cirnari Giovanni Ghinassi Antonio Balesi A. Carlo Ballanti Lodovico Ricciardelli Novelli Achille Antonio Zambi

#### AI TRIUMVIRI E RAPPRESENTANTI DELLO STATO ROMANO

# Repubblicani!

Voi avete giurato la integrità della Repubblica nostra, avete giurato di non transigere mai-Codesto giuramento non fu per voi profierito sullo altare della Patria nei giorni sorridenti, quando è facile il voto e lontana l'ora della prova-Voisacramentaste quando il tempo volgea grave; fra traditori e nemici-.

Italia v'ha intesi e Europa — oggi Italia e Europa intendano un eco al vostro patto! — è il nostro — o Repubblica o Morte.— Faenza 28 Aprile 4849.

> Pel Consiglio Municipale Il Gonfatoniere Girolamo Tampieri

Per la Guardia Nazionale Conti Antonio Maggiore sf. di Tenente Colonnello

Pel Circolo Popolare

Dionigi Cav. Strocchi Presidente
Galamini Dott. Giuseppe
Minardi Giuseppe

Vice-Presidenti

La Commissione Redattrice Bosi Vittorio Della Valle Eugenio Drudi Antonio Sangiorgi Antonio Bertoni Augusto Redattore

I Segretarj Bosi Dott. Antonio Morini Nicola

La Città di Faenza inoltre inviò al Governo una copia della protesta dell' Assemblea emanata li 25 aprile ricoperta di 2078 firme.

In Nome di Dio, e del Popolo

COMUNE DI GABICE

#### Verbale

Previo regolare avviso, in via d'urgenza, si riunì a Consiglio questo Monicipio, a cui intervennero li qui sottoscritti Consiglieri, ed alcuni altri, onde sentirsi parere circa il minacciato intervento Francese, fattasi lettura della Circolare de Preside di questa Provincia delli 20 Aprile Nun. 4928, non che della Circolare del Triumvirato delli 21 del mese suddetto; conosciutosi il presente oggetto, dopo varie riflessioni venne d'unanime parere concluso — Che se il Governo Francese non vorrà dare causa d'ostilità, vedesi indispensabile, che esterni i motivi, e ragione di tale suo intervento — Posto ciò a segreta votazione ne risultarono tutti li voil favorevoli.

Fatto, letto il presente Verbale in questo giorno 29 Aprile 4849 in questa Sala Municipale alle ore 49, e quindi dai

seguenti firmato.

4 Matteo Franchini Priore 2 Francesco Baldassarri Anziano

3 Vincenzo Berardi

4 Francesco Franchini

5 Crorrec di Matteo Gaudenzi illetterato che non crede segnarsi.

6 Croxice di Giuseppe della Santina illetterato C. Tonnini Segretario

> Per copia conforme Il Priore Comunale Matteo Franchini

# In Nome di Dio e del Popolo

# PROVINCIA DI RAVENNA-GOVERNO DI CASTEL BOLOGNESE

#### MUNICIPIO DI BAGNABA

Oggi primo Maggio 1849 alle ore 6 pomeridiane Consiglieri N. 10.

Si è riunito questo Consiglio Municipale dietro invite ec. composto delli Cittadini

# Consiglieri

Presenti
Lazzari Raffaele Priore
Zaffagnini Dot. Domenico Anz.
Morsiani Giovanni id.

Assenti

- 4 Bellosi Francesco
- 2 Cantagalli Carlo
- 3 Antollini Francesco
- 4 Zaccherini Pietro
- 5 Guerrini Luigi

40

- 6 Sgubbi Pietro 7 Zaffagnini Antonio
- 8 Giuliani Girolamo

Morsiani Pietro Mengolini Balasso

Presieduto dal Cittadino Priore Raffaele Lazzari Con Circolare Dispaccio del Triumvirato datato a Roma li 24 Aprile anno corrente, viene partecipato a questa Magistratura che l'Avanguardia di una Divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia. Che niuna comunicazione è stata fatta dal Governo Francese a quello della Repubblica Romana.

E che d'altronde non conoscendo quali siano le intenzioni straniere verso il Governo della Repubblica protesta colla forza contro ogni offesa al diritto, ed alla dignità del Paese.

Che tale manifestazione alla Rappresentanza Municipale viene ricercata per conoscere il Voto della Popolazione. Successivamente con Dispaccio delli 29 detto Mese dal Cittadino Preside di questa Provincia viene richiamato l'adempimento del citato Ordine Circolare non solo, ma ben anche la Risoluzione Consigliare in proposito. Dietro la quale esposizione il Cittadino Priore mediante lettera ha dato comunicazione di quanto è stato determinato dal Municipio di Ravenna nella Seduta delli 28 scorso Aprile.

Considerando la Magistratura stessa che la risoluzione del Municipio di Ravenna tende ad aderire all'attuale Governo, e con esso alla salvezza dell'enore Italiano, cosa che merita tutto l'appoggio di chi ben sente per la l'atria.

Ouindi il Cittadino Priore Presidente ha dimandato ai Consiglieri Congregati di esternare il loro parere in proposito, su di che non essendovi veruna opposizione ha ordinato al Se-

gretario Municipale di emettere il seguente partito.

A chi pare, e piace di aderire alla Risoluzione presa dal Municipio di Ravenna dia il suo voto affermativo, e chi nò lo dia negativo.

Dispensati e raccolti i voti si trovarono tutti undici fa-

vorevoli.

Fatto e chiuso il giorno, mese ed anno suddetti,

Raffaele Lazzari Priore Giovanni Morsiani Anziano Dott. Domenico Zaffagnini Anz.

# CÓNSIGLIERI

Francesco Bellosi Antonio Zaffagnini Pietro Zaccherini Pietro Sgubbi

Girolamo Giuliani Francesco Antollini Luigi Guerrini

Battista Matteucci Seg. Comunale

Per copia conforme Battista Matteucci Seg. Comunale

# REPUBBLICA ROMÂNA

In Nome di Dio e del Popolo

MUNICIPIO DI S. GIORGIO

Oggi 5 Maggio 4849.

D'ordine del Cittadino Priore è stato oggi convocato il generale Consiglio ad urgenza dietro l'invito e solito suono di campana, intervennero alla presente adunanza i Cittadini

4 Francesco Maria Ottaviani Priore Presidente

2 Luigi Tomassini Anziano 3 Domenico Evangelisti id. 4 Pietro Tomassini 5 Giuseppe Evangelisti 44 Ascanio Bistoni 44 Ascanio Bissoni

6 Benedetto Evangelisti 42 Pietro Carloni 7 Pietro Cornacchini 43 Giuseppe Cornacchini

Fattasi lettura della venerata Circolare del Cittadino Preside 26 Aprile prossimo passato numero 4926, e dell'altra del Triumvirato in data del 24 detto, il Cittadino Priore Municinale fece la seguente

#### PROPOSTA

Se piaccia ai Cittadini Congregati, che resti mantenuta l'attuale forma di Governo, affidandosi alle provvide cure dell'Assemblea della Répubblica Romana, cooperando per quanto è dato al mantenimento dell'ordine, e della pubblica tranquillità.

Uditosi la sudetta proposta (che fu di pieno aggradimento) i Cittadini Coadunati esternarono unanimemente il loro sentimento nei seguenti termini — di stare al fatto, che piacerà disporre al presente Governo, assoggettandosi in pari tempo a quelle leggi che verranno emanate, e cooperando di difenderle per quanto sia possibile, onde serbare la pubblica quiete, e tranquillità.

Messasi a squittinio di voti la presente deliberazione riportò voti tutti favorevoli in numero di 43.

Null'altro essendovi da trattare fu sciolta l'adunanza.

Francesco Maria Ottaviani Priore Giuseppe Evangelisti Consigliere Pietro Carloni Consigliere

> Per copia conforme Gio. Antonio Nardini Seg. interino

In Nome di Dio e del Popolo

PROVINCIA DI RAVENNA - COMUNE DI CERVIA

Oggi 30 del mese di Aprile dell'anno 1849.

Si è convocato in virti dell'invito straordinario diramato atteso il caso d'urgenza nel giorno di jeric, e precisimente oro 24 prima a forma dell'Art. 90 Titolo IX del Decreto 31 Gennaro 1849 sull'ordinamento de Municipji il Consiglio di questo Comune col personale intervento de Cittadini

- 4 Carlo Ghiselli Gonfaloniere
- 2 Carlo Gnocchi
- 3 Antonio Pignocchi Anziani
  - 4 Alberico Guazzi

Assente tuttora l'Anziano Leonardo Monti per la sua missione a Roma

# CONSIGLIERI

- 8 Luigi Guidi 42 Pietro Paci
- 6 Giuseppe Bellucci 43 Antonio Baracchini
- 7 Tommaso Neri 44 Michele Fabbianini
- 8 Pietro Righini 43 Angelo Severoli
- 9 Agostino Pagliarani 46 Engenio Rossi
- 40 Aniceto Arfelli 47 Enrico Ghirelli
- 44 Filippo Turchi

Assenti Battista Lugaresi, Medardo Capitano Ferranti per legali motivi

Non intervenuto Russillo Romini per giustificato impedimento di salute, e Luigi Ridolsi per canse legittime.

Non comparso Antonio Forlivesi sebbene legittimamente invitato.

Presieduto dal Cittadino Carlo Ghiselli Gonfaloniere giusta PArt. 82 del succitato Decreto, quale riconobbe essere i Congregati in numero legale per deliberare in appoggio all'Articolo 84 dello stesso Decreto.

Il Cittadino Preside della Provincia dopo avere diramata a questo Municipio la Circolare del Triumvirato dei 24 cadente sull'apparizione nell'acque di Civitavecchia d'una Flottiglia Fran-

cese senza alcuna preventiva comunicazione per parte del Governo di Francia a quello della Repubblica Romana torna col foglio Circolare a stampa indiritto a tutte le Comuni in data di jeri sull'argomento medesimo facendo apprendere l'importanza dell'espressione dello stesso Triumvirato in essa Circolare contenuta, che cioè le Rappresentanze Municipali abbiano in momenti sì gravi a rispondere con solenne manifestazione al voto de' Popoli.

A tale effetto il Preside sullodato trascrive l'indirizzo votato dal Municipale Consiglio di Ravenna, di che si dà lettura ai Cittadini Consiglieri per norma della deliberazione loro in proposito, tale appunto essendo lo scopo di questa riunione che il Magistrato straordinariamente credette ad evasione degli Ordini Superiori di convocare per questo giorno, ed ora li Cittadini adunati, sentita la mozione della Magistratura, furono penetrati dell'evento a lor notizia dedotto, e concordemente dichiararono di aderire all'indirizzo votato dal Consiglio Municipale di Ravenna, e di concorrere interamente ne' sentimenti in esso manifestati, così richiedendo l'importanza dell'oggetto, e la gravità della circostanza.

Del quale atto di adesione, onde pubblica ne apparisca la testimonianza, proclamatone il partito colla distribuzione dei voti, e questi raccolti ne risultarono favorevoli numero 47 e quindi a pienezza de' medesimi venne approvata la proposta da comunicarsi tostamente al Cittadino Preside in Ravenna a cura del Magistrato.

Il Gonfaloniere Presidente Carlo Ghiselli Antonio Pignocchi Carlo Gnocchi Alberico Guazzi Luigi Guidi Pietro Righini M. Fabbianini Eugenio Rossi Antonio Baracchini F. Turchi Enrico Ghirelli Agostino Pagliarani Aniceto Arfelli Tommaso Neri Angelo Severoli Copia conforme ad uso interno d'ufficio

> II Gonfaloniere Carlo Ghiselli

# In nome di Dia e del Popolo

PROVINCIA DI RAVENNA - COMUNE DI ALFONSINE

oggi trenta Aprile 1849,

Nella Comunale Residenza si è convocato straordinariamente il Consiglio generale di questo Comune, invitato jeri in via d'urgenza con Biglietto N.º 252., all'oggetto di deliberare intorno alle manifestazioni che cresto opportune adottre in ordine alla comparsa dell'avanguardia di una divisione Francese nel Porto di Civitavecchia, comunicata dal Triumvirato con Girpolare del 24 cadente, con intervento de Cittadini

Lugaresi Pietro Priore
Lamonelli Dott. Achille
Corelli Camillo
Samaritani Vincenzo
Fiorentini Vincenzo

#### CONSIGLIERI

| 4 | Foschini Camillo      | 9   | Isani Luigi           |
|---|-----------------------|-----|-----------------------|
| 2 | Corelli Angelo        |     | Pasotti Domenico      |
|   | Plazzini Domenico     | 4.4 | Mascarzoni Cirillo    |
| 4 | Salvatori Carlo       | 42  | Camerani Matteo       |
|   | Lanconelli Sebastiano |     | Bendazzi Giovanni     |
|   | di Luigi              |     | Gagliardi Antonio     |
| 6 | Fagioli Battista      |     | Lanconelli Sebastiano |
| 7 | Rambelli Giacomo      |     | di Carlo              |
|   | Gagliardi Dott. Paolo | 16  | Dall'Ara Dott, Medoro |

# Lugaresi Giuseppe Segretario Comunale

Essendo l'Adunanza nel numero legale, il Cittadino Priore Presidente ha dichiarato potersi devenire alle analoghe deliberazioni,

# Il Magistrato ne fa la seguente proposizione .

Il Triumvirato sedente alla Capitale dello Stato, annunciava ai Presidi delle rispettive Provincie, con Circolare del 24 cadente la comparsa avanti al Porto di Civitavecchia dell'avanguardia di una Divisione Francese, senza alcuna preventiva comunicazione per parte di quel Governo a quello della Romana Repubblica, e senza conoscersi lo scopo di tale spedizione.

Invitava quindi le Rappresentanze Municipali a rispondere degnamente con solenni manifestazioni al voto de' Popoli per la

salvezza dell' onore Italiano.

Il Preside di questa Provincia, mentre con sua Circolare di jeri riferiva all'esecuzione della relativa ordinanza, trasmetteva il voto esternato dal Municipio di Ravenna su tale proposito, di cui se ne dà comunicazione per le deliberazioni che si crederanno del caso.

Primieramente il Magistrato interpella il Cassiglio se trovi giusto e ragionevole l'emiettere formale protesta contro qualunque straniera invasione potesse aver luogo, e precisamente per parte della Francia come sembra in oggi minacciarsi, tendentera a ledere i diritti territoriali di questi Stati, viene ad unanimità ammessa.

Fatto quindi correre lo squittinio secreto su tale proposizione, si ottengono voti affermativi ventuno, contrarj nessuno.

Procedutosi indi a ripetuto ed accurato esame del voto di cui sopra, e riscontratosi di generale soddisfazione, se ne fa qui letterale trascrizione.

## IL MUNICIPIO DI ALFONSINE

## AI TRIUMVIRI IN ROMA

 La Francia è intervenuta a Civitavecchia. Qualunque sia per essere la natura di questo intervento, Noi prendiamo atto dalla sua passata condotta, con che ci diede l'esempio del diritto che ha un popolo di costituirsi. La Francia non può disconoscere in Noi il principio, che, con Essa, tutta l'Europa Civile accolse e proclamò. Teniamo atto delle parole dei Magistrati Francesi; e se dall' una parte dovremo essere grati del fraterno soccorso, dall'altra, forti come siamo del nostro diritto, che si avvalora dall' esempio Francese, protestiamo al cospetto di tutte le Nazioni civili, quando disconoscendo i nostri principi, che sono i suoi, ponga la Francia la mano sopra quel diritto esercitato da Noi, che solo può dare prospero incremento agl'interessi morali e materiali di un popolo, che garantisce le personali franchigie senza le quali cade sotto la dura esperimentata fatalità dell'arbitrio e dell'oppressione. Se la Francia calpestasse le basi del Repubblicano Governo che il popolo si è posto, sarebbe troppo manifesta e grave l'offesa al gius delle genti, all'onore Italiano, che si deve fino all'estremo difendere.

(402)

Questa è la protesta che il Municipio pone in faccia alle aggressioni ed alle violazioni, che la Francia potesse commettere

sulla terra d'Italia. »

sciolta l'Adunanza.

Dopo di ciò il Presidente fa correre lo squittinio secreto sulla suguente proposizione. A chi pare e piace di ammettere adesione all'Indirizzo votato dal Municipio di Ravenna sopra trascritto, dia il voto bianco, e chi nò nero. Raccolti i voti si hanno affermativi venti N. 20., negativi uno N. 4.

Il generale Consiglio aggiunge essere di sua volontà, che l'atto presente venga in copia conforme indilatamente mandato al Preside della Provincia, con pregliiera d'immediatamente inol-

trarlo al Triumvirato in Roma.

Sono mancati alla presente straordinaria convocazione li due

Consiglieri Gessi Michele, e Mascanzoni Ermenegildo. Previa lettura dell'atto riportate le firme, si è dichiarata

firmati « P. Lugaresi Priore
Camillo Corelli
Vincenzo Samaritani
Achille Lanconelli
Vincenzo Fiorentini

Gagliardi Dott. Paolo Consigliere Lanconelli Sebastiano di Luigi Consigliere

Lugaresi Giuseppe Segretario Comunale

Per copia conforme ad uso d'Ufficio

Giuseppe Lugaresi Segretario

## ( 103 )

## REPUBBLICA ROMANA

Provincia di Ravenna — Comune di Solarolo — Governo di Castel Bolognese.

## Oggi giorno di Martedì 2 Maggio 1849.

Si è radunato in questa Residenza Comunale in virtù d'invito diramato jeri in via d'urgenza il Consiglio Generale del Municipio di Solarolo composto dei Cittadini

#### Presenti

## Mancanti

Luigi Sangiorgi

4 Michele Sangiorgi Priore 2 Lega Marco Anziano

- 3 Mariani Francesco Anziano 4 Mainardi Angelo Anziano
- 5 Ignazio Sangiorgi Anziano
- 1 Mariani D. Giuseppe

• Mariani D. Gruseppe

- 5 Amadei Guido
- 4 Cortaldi Rugero 5 Frontali Federico
- 6 Frontali Gregorio
- 7 Mingozzi Pietro
- 8 Rivalta Biagio 9 Toni Giuseppe
- 10 Gallenti Giuseppe
- 14 Frontali Lodovico
- 12 Nonni Antonio
- 44 Pasi Sebastiano
- 45 Montuschi Pietro
- 46 Mingozzi Giuseppe
- 17 Sampieri Francesco
- 18 Penazzi Agostino

Presieduto dal Cittadino Francesco Mariani Anziano ff. di Priore.

Riconosciutosi dal Presidente che il numero dei Congregati è legale per deliberare a senso del Decreto 34 Gennaro prossimo passate sull'ordinamento dei Municipi; quindi invocato il Divino ajuto ha ordinato che sia data lettura del Biglietta d'invito portante la discussione della seguente proposta.

, =

Indirizzo ai Triumviri in Roma diretto a manifestare i sentimenti di disapprovazione sull' intervento della Francia a Civitavecchia contro il diritto delle genti.

## DISCUSSIONE

1033

Jeri pervenne a questo Magistrato una Circolare del Triumvirato della Repubblica Romana, non che altra Circolare 29 scorso Aprile del Preside di Ravenna, mediante le quali viene partecipato che l'Avanguardia d'una Divisione Francese era in presenza del Porto di Civitavecchia senza avere preventivamente data comunicazione al Governo della Repubblica Romana. Non può certamente non addolorare l'imprevisto intervento di una Nazione senza conoscersi la natura del medesimo, però si propose al Consiglio un indirizzo da inviarsi ai Triumviri in Roma, onde manifestare ai medesimi che altamente si disapprova l'atto della Francia. Il Magistrato quindi ha fatto leggere l'indirizzo già votato li 28 Aprile del Municipio di Ravenna, quale essendo riuscito di sommo gradimento il Consiglio ad unanimità di voti ha adottato il medesimo, e vuole che sia qui sottoscritto, e diretto al Superiore Governo.

## IL MUNICIPIO DI SOLAROLO AI TRIUMVIRI IN ROMA

La Francia è intervenuta a Civitavecchia. Qualunque sia per essere la natura di questo intervento, Noi prendiamo atto della sua passata condotta con che ci diede l'esempio del diritto che ha un Popolo di costituirsi. La Francia non può disconoscere in Noi il principio, che con Essa tutta l' Europa Civile accolse e proclamò. Teniamo atto delle parole dei Manifesti Francesi, e se dall'una parte dovremo essere grati del fraterno soccorso, dall'altra forti come siamo del nostro diritto che si annullava dall'esempio Francese, pure testiamo al cospetto di tutte le Nazioni Civili, quando disconoscendo i nostri principi, che sono i suoi, ponga la Francia la mano sopra quel diritto esercitato da noi, che solo può dare prospero incremento agl' interessi morali e materiali di un Popolo che garantisce le personali franchigie senza le quali cade sotto alla dura, e sperimentata fatalità dell'arbitrio, e dell'oppressione; che la Francia calpestasse le basi del Repubblicano Governo, che il Popolo si è posto, sarebbe troppo manifesta, e grave l'offesa al Jus delle Genti . all'onore Italiano che si deve fino all' estremo difendere.

( 105 )

Questa è la Protesta che il Municipio pone in faccia alle aggressioni, ed alle violazioni che la Francia potesse commettere nella Terra d'Italia.

Atto fatto, letto, e chiuso questo di mese ed anno suddetto essendo le ore 7 antimeridiane.

Francesco Mariani Anziano Marco Lega Anziano Angelo Mainardi Anziano Mariani Giuseppe Penazzi Agostino Rugero Certaldi Biagio Rivalta Lodovico Frontali Gregorio Frontali Toni Giuseppe Mingozzi Pietro Nonni Antonio Amadei Guido Sampieri Francesco Frontali Federico Montuschi Pietro Pasi Sebastiano Mingozzi Giuseppe Gallenti Giuseppe M. Sgubbi Segretario

Per copia conforme

Il Segretario Comunale M. Sgubbi

## AI TRIUMVERI E RAPPRESENTANTI

#### DELLO

#### STATO ROMANO

All'annunzio, che un intervento Straniero minacciava l'inviolabilità della nostra Repubblica, noi rivolgemmo con ansia lo sguardo alla Gittà Regina, aspettando da Lei una voce di conforto per noi, di maledizione, e di guerra a chiunque attentasse alla nostra Libertà.

Questa parola fu da Voi pronunziata, e fu quella, che si conveniva ai figli di Roma, ai Rappresentanti di un Popolo,

che vuol essere libero ad ogni costo.

Quel giuramento, che noi proferimmo all'inaugurazione della Romana Repubblica, prostesi sull'altar edella Patria lo rinnoviamo oggi in nome di DIO, e del Popolo, decisi di seppellirci sotto le ruine delle nostre case, anzichè sottometterci di muovo ad un Governo, che per tanti secoli è stato ii flazello d'Italia — VIVA LA REPUBBLICA —.

Pel Municipio di Castel Bolognese Domenico Parini A. Cavallazzi Segr.

Per il Comando Nazionale Gio. Autonio Emiliani

Per il Gircolo Popolare Ant. Gamberini Presidente

Volato ad arclamazione dal Consiglio e dal Circolo Popolare di Castel Bolognese nella Seduta del 4. Maggio 1849.

#### IL MUNICIPIO DI BRISIGHELLA

## AI TRIUMVIRI

Qualunque sia la forma di Governo, colla quale si reggono questi Popoli, qualunque l'aspetto sotto cui si presentino stranieri e non invocati soccorsi, la presenza loro è da riputarsi avversa ed ostile all'Italia. Care ci sono le affezioni amichevoli de Francesi, ingrate le Armi, nè colle Armi vuosi fra amici deel-dere una quistione. Sallo Polonia di quale conforto siale stata cagione la Francia, salselo il generoso Piemonte, che duramente geme. Questo Municipio tenuissima parte d'Italia indignato sorge ora come sempre a protestare contro qualunque Straniero, che non chiamato vi porti il piede, protesta altamente, che per pigliare quelle deliberazioni, che alla condizione sua e dei tempi si confanno, non ha di mestier che di se stesso, e chiede in cospetto di Dio e degli uomini che lo stramiero non venga a turbarlo.

Brisighella 29 Aprile 4849.

Mario Lega Priore Giuseppe Bracchini Anziano Girolamo Carroli Anziano Giovanni Lega Anziano Antonio Metelli Anziano Enrico Lega Consigliere Silvestro Lega Consigliere Giulio Ricciardelli idem Giovanni Livarzani Consigliere Domenico Ceroni Consigliere Ortensio della Valle Consigliere Geremia Valcasali Consigliere Sebastiano Spada Consigliere Antonio Malpezzi Consigliere Giuseppe Monti Consigliere Carlo Barduzzi Consigliere Annibale Rondinini Consigliere Michele Misirocchi Consigliere Giuseppe Treno Consigliere Antonio Valcasali Antonio Bassani Consigliere

## IL MUNICIPIO DI RUSSI

## AL TRIUMVIRATO ED: ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA ROMANA

La Romana Repubblica esiste pel libe ro voto di un Popolo, che a se poteva, e volle dare tal for ma di reggimente i, ed il principio che proclamò deve esse rgli sacrosanto, conservando,, e difendendo le sue libertà. Ogni civile Nazione sente in se stessa ed il diritto di costituirsi, ed il dovere di propugnardo con tutte le sue forze.

Voi, o degni Rappresentanti di libero Popolo, ben protestaste contro l'intervento fra noi della Francia, che derogando alle sue istituzioni sembra accorrere anzi che sorel-

la, nemica.

La vostra protesta è la nostra. Noi vi aderiamo: che etarno è nei Popoli il santo diritto di vivere e di costituirsi.

Russi 50 Aprile 1849.

Pel Municipio
Il Priore
DOMENICO MAZZOTTI

## GUARDIA NAZIONALE DI RAVENNA

#### AI TRIUMVIRI IN ROMA

La Guardia Nazionale di Ravenna profondamente compress dai liberi e magnanimi sensi espressi dal Municipio locale contro l'invasione francese nel snolo Repubblicano, aderisce alle energiche profesta enesse dal medesimo, asseverando e ripetendo, che troppio manifesta, troppo grave è l'onta fatta al gius delle genti, ed all'onore Italiano, quale debbesi costantemente fino all'estremo difendere.

Forte questa guardia Nazionale nell'inconcussa retitudine di tali principii , dichiara altamente d'essere pronta a sostenere i diritti della Nazione, ed offre al Triumvirato ed all'Assemblac egni sua cooperazione per mantenere incolume dalle straniere invasioni la territoriale integrità della Romana Repubblica.

Ravenna li 4 Maggio 4849.

Alberto Lovatelli Colonnello Comandante Boccaccini Gregorio Capit. Ajut. Magg. di Ordinanza Donati Gio: Giustino Capitano Segretario Redattore

Boccaccini Pietro Tenente Colonnello del 4. Battaglione. Rasponi Gataton Maggiore in 2. Venturi Tommaso Capitano Ajutante Maggiore. Orioli Autonio Tenente Quartier Mastro. Rasponi Romano Sotto-Tenente Porta Bandiera. Malagola Dottor Luigi Medico Ajutante Maggiore. Fuschini Dottor Luigi Chirurgo Ajutante Maggiore. Brasy Giuseppe Ajutante Basso Ufficiale. Pasolini Paolo Armiere.

Minghelli Antonio Sergente Tamburo.

Nabruzzi Ingegnere Francesco Capitano in 2.
Baldi Ingegnere Pio Capitano in 4.
Dalla Torre Achille Capitano in 4.
Bosi Leonardo Capitano in 2.
Lovatelli Giulio Capitano in 4.

Montanari Giovanni Tenente Colonnello del 2. Battaglione. Cavalli Vincenzo Maggiore in 1. Cappi Alessandro Maggiore in 2. Runcaldier Licurgo Tenente Quartier Mastro. Bondoli Dotto Luigi Chirurgo Ajutante Maggiore. Minghelli Augusto Caporale Tamburo. Guerrini Avv. Giulio Capitano in 4.
Poletti Giovanni Capitano in 2.
Pasolini Avv. Gio: Battista Capitano in 1.
Dalla Valle, Antonio Capitano in 2.
Morigi Lorenzo Capitano in 4.
Santucci Giovanni Capitano in 2.
Muratori Lorenzo Capitano in 2.
Muratori Lorenzo Capitano in 2.

Grandi Pietro Capitano di Compagnia. Vicari Sebastiano Gapitano idem. Lovatelli Luigi Capitano idem. Ginnasi Giuseppe Capitano idem. Ghigi Antonio Capitano idem. Serra Saverio Capitano idem. Camerani Lorenzo Capitano idem.

> Gabici Luigi Tenente. Montanari Achille idem. Dalla Scala Paolo Emilio idem. Ruggini Agostino idem. Gabici Vincenzo idem. Malagola Dott. Torquato idem. Gabici Achille Sotto-Tenente. Rasponi Gioacchino idem. Armuzzi Giacomo idem. Rasponi Cesare idem. Bonelli Vincenzo idem. Lovatelli Giuseppe idem. Poletti Artidoro idem. Miccoli Dott, Pietro Tenente, Montanari Dott. Giuseppe id. Camerani Paolo idem. Cilla Ing. Massimo idem. Badessi Francesco idem. Orioli Ing. Luigi idem. Buffa Stefano idem. Ghetti Luigi Sotto-Tenente. Pettini Federico idem. Dalla Valle Bruto idem. Runcaldier Ciro idem. Magni Marco idem. Biancani Ercole idem. Romanini Luigi idem. Villa Francesco idem.

### ROMANI

Voi voleste una pagina gloriosa nelle istorie del Mondo, altri la volle d'infamia. Alla memoria, alle virtu, al valore dei grandi Avi vostri avete solennemente risposto. La Baudiera della Libertà voi piantaste ove stava la verga del tiranno — là sul Campidoglio, e là a prezzo di morte la piantaste, la manteneste, la manterrete. I Sepoleri di Bruto, di Catone ebbero il vostro giuramento; sentirono il tocco delle vostre spade, e la vittoria fa vostra. Benedetto sia il vostro sangue coi quale hagnaste la terra Romana—sia benedetto! baciatelo o Vecchiardi, o Donne, o Fanciulli—esso è sangue dei vostri Figli—dei vostri Mariti dei vostri Amanti dei vostri Padri.—Benedicilo, o Dio! esso è sangue dei Martiri tuoi-Martiri dela Libertà.

Popolo di Roma, chi sono i nemici tuoi?

Spezzate la gleba funeraria, o Prodi di Marengo, d'Arcelo che non siete piu-Sorgete, mirate e maledite-Non più la tremenda Marsigliese tuona sul labbro de forti, ma vi mormora il lamento dell'ipocrita nenia dei neri d'Ignazio di Lojola — Il colore della loro bandiera non è più trino—è moltiforme, e oggi è giallo e nero—la loro fede è rinnegata.

L'epitaffio del loro governo è Repubblica, ma è l'epitaffio

del sepolero dello usurajo che dice-fu Prodigo.-

Sorgete e maledite!

Romani, noi siamo con voi-L'ora è solenne-Ell'è un'ora in cui il codardo scompare, un'ora in cui non si mente-Siamo con Voi-Lo sacramentiamo alla Repubblica, a Dio.

Suonate la vostra tromba—chiamateci—sarà come il suono dello Arcangelo al giorno finale—Suonate, e irromperemo—irromperemo drappello della morte, liberi ardenti.—È se morremo? Se morremo, che monta! sia salva Roma! All'Armi All' Armi!

Faenza 5 Maggio 1849.

I ROMAGNOLI

## ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA ED AI TRIUMVIRI

## Il Circolo Popolare di Ravenna

Protestammo coll'atto delli 28 aprile p. p. contro la invasione Francese, e ad unanimità di scutimento dichiarammo di volere con tutti gli sforzi fino all'estremo, ed a prezzo del sangue, e della vita, difendere in faccia ad ogni attentato le liberali nostre instituzioni, le personali franchiggie, ed il repubblicano nostro Governo. A quella solenne dimostrazione volendo aggiungere una sempre più certa, ed indubitata prova del sentimento profondo, e decisivo, in cui siamo di non perdere neppur uno de' nostri sacrosanti diritti, diamo piena, ed intiera adesione alla protesta del nostro Municipio, in data del ricordato giorno, non per approvare solamente, ma per far nostre le parole, ed i sensi della protesta stessa. Così a que' grandi obblighi, che abbiamo verso la patria veniamo noi soddisfacendo, offrendo di sagrificare tutto per essa, non vi avendo sagrificio che valga lo impareggiabile prezzo della libertà, che abbiamo : noi guesta solamente , e con essa l'onore Italiano , e la Repubblica abbiamo in cuore ; d'altro non curiamo , perchè con meno, d' Italiani non avremo che il nome-

Ravenna 5 maggio 4849.

PEL CIRCOLO
I Vice Presidenti
V. Cavalli
G. M. Pasolini

C. D. Fusconi Vice Segretario

## CITTADINI RAPPRESENTANTI

Non sì tosto ebbe il vostro ordine circolaro 24 corrente chanati i Municipi a dare solenni dimostrazioni , che degnamente rispondessero al voto del l'opolo sulla comparsa di una Squadra francese nelle acque di Civitavecchia senza preventiva comunicazione di quel Governo che ne spiegasse se amico, o ne mico, fosse per essere l'intervento, sebbene per tutte ragioni ne giovi sperare, che la Francia non sia per accingersi ad una impresa opposta a libere instituzioni, e contraria a que' principi, che fino ad ora Essa ha inspirati, e protetti, pure que sto Circolo ha sentito il debito di venire in ajuto del Governo, e nella sua straordinaria seduta delli 27 corrente per accla-

( 113 )

mazione ha votato di rimettersi a quanto Voi, Cittadini rappresentanti, sarete per deliberare sulla emergenza, nella certezza che farete il meglio. Inoltre il Circolo fu di unanime sentimento di protestare contro qualtunque attentato, che per avventura potesse violare il diritto delle genti, e compromettere la dignità del pesse: fu di sentimento di conservare le franchigie, ed i diritti garantiti dalla santità della Causa, e di dare per la conservazione di quelli, ove il hisogno, o la necessità lo richiega, anche il sangue, sicchè in faccia all' Europa appaja manifestamente, che abbiam dovuto, quandoche sia, cedere alla Forza, ma non siamo mai discesi alla rinuncia delle liberali nostre convinzioni.

Salute e fratellanza

Ravenna 28 aprile 1849.

PEL CIRCOLO

La Direzione

G. M. Pasolini

V. Cavalli

## CIRCOLARE

## AI CIRCOLI CONVICINI

## Il Circolo Popolare di Faenza

Nel rimettervi l'indirizzo qui unito vi confortiamo ad imitare il nostro esempio per mostrare al Generale Comandante la spedizione militare di Francia, che non una mano di pochi faziosi, come si va spacciando da' nostri nemici; è stata quella, che ha proclamato in Roma il Governo Repubblicano, ma che questo invece è stato il voto di ogni Popolo dello Stato. Salute e Fratellanza

> Dalle Sale del Circolo, Faenza il 4. Maggio 4849.

Il Vice-Presidente Giuseppe Galamini

## AU CITOYEN GÉNÉRAL

## COMMANDANT L'EXPÉDITION MILITAIRE FRANÇAISE

DANS LES ÉTATS ROMAINS

## OUDINOT DE REGGIO

## GÉNÉRAL!

Parmi les lois sacrées, qui forment le gouvernement républicain de France, il en est une très-sacrée, qui dit, que les haïonneltes francaises ne se seraient jamais tournées contre un Peuple, qui avec des sacrifices immenses, et par un haptiene de legalité parvint à obtenir sa réflemption. Nous sommes ce même peuple, qui seconait le joug de fer, sous le quel il courbait son cout depuis bien des années. — Le même Peuple qui ne tolera pas davantage, que l'Epée fût jointe au [Pastoral, et que la voix des Loix retentit parmi les psalmodies du Choeur. Général! Quel Peuple se rédima plus légalement, plus légitimement que nous? L'Urue de nos destins resta ouverte dans des Sales publiques:

Le Peuple libre, et de soi même, y déposa le voeu le plus ardent de son Coeur,— le voeu de la Libreti.—Nos Ennemis nous ont appelé un petit nombre de factieux, qui avec beaucoup d'audace opprimâmes la majorité des Bons. Vile calomnie! Qu'on jette un regard aux dénombrements où sont cert le la comma du Peuple, qui vôtait pour sa libération, et qui pour elle mourra, et on verra que le voeu fût universel, et digne de la France. Nos Ennemis ont dit, que parmi nous règne l'anarchie. Général! vous qui vous trouvez chez nous, vites-vous-jamais un Peuple plus tranquille, une paix plus profonde? Nous sommes régeners sans verser une seule goutte de sang—point de réaction interne—point de Loi violée—Par tout, l'ordre, et la liberté.

dre, et la liberte.

Général! Que direz vous aux français de nous? Que-vous direz à eux des calomnies de nos Ennemis? Général! Vous étes un homme de Guerre, le Drapeau de la France vous fut commis, Drapeau de la liberté, et votre parole sera libre, et sincère. — Dites donc à la France, qu'Elle reconnaises nôtre République, parcequ' Elle fût sanctiliée par de grands martyres, et que Dieu la bénit. — Dites Lui, qu'elle la reconnaise, où qu'elle renverse avec notre liépublique le Christ des ses Autels, car alors seraient finis les temps de la Foi.

U. Web, Googl

(445)

Voté par unanimité de suffrages dans la publique Assem-, blée populaire.

Faenza 30 avril 1849.

La Commission de l'Adresse Victor Bosi Antoine Drudi Eugène Dellavalle Antoine Sangiorgi Emile Emiliani Auguste Bertoni Redacteur

Pour le Conseil Municipal

Le Gonfalonier Jeronie Tampieri Pour la Garde National

Le Major Antoine Conti ff. de Lieutenant Colonel Pour l'Assemblée Populaire

Le Président Dénis Strocchi

Les Vice-Présidents Joseph Galamini Joseph Minardi

Les Secrétaires Antoine Bosi Nicolas Morini

## AL COMANDANTE

LA SPEDIZIONE FRANCESE NEGLI STATI ROMANI

## GENERALE OUDINOT DI REGGIO

## GENERALE!

Fra le sante leggi che compongono il Governo di Francia Repubblicana una ve n'ha santaisima, la quale dice, — che le bajonette Francesi npn si appunterebbero giammai contro un popolo, che per immensi sacrifizi, che per battesimo di legalità ebbe conseguita la sua redenzione-Noi siamo quel desso—siamo quel popolo, che scosse il giogo di ferro, che gli gravitava da lunghissimi anni sul collo; quel popolo, che non pati più oltre, che la spada fosse brandita insieme al Pastorale—e che il tuono della legge s'alzasse fra le salmodie del Coro—Generale! quale popolo più di noi si redense legalmente, legittimamente? — L'Urna delle nostre sorti fu aperta al popolo nelle pub-

bliche Aule-il popolo libero, e spontaneo in quella depose il palpito più ardente del cuore-il voto della Libertà. - I nostri nemici ci hauno gridati pochi faziosi, i quali per molto ardimento opprimemmo la maggioranza de'Buoni-Vile calunnia!-Si gitti uno sguardo sui noveri, ove stanno scritti i nomi del popolo, che votava per la sua liberazione, e vedrassi universale il voto e degno di Francia.--I nostri nemici hanno detto che quà regna l'anarchia! - Generale! Voi siete fra noi! - vedeste mai Popolo più tranquillo; vivere più riposato? - Noi ci siamo rigenerati senza spargere una sola goccia di sangue - non una reazione intestina-non una legge violata- Tutto è ordine e Libertà.

Generale! che direte ai Francesi vostri di noi?-Che direte Loro delle calunnie dei nostri nemici?-Generale! Voi siete guerriero- la Bandiera di Francia vi fu ceduta - la Bandiera della Libertà-e la vostra parola sarà verace e libera-Generale! dite a Francia, che non sconosca la Repubblica nostra, poichè Ell' è santificata da grandi martirj e benedetta da Dio -Ditele che non la sconosca, o rovesci anche colla nostra repubblica il Cristo da' suoi Altari, perchè allora il tempo della fede sarebbe fuito.-

Facuza li 30 Aprile 4849.

Votato all'unanimità dal Circolo Popolare La Commissione dell' Indirizzo Vittorio Bosi Antonio Drudi Eugenio Dellavalle Antonio Sangiorgi Emilio Emiliani Augusto Bertoni Redattore Pel Consiglio Municipale Il Gonfaloniere Girolamo Tampieri Per la Guardia Nazionale Il Maggiore Antonio Conti ff. di Tenente Colonnello Pel Circolo Popolare Il Presidente Dionigi Strocchi I Vice-Presidenti Giuseppe Galamini Giuseppe Minardi

I Segretari Antonio Bosi Niccola Morini

L'antico Governo sacerdotale, che grande appariva sotto il nome di Pio, oggi chiede sangue per erigersi di bel nuovo in Trono, onde eternare il suo rimorso, e abbandonarsi alla vergogna nello sdegno del Cielo. Ei spera, nel violato Calice, che all'Austria, ad un Oudinot, ad un Ferdinando affidava, lambire il sangue dei Popoli Romani : Idea nefanda, che al confronto scema l'infamia di quel Re maledetto! Scema l'infamia del Tedesco, che da tanti anni manomette atrocemente i nostri averi, le vite, i sacri Templi!- Ma intanto Voi, Romani, alla gloria dell'antica Città, altra aggiungeste e grande, e degna del nome vostro. Voi insegnaste ad una Francia, che la nascente Repubblica può dare esempi di valore.-Vinceste, e tornerete a vincere, perchè il Popolo, col quale sta Iddio, è forte, invulnerabile.-Romani, lo stesso Iddio vi donava un Garibaldi, prode Guerriero, che già nei Campi della Palestrina copriva di gloria le Repubblicane schiere-uccise-fugò-sperdè.

Romani, le magnanime vostre gesta il mondo ammira, e la pietà, cui affidate i Feriti, e la libertà, che restituite ai Prigionieri imprimono un carattere divino alla novella Era Re-

pubblicana.

Romagna s'informa di Voi, e Bologna tuttora bombardata

altamente ne risponde.

Romani, come i Crociati pugnarono per la Tomba di Cristo, noi pei suoi Altari, per le sue Leggi, per l'Albero della Vita; e fia il nostro grido di guerra-ROMA.

Faenza 45 Maggio 4849.

I ROMAGNOLI

## AL TRIUMVIRATO ED ALLA ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA ROMANA

#### IL CIRCOLO POPOLARE DI RUSSI

Cittadini! Voi avete bene meritato della Patria.—Le gravi proteste con cui vi siete opposti al non avvisato intervento francese mostrano che sentite tutta l'importanza del mandato di un Popolo.—Rammentate il giuro di salvare la Repubblica; che questo è il solo voto del nostro cuoro.

Votato per acclamazione nella Tornata delli 29 Aprile 4849.

Carlo Sintoni Gio. Battista Ghelli Moderatori Francesco Bolognesi )

> I Segretarj Valeriano Barbetti Luigi Brunetti

# PROVINCIA FORLI'

## FORLP

## CITTADINI TRIUMVIRI

Noi Rappresentanti del Municipio Forlivese, dietro ufficiale contezza della vostra Circolare del 24 corrente, che annuncia la presenza dell'avanguardia di una divisione Francesnelle acque di Civita Vecchia senza alcuna preventiva comunicazione al nostro Governo, solememente dichiariamo di volere inviolati, ad ogni prezzo, il diritto, e la dignità di questo libero Paese.

Questo diritto, questa dignità sono un sacro patrimonio

in faccia ad ogni Popolo civile.

Noi vi alidamnio il mandato di tutelarvi. Forti della nostra fiducia, imponete, e tutti saremo con Voi ad ogni prova.

Dio è col Popolo, e trionferemo, Forlì 27 Aprile 1849.

Pel Consiglia

## LA MAGISTRATURA

Giovanni Romagnoli f. f. di Gonfaloniere Gaetano Lovatelli Luigi Spadoni Alessandro Mazzoni Cesare Gnocchi Scipione Ghinozzi Domenico Amadoni,

Votato alla unanimità nell'adunanza Consigliare convocata in via di straordinaria urgenza nel suddetto giorno,

## MUNICIPIO DI SANT' ARCANGELO

#### CITTADINI TRIUMVIRI

Il Consiglio Municipale Santarcangiolese commosto nell'interno del couve dalla vostra Circolare 34 corrente ennunciante il prossimo pericolo di una invasione Frencese a
danno della Repubblice, e vivanente animato dal sentimento profondo di patria libertà, quale leggitimo Rappresentante del Popolo in questa Città e Comune, per universale acclarazione e ad unanimità di suffregi solennemente
dichiara, di adertre pienamente alle magnanime vostre intenzioni, e di essere perciò pronto a spendere la vita e le
sostanze per mantenere l'indipendenza della Patria, l'inviolabilità dello Stato, e difendere la Repubblica contro lo
Straniero invasore che volesse offendere i diritti e la dignità del paese.

Questa risoluta, ferma, e doverosa deliberazione vi sia documento e pegno della fiducia che questo Municipio ripone nelle vostre virtù e in quelle dell'Assemblea Nazionale, e dell'amore intensissimo che nutre inverso al Go-

verno della Repubblica.

Votata la presente dichiarazione ad unanimità nella straordinaria Consigliare Seduta del 28 Aprile 1849.

Consigliare Seduta del 28 Aprile 1849
R. Avv. MAZZOTTI Gonfaloniere.
G. Lombardini Anziano.
C. Lombardini Anziano.

A. Bizzocchi Anziano.
B. Galiadi Anziano.
B. Galiadi Anziano.
Felice Orlandini.
Giuseppe Galliadi.
Antonio Lombardini.
Ubaldo Casalini.
Giacome Stargiotti.
Filippo Zampieri.
Luigi Roccari.
Lorenzo Molari.
Eugenio Marini.
Domenico Guidi.
Giovanni Macrelli.
Francesco Bartolini.
Gioacchino Zavagli.

Negotante Dott. Albini Segr. Provv.

## LA RAPPRESENTANZA COMUNALE

## DI CORIANO

Dichiara che il voto di questa Popolazione si è, che gl'interessi dello Stato venglino trattati come di presente, dai Rappresentanti eletti per libero soffragio Popolare, anzichè dalla intrusione e soperchianta delli Stranieri; Protestando al cossetto della Giustizia Divina ed Umana, ed innanzi al Giudizio inesorabile dell'Opinione Pubblica, e delle Generazioni viventi, e nasciture che riterrà per una manifesta violazione del Diritto internazionale, e della nostra indipendenza qualunque attentato al diritto stesso per parte di qualsiassi Straniero, e sotto qualsivoglia pretesto.

Approvato a pieni voti in generale adunanza dal Consiglio Comunale di Coriano li 30 Aprile 1849

Il Popolo presente applausiendo alla Consigliare risoluzione, e volendo addimentare la propria adesione al Yoto Gonsigliare con un fatto contemporaneo, innatsò un nuovo Albero della Liberdi sulla Piazza maggiore del Paese, rome risulta dal relativo verbale da cui si volle a popolare icchietta che apparisse.

IL PRIORE FORTUNATO RIGHETTI

> Il Segretario UGO AGAR

ben essere dipende dalla brutalità dei popoli? A che parler di Cristianesimo mentre dubitate se Cristo sia stato mai al Mondo come nomo? A che parlar di proteggere il Cano della Chiesa, mentre quando vi tornava a profitto lo avete anche imprigionato? A che parlar di ordine, di pace, di libertà, di risparmio del sangue, di ostagolo ad intervento. di umanità ? Il vostro ordine è quello di Varsavia, di Vienna. di Milano. La vostra pace è quella dei Sepolcreti. Lo risparmio del Sangue lo proclamate, per avere la compiacenza di versarlo voi stessi. Lo intervento dei Croati lo impedite per fare voi stessi le loro veci come Alleati dell'Austria. La umanità dite di proteggerla, per opprimerla a rilento, e derle a sorsi la morte. Con maligne esagerazioni avete fatto ricadere su tutto il nostro popolo l'esorbitanze commesse da pochi. La morte di un individuo sotto i colpi di un pugnale d'un cittadino, anziché della scure del Boja , quantunque con marcata disaprovazione del Governo vi lia ricolmati di scandali , ed a piena gola avete gridato = Repubblica d'assassini, anarchia, anarchia = quandoche la vostra Repubblica del 1789 conti centinaja di migliaja di assassini, e quandoché gli assassini stessi si assidono oggi nei scanni della vostra Camera. La storia, dolorosa rammenta la vostra epoca del Terrore, quando progettaste di uccidere tutti quelli che avevano oltrepassati gli anni sessanta, e quando puniste quelli che erano sospetti, egualmente che i veri rei; Vergognatevi pertanto di attribuire agli altri a delitto a quello che con proporzione mille volte maggiore voi stessi avete commesso. Le grandi fasi umanitarie, i gran cataclismi politici, le rivoluzioni definitive non possono per la loro na→ tura ordinaria andare esenti dalle esorbitanze. La nostra rivoluzione ha questo di mirabile, di straordinario, e quasi direi di divino, che nel mentre segna uno dei più gran fatti umanitari , quale è la decadenza del potere temporale dei Papi ; ha camminato sempre nelle vie dell'ordine possibile, della purità, e della giustizia, e se vi si scorge macchia di qualche eccesso, è congiunta per ora all'individuo, e non al popolo; che anzi le provvide misure già adottate dal Governo faran si che anche di questa macchia si terga ogni individuo.

Mis se voglis vi trasporta d'impedire gli assassini, di fondare vers libertà, di risparmiare il sangue italiano, di opporvi all' intervento Croato; nelle Insubri pianure voi avete ben d'onde appagare i vostri desideri. Quella à l'unica contrada dove il vessillo Francese può aventolare come segnale di ordine, di libertà, di umanità. N. l'o Siato Romano d'altronde la bandiera della Francia che elbe ribrezzo incrociarsi colla bandiera della Casa di Savoja per esacciare i barbari dall'Italia, e che dovanque aventolò si ritenne sempre per simbolo di libertà si popolì, e di spavento ai depoti, invece si incrocerà, per coadquavare la rezzione, colla bandiera di Mastro Felice della Spelonea Capo del Brigantaggio nell'Ascolano.

O popolo Francese, se l'arte de tuoi Governanti non è giunta al punto di sradicare dal tuo petto quei sensi di libertà, di onore nazionale, di pudore piantati da Dio, sorgi dal tuo sepolero ove sei condannato vivo a giacere ed emetti quel ruggito spaventevole che sei solito ad emettere quando la tirannia t' invilisce, ti opprime, ti degrada. Al solo Goyerno di Luigi Bonaparte era riserbato di renderti un popolo Sagrestano. La stirpe Borbonica in tanto squallore giammai non ti travolse. Sta oggi in tno potere, se vuoi, il fare avverare più in un modo che nell'altro la grande profezia del Prigioniero di S. Elena = L'Europa o tutta Cosacca, o tutta Repubblicana = Se ami di addivenire Cosacco siegui la via che ti apre Odillon Barrot e Compagni, e fra poco vedrai Nicolao a Parigi a ricondurvi la pace, l'ordine e la vera liberta. Se ami la Repubblica, quella forma di Governo, in cui trionfa la giustizia degli nomini e di Dio, tergi la ruggine da quella scure che adoprasti nel 1792. L'unico raggio di speranza a tutti i popoli dell'Europa balena da quella sonre. Il tuo Governo coll'opprimere i popoli Italiani, opprime gl' istessi popoli Francesi. Gli uni e gli altri sono Fratelli fra loro. Nei campi di Marengo, di Lipsia, di Dresda, di Austerlitz sta registrata la loro fratellanza. Opelli che tu oggi vieni a combattere sono i figli stessi, i figli di quelli che pugnarono e morirono per la gloria della Francia. Nessuno poteva mai immaginare che tu avessi dimenticato il comune battesimo.

Quando i tuoi soldati toccarono il suolo Italiano di Civicarecchia, i bambini tratti di airresifibile lozar voleramo
avviticchiarei ai loro piedi, le spose non oredevano offendere
la loro castità, në le vergini il loro pudore collo stampare
dei baci sulla loro fronte; i edenti genitori tendevano loro
brancolanti le mani, tutti volevano dare e ricevere l'ampleso
fraterno. Ma i tuoi soldati, guardarono, tacquere o passarono
avanti, e solo il loro ostile contegno ha rivelato l'ignominioso
divisamento. Essi sono venuti a ribadire le nostre catene, a
ficondurci l'abbominato Governo dei Papi. Questo fui ligrido

Ta7 )

di tutti. Quel Governo che ai figli toglierà i genitori, ai genitori i figli; alle spose strapperà gli amanti, alle mogli i mariti, quel Governo che in ogni piazza alzerà roghi, forche, patiboli; che ogni strada tingerà di sangue cittadino, che ogni città convertirà in una prigione : quel Governo maledetto da Dio, maledetto dagli nomini, esecrato nel Cielo, esecrato nella terra, esecrato anche nell'Inferno. Quel Governo il qua'e non si pascerà di attro desiderio se nonche tutto il genere umano civile e liberale abbia una sola testa per reciderla con un solo colpo.

Noi facciamo forza a noi stessi per credere che i Governanti di Francia sinno giunti a tanta insania, a tanta impudenza, a tanta scelleratezza; e che quella invitta nazione sia caduta cost in basso da soffrire un governo illiberale, degradante, scimunito. Noi ancor nutriamo la speranza che lo aventolare della bandiera francese nelle nostre rive-abbia di mira la salvezza dell'Europa liberale nel gran vortice delle cose che si maturano al Gabinetto di San Petersburgo, Che se mai fossimo costretti a perdere anche questa scintilla di speranza, e realmente la Francia fosse condannata a coprirsi d'infamia col distruggere le nostre istituzioni, quali sono pure le sue, e ricondurci in Roma il Papato, e le papali scelleratezze. Noi protestiamo fin da questo momento innanzi al Tribunale dell'Ente Supremo, giacche nel mondo e fra gli pomini è morta ogni ginstizia, noi protestiamo di respingere la forza colla forza, di adoprare tutte le nostre potenze fisiche e morali per resistere alla straniera invasione. e per addimostrare coi fatti se siamo una maggioranza o una minoranza. Noi siamo tre milioni di Cristiani che vogliamo emanciparci dai Preti Farisei, e vivere secondo i precetti del Cristo Redentore. Il separarsi dall'unità della Chiesa noi lo crediamo male senza fine, poichè ci gloriamo di essere Cattolici, Apostolici, Romani; ma se potesse farsi paragone fra un male finito, ed infinito, e se colle pene eterne non fosse punito questo pensiero, noi azzarderemmo di dire esser quasi di minor danno il separatci dal Capo Visibile della Chiesa. anziche ricadere sotto il dominio temporale dei Preti. La sanguinosa storia dei Re-Pontefici è svolta fino all'ultima pagina. La loro scienza governativa era troppo decrepita. E' più facile pertanto che Luigi Filippo torni alle Tuillieries, di quello che un Re-Pontefice sul Quirinale, I popoli dello Stato Romano sono decisi a tutto sacrificare dall'ultimo obolo, fino all'ultima stilla di sangue per conservare quella forma di Geverno che liberamente si sono scelta. Noi taglieremo tutti i

ponti, troncheremo tutte le strade, incendieremo le nostre case, ridurremo in polvere le nostre città , rompereme le dighe dei mari, e dei fiumi, spianteremo tutti gli alberi dal suolo per dare all' Enropa il Intinoso esempio della disperazione di un popolo che sa perdere sostanze, figli e vita per difendere la patria, la libertà, l'indipendenza. Dal Dio di Abramo invocheremo la fermezza a consumare l'ultimo sacrificio di immolare sull'altare della patria i nostri teneri fieli, che non saranno capaci a difendersi, e che sarebbero costretti cadendo in potere dei vincitori a sbramare le ingorde voglie di sangue. In una parola i cocchi Cardinalizi dovran passare stritolando le nostre ossa. Il Re-Pontefice dalla vetta del Quirinale non dovrà scorgere che una finmana di sangue, ed un ammasso di tuttami. La ferocia clericale non potrà esercitarsi che sopra i lupi, i serpenti, e le altre belve, che inorridite si terranno nascoste nei loro covili fra i crepacei delle rupi, e le scrupolature dei Monti : Piede umano non stamperà più orma sul terreno.

Allo smarrito, ed attonito Viaggiatore poi una colonna monumentale di marmo nero con indelebili cifre sanguigne indicherà = OUI FU ROMA PROPUGNACOLO DI LIBER-TA' E SINONI VIO DI REPUBBLICA. OUI ( BARBARI DI FRANCIA TENTARONO DISTRUGGERE LA LI-BERTA' E LA REPUBBLICA. QUI FINIRONO INSIEME ROMA, I ROMANI, LA LIBERTA' E LA REPUBBLICA. ORA NON VI SONO CHE BELVE E PRETI =.

DIO, SALVI LA FRANCIA, L'ITALIA E LA RE. LIGIONE DI CRISTO.

Dalla Residenza Governativa di Sarsina li 30 Aprile 1849.

Il Governatore ALESSANDRO Avv. BELLUCCI.

## ( 129 1

### REPUBBLICA ROMANA

#### GUARDIA NAZIONALE DI FORLI

In escuzione dello stabilito leri nell' adunanza della Ufficialità di questo battaglione Nazionale nel relativo processo Verbale, e dietro l'Ordine del giorno di questo Comando jeri pubblicato con le stampe, il sottoscritto Tenente Colonnello Comandante il predetto battaglione si è recato nel Quartiere di S. Francesco dove avendo trovati riuniti i militi del battaglione senzi armi, ha data ad essi lettura dell'indirizzo fatto dal Municipio Forlivese ai Triumviri della Repubblica in data del 27 correute nella circostanza della presenza di una divisione francese nelle acque di Civita Vecchia; ed ha quindi interpellati i militi sumentovati ad esprimere il loro ilbero voto sulla loro adesione all'indirizzo sopra indicato, invitando quei militi che intendono di aderiri, ad alzare il loro cappello,

Al quale invito tutti i militi presenti unanimamente hanno alzato il loro cappello, prorompendo in grida repli-

cate di = VIVA LA REPUBBLICA =

E con ciò essendosi avuta la prova della loro adesione, si è chiuso l'atto presente che è stato sottoscritto dal prefato Tenente Colonnello.

Forlt oggi 30 Aprile 1849 ad un ora pomeridiana.

Sottoscritto ad originale = F. BENZI

Per Copia conforme ad uso d'Ufficio Il Segretario del Tenente Colonnello G. B. Masotti

## REPUBBLICA ROMANA

## ALLA GUARDIA NAZIONALE DI FORLI

## IL TENENTE COLONNELLO COMANDANTE

## MILITI CITTADINI

L'atto della solenne vostra adesione all' indirizzo del Mansicipio sulla ributtante soperchieria dello straniero è già in cammino verso i Triumviri. Voi jeri corrispondente perfettamente alla mia aspettazione, e di ove ne rendo grazie. Secondati, come mi compiaccio di credere, da tutti i battaglioni di Garadia Nazionale della Repubblica, noi mostreremo alla Francia e al resto d'Europa, che conosciamo i nostri diritti, e che chiamati a difenderli, non verremo meno nè al nostro dovere nè alla fiducia riposta dal Governo nella nostra cooperazione. Accada che può, l'onore stia innanzia tutto: ma la gitstizia è con noi, e Dio la proleggerà. Unione, perseveranza, e maledizione a chi si avvilice nel cospetto del prepotente!

## VIVA LA REPUBBLICA!

Forli 1 Maggio 1849.

FRANCESCO BENZI

## CITTADINI TRIUMVIRI

IL CIRCOLO POPOLARE DI FORLI', nella sua tornata straordinaria di questa sera, frequente di moltismi Popolo, ha udita con la pin viva soddisfazione la lettera dell'indirizzo che la nostra Rappresentanza Municipale questa mane a Vo, Cittadini Triumviri, unanimemente votava.

Coll'esprimervi quella fiducia, e quegli energici sensi che si convengono ad un l'opolo degno di viver libero, essa si è mostrata meritevole del mandato a lei conferito.

Questa solenne dichiarazione è l'eco fedele delle convinzioni e de'voti del Circolo. Quindi ha pur esso deliberato alla unanimità, fra clamorosi e ripetuti plansi, che per ( 131 )

nostro mezzo vi sia fatta manifesta la sua piena adesione al magnanimo e dignitoso atto della Rappresentanza Municipale.

Nel compiere questo gradito ufficio vi diciamo salu-

te e fratellanza

Dalle Sale del Circolo Forli 27 Aprile 1819.]]

Pel Circolo Popolare di Forli Il Presidente ff. TOMMASO ZAULI SAJANI

## CONSIGLIERI -

AGOSTINO ROSSI GIOVANNI ROMAGNOLI EUGENIO ROMAGNOLI DOMENICO AMADORI GAETANO GHINASSI GIUSEPPE ZATTONI SCIPIONE CASALI SCIPIONE GHINOZZI

DECIO VALENTINI LIVIO MINGUZZI Segretari ff. LUIGI GHINOZZI

## CITTADINI RAPPRESENTANTI

## La popolazione di Cesena

riunita nelle Sale del Circolo Popolare la sera del 29 corrente, fra i gridi unanimi di Viva la Repubblica ha decretato quest' Indirizzo a Voi per aderire solennemente alla vostra protesta contro l'ostile intervento Francese. La nostra Repubblica è sorta dal suffragio universale debitamente consultato; e non è perciò ragione che un Governo nato dagli stessi principi venga a porne in dubbio la legalità e i diritti. Voi ormai soli rappresentanti del principio democratico, in Italia dovete almeno sostenere la dignità e l'onore. Consultate le grandi memorie dei monumenti che ci circondano, e imparerete che s' addica ai rappresentanti d'un popolo risorto a libertà e sedenti presso il Campidoglio. Resistete alle armi liberticide di Francia: forse agli eredi dei guerrieri di Montenotte, e di Arcole ripugnerà di piantare le spade nel petto dei loro fratelli che con loro hanno comuni la fede, e principi. Resistete; le Legioni di Francia si coprirebbero d'infamia gettando le bombe sulla Città Santa, sulla Città dei repubblicani eterni monumenti. Questo è il grido, questo è il voto della popolazione di questa Città pronta ad avalorarie coll' opera energica, e perseverante. Che se è destino che si cada per mano di chi dovrebbe esserci Amico, se i figli di Francia raggitati da un Governo spergioro vorranno consumare il fistricidio, mostriamo all' Europa civile che nel sostenere i nostri diritti abbiamo coraggio eguale alla santità della nostra causa.

## VIVA LA REPUBBLICA!

Besena 50 Aprile 1849

PEL CIRCOLO POPOLARE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

G. Nori Pres.
L. Visanuto
Gio: Gisci Consig.
Andrea Pio
Benedetto Pasini Cons.
Francesco Turoli Consig.
Agostino Ottoni Cassiere
Saladino Pilaspri

G. Finali Seg. E. Manaresi V. Seg. G. A. Geoffroy V. Seg.

## CIRCOLO POPOLARE DI SAVIGNANO

#### CITTADINI TRIUMVIRI

L'attentato del Governo Francese alla Indipendenza dello Stato Romano accese l'animo vostro di quel generoso sdegno, che vi dettò il grande ginramento DI COM-PIERE IL DOVER VOSTRO OPPONENDOVI COLLA FORZA CONTRO OGNI OFFESA AL DIRITTO ED ALLA DIGNITA' DEL PAESE. Voi fidaste nel Voto delle Popolazioni, le quali corrisposero ben tosto alla fiducia, che in esse Voi riponeste. E questo Circolo Popolare di Sa-Vignano radunato in straordinaria seduta la sera del 28 Aprile corrente, nel concorso di numeroso Popolo deliberava una piena adesione al magnanimo Atto del Governo, e dell' Assemblea contro la invasione Francese, che il diritto delle genti, e la inviolabilità del Territorio della Romana Repubblica ledeva. Protestava volersi stringere a Voiche le nostre sorte reggete, onde cooperare e colle esortazioni , è coi fatti , e quind' anche occorra , colle armi all' eseguimento di ogni ordine vostro, che sia diretto a tutelare la nostra Indipendenza, e a far salvo l'onore del nome Italiano. Onjudi per unanime acclamazione decretò che noi v' inviassimo questa solenne dichiarazione, che al desiderio della Municipale Rappresentanza si conforma, e ad essa unito un atto di adesione firmato da più centinaja di Cittadini, che ci facciamo debito di presentarvi. Salute e Fratellanza.

Dalla Sala del Circolo Popolare di Savignano 29 Aprile 1849.

## PEL CIRCOLO POPOLARE

Il Presidente LUIGI GIORGIETTI Il Vice-Presidente ALESSANDRO OLIVETI

## CONSIGLIERI

Giovanni Turchi Marco Fabbrini Pietro Amaduzzi Camillo Bertoni Michele Berardi

Ercole Fantozzi Segretario Pietro Bertozzi Vice-Segretario

### AL POPOLO ROMANO

## DOPO IL MEMORANDO 3º APRILE

## IL CIRCOLO POPOLARE DI FORLI'

Popolo che torni qual fosti, che col tuo trionfo tanto ti elevi, quanto pareva caduta in basso la fortuna d'Italia, a te il sorriso di Dio, il plauso del mondo, la vergogna di Francia!

Popolo di redivivi Bruti e Scipioni, tu hai veduto le spalle dei terribiti Bersaglieri dell'Aftrica, tu hai ricacciata nella gola dei Radetski di Francia una bell'arda parola. Risponda nei secoli la tua vita novella all'aurora di questo giorno!

Popolo della Città eterna, esolta di te medesimo: da te la piena redenzione d'Italia, da te i destini d' Enropa-Tu vincerai i Farieri di Parigi se la Repubblica Francese non vuol rimanere qual ora è la più grande delle menzogne.

Commosso, esultante, rapito all'esempio, ecco il voto di questo popolo, che ti sente, e di esser tuo nella repubblicana anima si onora.

#### PEL CIRCOLO

## Il Presidente ff. TOMMASO ZAULI SAJANI

## CONSIGLIERI

AGOSTINO ROSSI
GIOVANNI ROMAGNOLI
BUGENIO ROMAGNOLI
DOMENICO AMADORI
SCIPIONE CASALI
SCIPIONE GHINOZZI

DECIO VALENTINI LIVIO MINGUZLI LUIGI GHINOZZI

O morty Chogle

## /·( 135 )

## REPUBBLICA ROMANA

## Savignano 29 Aprile 1849

## ATTO DI ADESIONE

I sottoscritti desiderosi di esprimere il loro Voto di fiducia al Governo della Repubblica dichiarano di aderire, come aderiscono pienamente alla protesta dell'Assemblea Costituente Romana decretata il giorno 25 corrente in seduta pubblica all' un'ora pomeridiana.

- 1 Luigi Falzaresi
- a Enea Trebbi
  - 3 Domenico Montanari
- 4 Camerini Augusto 5 Semprini Francesco
- 6 Leonigildo Amati
- 7 Geccarelli Luigi
- 8 Semprini Luigi
- d Alessi David
- 10 Barberini Michele
- 11 Semprini Leopoldo
- 12 Bertozzi Biagio
- 15 Campedelli Eduardo:
- 14 Amati Paolo
- 15 Giovanni Zampanelli .
- 16 Michele Capelli 17 Marco Capelli
- 18 Vicino Amati
- 19 G. B. Montesi
- 20 B. Rocchi
- 21 Eugenio Antonioli
- 22 Croxce di Bisacchi Salvatore illett.
- 23 Crox ce di Gio. Trebbi illett.
- 24 Andreoli Celso 25 Gasperoni Giusenpe
- 26 Onofri Raffaele 27 Croxce di Appollinare Ghideri illett,
- 28 Trebbi Giuseppe 29 Pascucci Angelo
- 30 Talcioni Ferdinando
- 31 Michele Lega

( 136 ) 32 Domenico Sampini 33 Croffice di Rieci Riceardo ill. 34 Croxce di Semprini Angelo ill. 3. Croxce di Menghi Giuseppe illett. 56 Gioyenni Raudini 37 Luccarelli Ginse ppe 38 Pompeo Vacellini 39 Abbati Ercole 40 Bonagli Ginseppe 41 Topi Luigi As Girolamo Nardi 43 Andrea Sapignoli 44 Balestri Sante 45 Cro Mee di Abbondanza Luigi 16 Croxce di PedrelliGaetano 47 Croffice di Zani Ferdinando 48 Carlo Scarpellini 49 Squadrani Odourdo 50 Antonio Roachi 51 Zani Giacomo 5. Croxce di Balducci Luigi ill, 53 Croxce di Celi Napoleone 54 Croxce di Menghi Giovanni 55 Croffice di Bertuccioli Luigi 56 Croxce di Fantozzi Sayignano 57 Croxce di Gnideri Luigi. 58 Croxce di Marconi Giovanni bo Croffee di Ugolini Gioyanni, 60 Bertani Giovanni 61 Camillo Lega 62 Antonio Squadrani 63 Massa Francesco 64 Gori Sebastiano 65 Baldinini Alessandra 66 Evaristo Soldati 67 Bicacchi Luigi 68 Ernesto Massari

74 Sebastiano Evangelisti 75 Gro & ce di Campana Giuseppe illa

69 Lorenzo Ricci 70 Lanzi Luigi 71 Giovanni Cagnacci 72 Clemente Galli 73 DemetrioRinaldini

(137) 76 Croxce di Nanni Sebastiano iff. 77 Bargelloni Domenico 78 Croxcedi Abbondanza Clemente 79 Serafino Lonedei 80 Pietro Bertozzi &1 Enrico Massari 82 Croxce di PedrelliPaolo 83 Scarpellini Pietro 84 Croxice di Benvenuti Giovanni 85 Pari Gervasio 86 Cro X ce di Giovanni Betti 87 Celarosa Marino 88 Cronce di Precconi Ginseppe 89 Croffice di Maccori Luigi 90 Balzani Luigi 91 Bartolini Luigi 92 Nardi Achille 03 Lombardi Pietro 94 Michele Pari 95 Paolo Tognacio 96 Guglielmo Bertozzi 97 Croxce diBisacchi Raffaele 08 Croffice di Croatti Fortunato illa 99 Croxce di Accidei Sebastiano 100 Trebbi Giuseppe di Michele. 101 Domenico Guidi 102 Luigi Belloni 103 Croxce di Porzi Pietro illett. 204 Michele Antonioli 105 Bartolomeo Rassi 106 Luigi Neri 107 Antonelli Antonio 108 Croxce di Antonio Mattoni ill. 100 Luigi Onofri 110 Campadelli Giuseppe 111 Croxce di Camillo Maffi ill. 112 Pascucci Andrea 113 Croxce di Luigi Taccini ill. 114 Grilli Giovanni 115 Antonio Bartolini 116 Drudi Emanuele 117 Croxice di Nicola Leoni.

118 Campedelli Adriano

(138)120 Onofrio Baldinini 1 81 Usualdo Amati 122 Ginseppe Buttagli 123 Giacobbe Donati 124 Gregorio Ferri 125 Cro ce di Matteo Gan-126 Croce di Paolo Grilli 127 Cro X ce di Giovanni Gori 128 Groxice di Giacomo Soriani. 120 Croxce di Luigi Praconi 130 Bertini Davide 131 Croce di Angelo Laghi. 132 Croce di Gio. Nardi. 133 Massa Antonio. 134 Macori Giuseppe. #35 Croce di Faccini Paolo: 136 Sebastiano Galli. 137 Rocco Sapignoli. 138 Allessi Domenico. 139 Allessi Nicola. 140 Pietro Amadazzi. 141 Nardi Angelo. 142 Benedetto Ortolani. 143 Squadrani Luigi. 144 Angelo Trevisani. 145 Croce di Antonio Gatti. 146 Croce diDiomedeNardi. 147 Francesco Amaduzzi. 148 Giuseppe Moroni, 149 Calimero Zampanelli. 150 Saverio Gatti. 151 Bertozzi Sante. 152 Giuseppe Capelli. 153 Luigi Acidei. 154 Croce di Bisacchi Luca: 155 Gesare Ricci. 156 Croce di Antonio Ansidei. 157 Bertozzi Lorenzo. 158 Sapigaoli Tabbelloni.

158 Sapigaoli Tabbelloni. 159 Barberini Battista. 160 Guidi Ilario. 161 Corazzi Cristofaro. 162 Rossi Innocenzo.

165 Luigi Giorgetti,

(159)

164 Croce de Antonio Facini. 165 Matteo Montesi.

166 Shambazzi Lodovico.

167 Marco Martinari.

168 Giuseppe Plachei. 169 Marchetti Giovanni.

170 Gasperoni Raffaele.

171 Antonio Capelli.

172 Luigi Pedrelli. 175 Luigi Gessi.

174 Angelo Pedrelli. 175 Francesco Petrelli.

176 Menghi Lorenzo.

177 Montani Marco. 178 Giuseppe Zani.

179 Angelo Pompieri.

180 Luigi Gioseppe,

181 Mauro Tognani. 182 Pietro Tognani.

183 Pascucci Pietro.

184 Gasperoni Luigi.

185 Giovanni Spradrani. 186 Giovanni Spadazzi.

187 Baldinini Luigi.

188 Angelo Semprini. 180 Pagliarani Giuseppe.

100 Croce di Ronci Rocco.

101 Luigi Alessi. 102 Abbati Luici.

193 Abbati Antonio.

194 Cro X ce di Ginlio Mela.

195 Onofri Gaglaciano.

196 Croce di AntonioSaienti.

197 Giuseppe Frisoni. 198 Stefano Drudi.

199 Salvatore Ricci,

200 Croce di Angelo Guidi. gos Croce di Galli Michele.

202 Giuseppe Vincenzi.

203 Vincenzo Rachi.

204 Croce di GasperoniNatale. 205 Abbati Pietro.

206 Barbnini Cesare.

207 Croce diEmanueleTuccinia

(240)

208 Ginseppe Claudi.

209 Pelopida Nori.

210 Giovanni Sivitti. 21) Amadori Federico.

212 Croce di Margelloni Lorenzo.

213 Luigi Frisoni.

214 Giovanni Turchi.

215 Ercole Avy. Fantozzi. 216 Lorenzo Dott. Abbati,

217 Palazzi Luigi.

218 A. Oliveti.

2'9 Fellini Eduardo. 220 Luigi Vendemini.

221 Ginseppe Gamberi.

222 Montesi Righetti. 225 Giulio Abbati.

224 Carlo Ferri.

225 Luigi Amadori. 226 Camillo Bertoni.

227 Guglielmo Drudi.

228 Luigi Nardi.

229 Giuseppe Fonari.

230 Giacomo Giorgetti. 231 Paccioni Annibale.

232 Solfanelli Vincenzo.

233 Mamara Giuseppe.

254 Guinazzi Gio.

235 Guerra Giuseppe. 236 Parelli Carubi.

237 Gambini Luigi.

238 Marco Fabrini.

239 Francesco Pasanelli. 240 Terenzio Betti.

241 Croce di Gio. Gemini.

242 Antonio Menni.

245 Apollinare Garavelli.

244 Saracini Carlo.

245 Francesco Travisani. 246 Filippo Amati,

247 Antonio Trevisani.

≥48 Croce di Abbondanza Francesco.

249 Croce diGius. Galeffi.

200 Abbondanza Giuseppe;

251 Massa Vincenzo.

(161) 252 Croce di Adamo Crescian.

253 Carlo Vesi,

254 L. Galeffi. 255 Ettore Menni.

256 Giulio Menni.

257 Celeste Arnati. 258 Dominiconi Raffaele.

259 Abbondanza Andrea.

a60 Croce di Abbondanza Pasquele. 251 Domenico Cresciani.

262 Ruffiele Massa.

265 Binibanti Gaetano.

264 Ciro Menni 265 Ricci Raffaele

266 Carlo Ghiselli

267 Ginseppe Cerelli 268 Neri Giuseppe

269 Cristoforo Broccoli

270 Samuele Morigi 271 Vincenzo Lasagni

272 Pietro Amari.

273 Geremia Lasagni

274 Leon da Gardini 275 Marconi Lorenzo

276 Croce di Luigi Domeniconi.

277 Giuseppe Domeniconi 278 Croce di Abbondanza Angelo

279 Domenico Mezzotti

280 Luigi Gardini

281 Agostino Gazi

282 Pietro Pampani 283 Pezzatti Sebastiano

284 Ridolfo Casalini

285 Gozi Giuseppe 286 Onuri Luigi

287 Lodovico Lungdei .

288 Casalini Lodovico

289 Antonio Gozi

200 Salvatore Guerra 291 Giuseppe Fantini

298 Giuseppe Guerra

293 Lodovichetti Pietro

294 Croxce di Sante Bartolini

ago Croxce di Luigi Fantini

(142) 296 Croxce di Gaetano Romilli 297 Croxce di Luigi Battistini 298 Angelo' Gozi 299 Leopoldo Guerra 300 Agostino Bartolini 301 Croxce di Rocchi Michele 302 Croxce di Giuseppe Comini 303 Luigi Caselini 304 Biagio Abbondanza 305 Emidio Bertani 306 Cronce di Giuseppe Battistini 307 Michele Pascucci 308 Federico Ravegnani 300 Natale Magniani 310 Pietro Guidi 311 Lunadei Pietro 312 Croxce di Micalucci Pietro 313 Croxce di Luigi Casalini 314 Giovanni Pirozzoni 515 Croxcedi Antonio Tonini 316 Luigi Cortelli 317 Amaducci Domenico 318 Giuseppe Franciosi 319 Egisto Lunadei 320 Giuseppe Guidi 321 Gobbi Felice 322 Crispino Montanari 323 Biagio Magnani 324 Giacomo Guidi 325 Giuseppe Montanari 326 Ginseppe Batistini 327 Tomaso Spinelli 328 Tomaso Pascuci 329 Sebastiano Casadie 330 Luigi Pascuci 331 Biagio Sbrighi 332 Cleo Patrio 333 Giuseppe Pascini 334 Mortani Benedetto 335 Lorenzo Farabegoli 356 Giovanni Moltani 337 Domenico Lunedei 338 Giuseppe Lunedei

339 Adorardo Camajeti

(143)

340 Ferrante Pascucci 341 Giuseppe Sbrighi

342 Tiboni Ginseppe 343 Battista Ortolani

344 Luigi Lama

345 Croxce di Giovanni Medri

546 Croxce di Settimio Scala

347 Croxce di Giovanni Maraldi 348 Angelo Lumbardi

319 Landi Francesco

350 Adone Soldati

351 Annibale Bartoli 352 Massimino Bartoli

553 Beda Lanzoni

354 Croffice di Gio. Senni

355 Gallazzini Tommaso 356 Epifanio Pagliarini

357 Brigidi Giovanni

358 Cayina Antonio 359 Girolamo Bettucci

360 Giovanni Bertozzi

361 Lorenzo Cavina 362 Angelo Balestre

365 Croxce di Sante Zanotti

364 Paolo Ramberti 565 Cesare Masini

366 Luigi Pozzi

367 Mauro Faedi 368 Croxce di Adamo Brigidi

359 Paolo Brigidi

370 Antonio Brizzi 371 Croxce di Girolamo Bettucci ill.

372 Croxce di Gori Flaminio

373 Croxce di Gio. Barducci

374 Soldati Fausto 375 Elisco Guidi.

376 Ercole Guidi 377 Andrea Guidi

378 Alessio Nini

379 Croce di Cipriano Grassi 385 Pulcherio Brigidi

381 Croxce di Angelo Tiboni

582 Croxce di Borghesi Giuseppe

383 Croxce di Giuseppe Lanzoni

(144) 384 Croxce di Benedetto Venturi 385 Croxce di Andrea Masti 316 Giovanni Luzzi 387 Croxce di Giovanni Buldrini 388 Sebastiano Pagliarani 389 Antonio Balducci 390 Croxce di Agostino Senni 39. Croxce di Lnigi Benvenuti 392 Croxce di Giulio Neri 393 Gaetano Gridelli 394 F. Bianchini 305 Noè Balestra 396 Giuseppe Pasolini 397 Gualfardo Giannini 398 Croxce di Felice Chucchi 399 Croxce di Felice Medri 400 Bertozi Luigi 401 Giovanni Brigidi 402 Felice Bellantia 403 Antonio Balestri 404 Giuseppe Fomagari 405 Pasquile Amati

406 Pasquale Cattoli 407 Cattoli Michele 408 Carlo Ceccarelli

# PROVINCIA URBINO E PESARO

# URBINO E PESARO

# REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Comune di Piagge

Nel giorno di martedì primo del mese di Maggio dell'anno 1849, si è adunato a termini delle Repubblicane vigenti Leggi, il Consiglio della Comunità di Piagge, composto degl'infrascritti Cittadini

> Tommaso Patrignani Priore Niccola Morosi, e Francesco Tomassini Bista

Francesco Tomassini Benaviato, Vincenzo Canestrari, Paolo Carnaroli, Giacomo Canestrari, Lodovico Parri, Giacomo Facchini, e Giuseppe Agostinelli Segr. Comunale, essendo mancati i Cittadini D. Paolo Trigi, Tomanso Fabbri, e Pasquale Ceccarelli.

Il Consiglio è presieduto dal Cittadino Tommaso Patri-

gnani Priore Comunale.

Proposizione unica « Si legge una Circolare dei Triumviri di Roma del 24 perduto Aprile, ed altra simile del Preside di questa Provincia datata li 28 detto N. 4926, e perciò risolvino. Terminata la lettura, presse la parola il Cittadino Francesco Tomassini Benaviato, il quale disse « Noi ci troviamo in dovere di esternare sinceramente il nostro desiderio per la continuazione dell'attuale Governo Repubblicano, perché da questi abbiamo ricevuto grandi vantaggi, per l'abolizione del Dazio macinato, e per la minorazione del prezzo dei Sali, ed altri più che vistosi ci vengono in appresso dal Governo stesso assicurati, per cui dobbiamo al med. la più alta gratitudine, e riconoscenza, e quando gl'altri Cittadini Congregati vi convengono, sono in parere di addimostrare il più vivo desiderio, che si mantenghi l'attuale Governo nel suo esteso potere, essendo questo anche il vote

comune del Popolo, affidandoci alle savie leggi, e provide disposizioni dell'Assemblea della Romana Repubblica, sulle di cui traccie per quanto le nostre facoltà il permetteranno, faremo ogni sforzo per mantenere l' ordine pubblico: Piacque agl' altri Cittadini Consiglieri l'esternato parere del suddetto Tommassini, al quale tutti si uniformarono. Dispensati quindi, e raccolti i suffragi sull'aringo di cui sopra si viddero nel si N. 9. e, enle nò N. 4. e fattasi lettura del presente verbale, fu sciolta l'adunanza, dopo che i Cittadini Consiglieri letterati erano passati a firmarlo

Il Priore Tommaso Petrignani Tomassini Benaviato Giacomo Canestrari

Per copia conforme Giuseppe Agostinelli Segi.

#### REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

# MUNICIPIO DI S. COSTANZO

Oggi 5. Maggio 1859, alle ore 14. 1/4 italiane invitate de urgenza per la seconda volta, essendosi al primo invito presentato un solo Consigliere del Comune, ed uno dell'Appodiato Stacciola col suo Sindaco si è radunato il Consiglio di questo Municipio composto delli Cittadini

- 1. Leonardo Balducci Priore
  - 2. Gio: Antonio Fronzi Anziano
  - 3. Ilario Vici Consigliere
  - 4. Girolomo Bella-Gamba Consigliere di Stacciola
  - 5. Giuseppe Parcolini Cons.
  - Francesco Ferretti Cons.
     Gabriele Antonelli Cons.
  - · Amato Balducci Seg. Int.

Mancarono al presente Consiglio li Cittadini Pietro Costa attualmente dimoratte in Roma, Giuseppe Marini spatriato, e quantunque invitati Michele Schiavini Anziano assente, Gi(149)

rolomo Fronzi Anziano, essendo festé morto l'altro Anziano Antonio Ambossini, Antonio Ferraguzzi e Filippo Leoni, ambedne malati, Luigi Tomassini, Don Marco Marchini, Don Giacomo Fraccalossi, Perfetto Scotti, Giuseppe Bettini, Giacomo Bettini, Wencislao Spinaci, Giovanni Surcinetti, Schastiano Rossi, Ubaldo Marchini, Gio: Battista Sorz, Filipso Sorcinelli, Giovanni Vitali, Paolo Diotallevi, Sebastiano Bottacchiari, Giovanni Giorgetti, Benedetto Spadoni Sindaco e Pasquale Travaglini, e Don Giuseppe Porfiri Consiglieri di Cersas, Andrea Morenzetti Sindaco, e Fortunato Romanelli Consigliere di Stacciola.

Qual Consiglio composto di Num. 7. individui fu pre-

sieduto dal Cittadino Priore Leonardo Baldacci.

Il Segretario Comunale d'ordine del Cittadino Priore diede lettura della Circolare dei Cittadini Triumviri 24. Aprile prossimo passato, non che della Circolare del Cittadino Pre-

side del 26. detto Num. 4926.

Non essendo stata ancora approvata dal Gittadino Preside la nomina Latto dal Popolo delli 17. cappresentanti questo Municipio, il Cittadino Priore interpellò il Cittadino Governatore di Mondollo se doveva invitare li nuovi rappresentanti eletti dal Popolo, ovvero li vecchi; ed il Cittadino Governatore rispose non esservi alcun dubbio doversi convocare li vecchi rappresentanti, de'quali fogli si da lettura del tenore seguente:

# MUNICIPIO DI S. COSTANZO

Cittadino Governatore Num. 207. " La Circolare del Priore dei 26. corrente Num. 492. » si esprime che esso attende le risoluzioni dei Consigli elet-" ti dal Popolo sulla minacciata integrità del suolo Repub-" blicano. Siccome in questo Municipio non si è del tutto » istallato il sudetto Consiglio, mentre si è verificata la so-" la nomina dei Consiglieri eletti dal Popolo, la quale ele-" zione con li antecedenti relativi atti e con mio officio dei " ventisette corrente Nnm. 204. ho inviato al Cittadino Pre-" side con alcune osservazioni, per le quali prima d'inti-» mare la riunione degli eletti Consiglieri per la nomina o della Magistratura attendo le sue deliberazioni possa anzi " debba invitare i Consiglieri di questo Contune, che van-" no a cessare, non che quelli delli Appodiati per l'adu-" nanza in via d'urgenza, che vorrei destinare per merco-

( 150 )

" ledi due entrante maggio, quante volte piaccia a voi, o " Cittadino Governatore, pervenire a presiederla.

" Nel manifestarvi questo mio divisamento vi prego su " ciò esternarmi il vostro apprezzabile parere, e quante vol-» te non vi conveniste sarei a pregarvi caldamente a indi-» carmi il modo come contenermi per dare evasione alla » succennata ordinanza del Preside .

" Con distintissima stima vi auguro salute e fratellanza.

# S. Costanzo zo. Aprile 1849.

#### Leonardo Balducci Priore .

# " Al Cittadino Governatore . "

# MONDOLFO

Num. 366, P. G.

Cittadino Priore

" A mezzo del vostro straordinario messaggio mi è per-" venuto d' ufficio Num. 207., col quale mi chiedete se do-" vete o no convocare il Consiglio attuale, ovvero il nuon vo eletto, di cui pende appo il Superiore Governo della 7 Provincia la relativa sanzione . A tutta risposta vi dico " che non può cadere in dubbio che dobbiate convocare il » Consiglio atturile, poiche il nuovo eletto a termini della n legge 31. Gennaio prossimo passato non è stato peranche " istallato, ne posto all' esercizio dei propri incombenti, ne " tampoco creata dal proprio seno la nuova Magistratura , " che lo deve presiedera. Assecondate dunque col cono-" sciuto vostro zelo patrio le vednte del Gaverno , e fate » che cotesto Consiglio Comunale sia al più presto possibi-" le convocato per deliberare in oggetto di si grave imporo tauxa .

" Tanto doveva , mentre mi compiaccio dirvi salute " come a fratello .

Mondolfo ai 30. di Aprile 1849. Il Governatore G. A. Avvocato Cavalletti .

# " Al Cittadino Priore Comunale " di S. Costanzo .

Il Cittadino Ilario Vici Cons. Arringatore espresse il suo parere in iscritto del seguente tenore.

#### CITTADINI

"Chiamato ad esternare il mio parere e dai Triumvin'i, e dal Preside, come da Gircolare dei primi del 24. "Aprile prossimo passato Numero 4325., come arringatore sono di parere, per quanto lo comportano le nostre forze, come sudditi della Repubblica Romana, di difenderla protestando contro l'invasione straniera.

L'intera Assemblea Consigliare approvò a levata in pie-

di la protesta del Consigliere Cittadino Vici .

Atto fatto, letto e chiuso nel di come sopra alle ore quarti nella Sila Municipale e che finanto da tutti li Cittadini Consiglieri intervenuti, tranne Girolamo Bellagamba, che dichiarò di non saper scrivere. Firmati = Leonardo Balducci Priore

Gio: Antenio Fronzi Anziano .

Ilario Vici Arringatore.
- Gabriele Antonelli.
Ginseppe Pascolini.
Francesco Ferretti.

Amato Balducci Seg. Int.

Per copia conforme d' ufficio Amato Balducci Seg. Int.

Particola Consigliare del Comune di Scheggia sulla Protesta contro qualunque invasione Straniera nel nostro Stato.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

# Comune di Scheggia

Nel giorno di Domenica 6 del mese di Maggio dell' Anno 1849

Vista la Circolare del Cittadino Preside di Provincia ni data di Pesaro 26 Aprile scorso N. Aga6, che ordina in via d'urgenza la riunione del Consiglio Municipale per dichiararvi in pubblica Seduta l'Anor Patrio, e l'interesse di unirsi ol Governo della Repubblica contro qualunque invisione straniera, che ha già minacciata l'integrità del suolo Repubblicano, si sono da questa Pubblica Rappresentanza fatti vinitare tutt' i membri appartenenti a questo Municipale Consiglio, e sono intervenuti quelli come appresso numerati, cioè.

- Cittadini 1. Ubaldo Scarinci Priore Comunale, e Presidente del Consiglio.
  - dente del Consiglio
  - 2. Ferdinando Andreoli, e
  - Giuseppe Adami Anziani di Magistratura.
     Francesco Rosati
  - 5. Salvatore Barbini
  - 6. Luigi Baldini
  - 7. Girolamo Fanucci
  - 8. Domenico Barbini
  - =. Paolo Andreoli Assente =. Pietro Torcolini Assente
  - =. Natale Bartolini Incomodato di salute
  - E. Giuseppe Lucarelli Assente
  - Eugenio Donati Consiglieri, e formanti tutti quelli come sopra numerati il numero legale di questo stesso Consiglio.

Intesosi dai Cittadini coadunati il motivo della presenteninone, e compresa col mezzo di lettura fattane le Circolari della Repubblica Romana in data 24 Aprile scorso , nonche l'altra sovracitata del Preside di Provincia , ha l'intero Consiglio unanimemente dichiarato di protestare, conforme profesta contro qualunque invasione straniera , che penetrasse nel nostro Stato. (153)

E cost fu votato, seduta stante, e deliberato per acclamazione in pieno consiglio nella Sala Municipale di Scheggia nel suddetto giorno.

> Ubaldo Searinci Priore Ferdinando Andreoli Anz. Gioseppe Adami Anz. Francesco Rosati Cons. Luigi Baldini Cons. Eugenio Donati Cons. Salvatore Barbini Cons. Domenico Barbini Cons. Girolamo Fanucci Cons.

Così è Angelo Pierboni Segret. Municipale

Per Copia conforme all'Originale ad uso d'ufficio Il Priore Municipale » A. Scarinci Ang, Pierboni Seg. Munic.

# ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE E TRIUMVIRI DELLA REPUBBLICA ROMANA IL MUNICIPIO DI FOSSOMBRONE

Questo Municipio che tenne il mandato dal libero suffragio del Popolo s'inaugurò nel reggimento repubblicano. Questa forma di Governo fu l'unanime bisogno di un popolo per tanti secoli oppresso, e che oggi si sente maturo a piena civiltà. Il Consiglio Municipale per profondo convincimento di coscienza, per rispondere lealmente alla volontà di chi lo creava, solennemente protesta contro alla straniera invasione. La Francia, o chi la governa, non richiesta, non provocata mandando sul territorio della Repubblica navi e soldati ha violato il diritto delle genti. I nostri Rappresentanti furono benemeriti della Patria, obbedirono al loro dovere con protestare alla novella ingiuria. Questo Municipio si aggiunge all'operato della Costituente, ed innanzi a DIO ed al Popolo, innanzi a quei generosi di tutta Europa, che di libertà non fanno un nome vuoto di senso, che rispettano il dirfitto più della forza con tutto l'animo suo si richiama. Dio (154)
salvi Italia, benedica i Popoli generosi e perfidamente calumniati, ed operi il trionfo di nostranazionalità e libertà.

Votato ad acclamazione nella tornata del Consiglio Municipale il 29 Aprile 1849. Luigi Buffoni Gonfaloniere

# Anziani

Raffaele Avv. Brunetti Alessandro Rebecchini Antonio Chiavarelli Filippo Casoli

# Consiglieri

Angelo Moci Lorenzo De. Speranzini Camillo Boldrini E. Ercolani Capalti Ferdianado Monacelli Gaetano Ricetti Pier Luigi Cenciatti Andrea Oberholtzer Augusto Girelli Pietro Cesarini Antonio Galli Luigi Bracci M. Dott. Bertinelli Seg. Munic.

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Comunità della Terra di Piandimeleto

Oggi giorno di Lunedi 7. Maggio 1849.

Dopo procedutosi alla nomina della nuova Magistratura Municipale, visto in atti, che il cessato Capo della Magistratura aveva invitato per questo stesso giorno il Consiglio ad urgenza per trattare in ordine a quanto venivia riginato dal Cittadino Presidie della Provincia col rispettato di lui dispaccio 26. Aprile prossimo passato num. 426. sulla minacciata invasiono dello Stato di Truppe estere, riuniti i Consiglieri per la suddetta nomina nelle persone soltanto dei Cittadini

- 1. Marino Ravogli Priore
- 2. Giuseppe Ubaldi Anziano 3. Don Francesco Giannotti
- 4. Fabio Capitano Rosaspina
- 5. Tommaso Severi

E sebbene assenti i Cittalini Giuseppe Agostini a Giuzeppe Rossepina incomodato in salute = Domenico Severt = Angelo Luccarini = Arcangelo Scagli = Ottavio Dini = Carzio Curzi = Gaspare Santi ; il prefato Cittadino Marino Ravogli novello Priore nella soa qualifica di Presidente nella Seduta presente, in Nome di Dio, e del Popolo ; ha preso a dire così.

Poichè vi ha piacinto, o Gittadini, di addossarmi l'incarico certamente superiore alle mie forze, di Priore Comunale, io non sò resistere al voto de legittimi Rappresentanti del Popolo, e confido che vorrete eziandio essermi prodighi di consigli, e sostegno nella per me difficile impresa. Protesto di nulla fare senza di Voi, ed avrò per sommo favore se mi richiamarete ogni qualvolta mi trovarete discosto da questo principio.

Intanto, valendomi della favorevole circostanza di trovarvi qui adunati debbo comunicarvi l'ossequiato Dispaccio dell'ottimo Cittadino Preside di questa Provincia n. 4926. del 26. passato Aprile, dal quale rilevarete quanto il

( 156 )
Governo si riprometta dall' amor Patrio dei Municipi eletti dal voto popolare sul grave emergente che l'integri à del suolo Repubblicano è minacciata da una Divisione Francese. In quanto a me vi propongo, che salvo sia l'onore Italiano, e che dalla vostra libera espressione sia decretata una degna riparazione all' onta sofferta,

Ciascuno dei Congregati lia aderito al voto espresso del Cittadino Priore, ed unanimemente hanno approvata la risoluzione presa dall' Assemblea, e dal Governo della Repubblica di rispondere anche colla Forza contro ogni offesa al diritto, ed alla dignità del Paese.

E non essendovi altro da trattarsi si è disciolta la Seduta. Firmati = Marino Ravogli Priore = Giuseppe Ubal-

di Anziano.

Atto fatto, letto, e chiuso nella Municipale Residenza di Piandimeleto i suddetti giorno, mese, ed anno. Sottosc. = Così è Marco Severini Segret.

Per copia conforme al suo originale ad uso della Superiorità. M. Ravogli Priore

# URBANIA 30 APRILE 1849.

A termine del Tit. IX. della Legge 31 Gennajo si è oggi adunato il general Consiglio della Città di Ugbanla composto conte appresso

Fatto l'appello nominale si trovarono presenti

# Della Magistratura

Giuseppe Materozzi Gonfaloniere Pietro Tagliaboschi Vincenzo Albertucci Filippo Baldoni Lorenzo Mareili

# Del Consiglie

Marsori Dr. Agostino 6 Negroni Francesco 2 Penini Raffaele 7 Muscinelli Cristoforo 3 Bonatti Dr. Ortensio 8 Mignini Enrico 4 Tacchi Benedetto o Bigini Giovanni

6 Saltarelli Francesco 10 Cionini Luigi

#### Mancarono

 11
 Leonardi Pietro
 15
 Pierpaoli Osvaldo

 12
 Znechi Pietro
 16
 Pigruni Marjano

 15
 Gostoli Agostino
 17
 Orlandi Gaetano

 14
 Baldasserini Eulampio
 18
 Gostoli Luigi

Risultando dai Verbali delle precedenti Adunanze che i consiglieri Leonardi Pietro, e Pigruni Mariano manca-rono a tre Sessioni consecutive senza legitima causa, e perciò che i medesimi sono e si deblono ritenere per decaduti dall'Ufficio de Consiglieri a tenore dell'Art. 57. della Legge Municipale;

Costando dal Verbale delle elezioni Municipali che niuno dei nominati, oltre i ventitrè inclusi, riportarono il numero legale de' voti come all' Art. 46. della stessa Legge: per la qual cosa è necessario venire all'elezione nnovamente;

Costando dell' impedimento fisico del Citt. Pietro Trun-

chi, e dell'assenza del Citt. Dr. Osvaldo Pierpaoli.

Si dichiara presente il numero legale, e viene aperta la seduta.

Il Gonfaloniere fa dar lettura di Circolare di questa Presidenza di Dribino e Pesaro, e di altra simile del Trimuvirato relativa all'arrivo di una spedizione Francese a Givitavecchia, e con'enente un invito a tutti i Municipi ad emettere sull'istante nna manifestazione libera e solenne di principi.

L'Anziano Tagliaboschi propone anche dietro l'esempio di altri Municipi, che si dia piena e semplice adesione alla protesta emessa dall'Assemblea Costituente Romana nella Sessione del 24, corrente, come quella che contiene l'espressione della volontà nazionale: essendo opera dei legittimi rappresentanti del popolo eletti con suffragio universale.

Questa proposizione viene approvata dall'unanime consenso dell'intero Consiglio, e riporta tutti i voti favorevoli.

Giuseppe Materozzi Gonfaloniere

Marforj Agostino Bonatti Ortensio

Per copia contorme ad uso d' Ufficio Urbania li 30. Aprile 1849.

A. Gigli Pro-Segret,

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### Comune di Costacciaro

Nel giorno primo del Mese di Maggio dell' Anno 18{9 si è adunato ad urgenza a termini del Titolo IX. Articolo 90. il Consiglio della Comunità di Costacciaro, nel quale intervennero gl'Infrascritti Cittadini

- 1. Sante Mannoni Priore
- 2. Vincenzo Fabiani Anziano 3. Ferdinando Chemi
- 4. Biagio Bartoletti
- 5. Ermenegildo Bugliesi
  - 6. Luigi Bartoletti
  - 7. Domenico Rughi 8. Clemente Gambucci
  - 8. Clemente Gambucci Vincenzo Chemi Segretario

Presieduto dal Cittadino Sante Monnoni Priore per discutere sopra il seguente oggetto,

Quindi Vincenzo Chemi Pubblico Segretario d' ordine di questa Migistratura lesse ad alta, e di intelligibile voce la Circolare del Triunvirato in data as perduto Aprile, e l'altra del Presile di questa Provincia del di 26 detto Mese ambedue dirette ai Municipi della Provincia, con le quali si manifesta, che l'Avanguardia di una divisione Francese trovati in presenza del Porto di Civitavecchia, e che minaccia l'integrità del Suolo Repubblicano, per cui conviene, che l'onore Italiano, e gl'interessi Nuzionali siano salvi. Spetta a Voi Cittadini di manifestare in proposito i vostri sentimenti.

Terminata una simile lettura, e proposta il Cittadino Eliodoro Bartoletti Anziano si esentò dalla Sala, ed i Cittadini Consistenti di licia con cittadini Consistenti di licia con controlla di controll

dini Consiglieri dichiarano quanto appresso.

Questo Consesso non la postuto non partecipare alla commozione eccitata generalmente dall'annunzio dell' entrata nel nostro Stato di un' Armata Francese , ignorandosi lo scopo vero , che questa si propone raggiungere , ed osservando d'artronde essersi presentata con apparato di ostilità contro il di( 159 )

ritto delle Genti pel timore, ché questa mossa possa essere cagione di danni rilevanti alle condizioni dello Stato, il Consiglio Costacierese ha creduto suo debito manifestare pubblicamente la sua costernazione, ed avversione per un simile attentato, votando in Seduta straordinaria la presente dichiarazione.

Dopo di che dispensati i voti e raccolti si trovarono nel Si N. 8, e nel Nò nessuno, così fù a pieni voti deciso, per

l'approvazione di detto voto.

Fatto, e chiuso il presente Atto in Costacciaro alle ere 15 3/4 del di primo del Mese, ed Anno sud.

# Sieguono le Firme

8. Mannoni Priore

V. Fabiani Anzano
Biagio Bartoletti

F. Chemi
Clemente Gambucci
Luigi Bartoletti
Croyce di Domenico Rughi Consigliere illetterato.
Ermenegildo Bugliosi
Cost è Vincenzo Chemi Segretario Pubblico.

Per copia conforme ad uso d'Ufficio salvo sempre ec.

Il Priore Municipale
S. Mennoni
V. Chemi Seg.

# REPUBBLICA ROMANA

# MUNICIPIO DI ACQUALAGNA

In adempimento del Dispaccio del Preside 26. decorso Num. 4926 adunatosi il Consiglio Municipale il di 1. Maggiò 1849: ha emessa la seguente Protesta.

"La Nazione Francese senza neppure addurre i motivir è renuta ed invadere a mano armata il Territorio della Repubblica Roméra. Franmezzo alla sopresa ed all' oscurità in cui è ravvolto per noi questo dolorosissimo fatto, siano concordi nel dichiarare di rimettere i a quanto l' Assemblea Nazionale giudicherà utile nell' attuale supremo momento."

Atto fatto, letto e chiuso nell' Aula Municipale giorno, mese, ed anno di cui sopra.

( Girolamo Mazzi Priore Cofiele
Francesco Moretti Anziano
Omenico Capamelli )
Firmati ( Pietro Sanchini )
Domenico Gini )
Consiglier
Domenico Gini )
Consiglier
Feide Ragnetti )
Filippo Babucci Segret.

Per Copia conforme d'Ufficio Il Priore Comunale Giorol, Mazzi

F. Babucci Segretario.

# (161)

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

# CONSIGLIO MUNICIPALE DI FANO

Nel giorno di Sabato 28. Aprile 1849, in seguito dell' Atto di Convocazione del 27. detto e della lettera d'invito trasmessa al domicilio di ciascun Consigliere si è radunato straordinariamente e per urgenza nel Palazzo Comunale il Consiglio di questo Municipio, premesso il suono d'ora innanzi della Pubblica Campana Maggiore.

Preso posto dalla Magistratura, e dai Consiglieri nella Sala delle sedute nei rispettivi Luoghi destinati si è proceduto all'appello nominale, e si è verificato esservi intervenuti i se-

guenti Cittadini.

| 1 Avv. Pacifico Gabrielli                   | Gonfaloniere  |
|---------------------------------------------|---------------|
| 2 Giuseppe Benini                           | )             |
| 3 Giuseppe Fabbri                           | 1             |
| 4 Biagio Simoncini                          | Anziani       |
| 5 Tommaso Zambonini                         | 1             |
| 6 Corbelli Francesco                        | {             |
| 7 Filippo Nardelli                          | {             |
| 8 Enrico Ripari                             | ₹             |
| 9 Augusto Petrolati                         | {             |
| 10 Saverio Calibani                         | <             |
| 11 Eugenio D. Rossi                         | {             |
|                                             | {             |
| 12 Francesco Pardini                        | {             |
| 13 Vincenzo Ceccarini                       | Į             |
| 14 Paolo Giovanelli                         | {             |
| 15 Gio Batta Senzi                          | 1             |
| 16 Giuseppe Maccaroni                       | 2             |
| 17 Filippo Boldini                          | ) Consiglieri |
| 17 Filippo Boldini<br>18 Giuseppe Diambrini | )             |
| 19 Giovanni Lana                            | )             |
| 20 Luigi Magini                             | )             |
| 21 Andrea Giacomini                         | )             |
| 22 Luigi Dini                               | 1             |
| 23 Gregorio Caprini                         | )             |
| 24 Ulisse Regnoli                           | 5             |
| 25 Stanislao Leonardi Silvi                 | 5             |
| 26 Giovanni D. Pasqualucci                  | 1             |

ao Serafino Serafini

Riconosciuto il numero legale degl' Intervenuti si è dichiarata aperta l' Adunanza alle Ore 4½ pomeridiane sotto la Presidenza del Gittadino Avv. Pacifico Gabrielli Gonfalo-

niere per discutere sopra il seguente Oggetto.

Il Cittadino Gonfaloniere espose : Trattandosi di Consiglio di urgenza, qualunque numero de' Consiglieri sarebbe leg-le. Mi compiaccio però di vedervi in buon numero, e battante per le Adunanze ordinarie della prima chiamata, mentre con ciò dimostrate l'ottima vostra volontà e l'amore di patria.

L'oggetto della odierna convocazione è il seguente.

Jeri per mezzo del Circolo Popolare mi fu comununicata Copia di nn Dispaccio del Triumvirato del 24 corrente sulle disposizioni prese dal Governo della Repubblica in seguito della presenza al Porto di Giviavacchia dell' Avanguardia di nna Divisione Francee, di cui sentirete lettura.

Letto il citato Dispaccio ec. lo stesso Gonfisioniere soggiunse 2 Jeri sera a mezzo del nostro Governatore chii eguale partecipazione dal Preside della Provincia che m' invitava di riunire sull'oggetto il Consiglio per urgeuza, che già era stato da me convocato sino dalla mattina, prevenendo così la volonia del Governo. Ora dupo averne tennto proposito colla Migistratura, si è redatto un breve Indirizzo relativo alla solenne manifestazione che si crederebbe doversi fare da questo Consiglio sull'argoniento, del tenore come appresso:

, il Consiglio Generale del Municipio di Fano convocato ad urgenza, penetrato dell' obbligo in cui è oggi Popolo, quando ne abbia i mezzi, colle forze fisiche, e quando ne abbia i mezzi, colle forze fisiche, e quando quando ne abbia i mezzi, colle forze monare colla forza monare colle riserve del buon diritto, di sostenere la propria indipendenza, e la propria libertà, ove sussista, che per parte dello Straniero qualsiasia veniamo minacciati.

" Dichiara, che per quanto lo comportino le sue forze, " e la topografica posizione del Paese, sarà pronto ad ogni " sforzo per opporsi a qualsiasi intervento diretto a distrug-

" gere presso noi le liberali istituzioni ".

Dopo ciò furono invitati i Consiglieri dal Cittadino Gonfaloniere di esprimere liberamente i loro pareri sul detto Indirizzo, e quando nulla vi fosse in contrario, sarebbe stato sottoposto al Voti segreti.

Passati alcuni minuti senza veruna osservazione, fu ria

(163)

petuta la lettura dell' Indirizzo stesso, e continuando generale silenzio fu posto il Partito per l'approvazione, raccolti i Voti si ebbero = Palle Bianche Ventisei 26

Palle Nere Tre 3 =; e

però il medesimo a quasi unanimità rimane acconsentito. Non essendovi altri affari da discutere fu sciolta la seduta alle Ore 5 ½ pomeridiane.

Fatto, chiuso, letto e sottoscritto il presente Atto nel

Firm. = Pacifico Avv. Gabrielli Gonfaloniere Enrico Ripari Consigliere

Augusto Petrolati Consigliere Paolo Cardella Segretario

Per Copia Conforme Paolo Cardella Segretario

#### REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### Comune di Novilara

Nel giorno 2 Aprile 1849 si è adunato ad urgenza il Consiglio del Comune di Novilara composto dei Cittadini

> Pietro Gaj Priore Mazzetti Giovanni

3 Guerrini Domenico A Geminiani Antonio

Non essendo intervenuti gli altri Consiglieri sebbene

previamente invitati, per discutere il seguente oggetto. Il Segretario Commande espone che la Presideuza di questa Provincia con rispettato Dispaccio del 26. Aprile N. 49-6. domanda, che il Consiglio sia convocato in via di urgenza per deliberare se nell'attuali circostanze d'invasione straniera convenga resistere con tutti quel mezzi che sono in no-

stro potere alla detta invasione.

Il Priore propose di essere consentaneo a quanto avera aviamente deliberato il Consiglio del Capo Inogo della Provincia, ed ottenuto I assenso degl'altri tre Consiglieri commise al Segretario di stendere un atto conforme, il quale seduta stante fu redatto nelle seguenti parole.

. .

Il Consiglio Municipale di Novilara invitato con dispaccio del Freside della Provincia N 6346. ad emettere una manifestazione del voto del popolo intorno all'intervento Francese ne domini della Repubblica Romana dichiarò, che i suoi sentimenti sono simili a quelli espressi dal Municipio Pesarese protestando egualmente contro qualsiasi intervento straniero.

Atto fatto nella Segreteria Comunale di Novilara alle ore 10 Antimeridiane, e firmato dai Cittadini intervenuti

Pietro Gai Priore

Antonio Geminiani Consigliere

D. Guerrini Consig.G. Marzetti Consigliere

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

# Comune di Monteroccio

Inerendo al Circolare Dispaccio della Presidenza di Provincia 26. p. p. Aprile Num. 4926, che si legge del tenore ec., si è ad urgenza riunito il general Cousiglio, a cui intervennero i secuenti Cittadini

- Consiglieri
- 1 Masini Gaetano Priore
- 2 Boni Pietro Anz.
- 3 Ottavio Giammartini
- 4 Vagni Luigi
- 5 Boni Francesco
- 6 Bertuccioli Giovanni
- 7 Del Monte Vedaste
- y Del Mollie redaste
- 8 Boni Oreste
- 9 Boni Leonardo

Mattei Felice Segretario Comunale

# INVOCATO IL NOME SANTO DI DIO

Fü aperta la Seduta Fatto l'Appello degli Intervenuti Si scontrarono assenti i Cittadini Guidi Pietro Anziano, (165)

Guidi Domenico, Masini Modesto, e Oliva Francesco Consiglieri.

Letti li Dispacci 26 suddetto, e analogo Allegato della

Repubblica Romana 24 dello stesso Mese.

Letta in fine la deliberazione presa dal Consiglio di Pesro, i Cittadini Intervenuti penetrati dell'importanza grave dell'oggetto; il Cittadino Consigliere Francesco Boni prese per primo parola, e senti di confermare il sentimento dei Popoli dello Stato Romano della Repubblica spiegato di mantenere illesa la massima di liberta tanto pienamente unisona ai diritti naturali degli Uomini.

In fine soggiunse, che questo partito fosse deliberato per acclamazione, non lasciando di rimarcare, che la ristrettezza del nostro Comune, ha pari angusta influenza nell' estess diffusione della cosa, ma che pur non dimeno si spiega consentance, ed adesivo nel riconospere con gli altri Municipi dello Stato I' invasione operatasi dalla Nazione Francese abusiva, e dispotiea, siccome quella, che tradisce gli stessi principi di vera Nazionalita.

Fermo, che tutte le franchigie per ciò che riguarda lo Spirituale siano al Pontefice mantenute, per generale alzata fù a viva voce accettata la massima, e così restò sciolta

la Seduta.

Fatto, chiuso, e letto il presente atto nella solita Sala Comunale di Mombaroccio alle ore cinque circa pomeridiane del giorno, mese, ed anno suddetto ec,

# SOMMARIO

Risoluzione del Consiglio Comunale di Mombaroccio, che esterna il suo voto in favore della Republica Romana.

Per copia conf. ad uso d' Amm. Il Priore Gaetano Masini

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

# Comune di Finigli

Nel giorno 3 del mese di Maggio dell'anno 1849; sopra apposito avviso del Capo della Magistratura si è riunito straordinariamente il Consiglio Municipale della Comunità di Finigli composto dei Cittadini

| 1 Bigonzi Giuseppe Priore<br>2 Giuliani Giuliano Anziano |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Mancante l'altro Anziano                                 |                  |
| 3 Bessi Domenico                                         | )                |
| 4 Luzi Francesco<br>5 Merolli Giovan Battista            | )<br>Consiglieri |

Mancanti li Cittadini Rovelli Antonio, Solazzi Francesco, Cini Luca, Berardi Biagio, Solazzi Paolo.

6 Rovelli Pietro 7 Rossi Vincenzo

Presieduto dal Priore Comunale sudetto, il quale rese manifesto un'circolare dispaccio del Triumviato di Roma 24 deprile prossimo passato, di cui è stata fatta lettura pel Segretario Comunale, insieme ad altra Circolare della Presidenza 26 detto N. 4926., colla quale è ordinata la riumione del presente consiglio, entrambi ricevuti il 29 dello stesso mese, per li quali si apprende, che una Avanguardis Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia, senza verun'avviso per parte del Governo Francese a quello della Repubblica Romana, onde li Municipi manifestino il loro divisamento sul particolare.

Presa parola un dopo l'altro li admati esposero, che l'Assemblea costituità dai voti del Popolo, la sapienza, e saggiezza del Triumvirato, in cui stà il Potere, del quale è centro Roma, siano per adottare misure confacenti a sostegno dei legittimi diritti del Popolo, e delle libere istituzioni del Governo; Ed esposero, che nell'essere di questa piccola Comune non pouno farsi più utili, e sinoree manifestazioni del suo desiderio, affatto contrario a qualsivoglia abolizione delle stesse istituzioni.

Il che ottenne sitresi la piena adesiofie soll'alzata dal rei spettivo scanno,

Dopo di che è stata sciolta la seduta.

G. Bigonzi Priore

G. Giuliani Anziano.

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

THE REAL PROPERTY.

# PROVINCIA DI URBINO, È PESARO

# COMUNE DI FERMIGNANO

Nel giorno di domenica 20 del mese di Aprile dell'aria o 1843; pervoi invito ad urgenza, diriamato si Cittadini Anziani, e Consiglieri di questo Comune, e suono della pubblica campasa, suri dra prima che venisse aperta la presente Seduta, chi e stata pubblica, per ciascuno del popolo, che voglia intervenire; a forma de veglianti Regolamenti in corso, ed in erasione dell'ordinanza del Cittadino Preside di questa Provincia 26 languente N. 4926. P. di Pesaro, qui pervenuto il giorno 28 suddetto e Registrata al N. 1937, si è alle ore 19 radunato questo pubblico Consiglio composto de Cittadini

# Consiglieri Presenti

- p Ubaldo Piccini Priore Comunale Presidente del Consiglio a senso dell'Art. 820
- a Ginseppe Antonelli Ariziano
- 3 Vitale di Luigi Piccini
- 4 Crescentino Gorteli
- 5 Giuseppe Arciprete Paolini.
- Consiglier? Assent?
- Paolo Pagnani Anzione
   Massimiliano Clementi
- 3. Vitale de Dormenico Piecari
- 4 Girolame Piceini
- 5 Domenice Capania
- 6 Domenico di Luca Piccini
- 7 Marino Arciprete Caroni

Implorato il devino sinto colle solite presi dic.

(168)

Il Cittadino Prior Comunale na esposto che l'Assemblea Nazionale Romana, ha emessa la sua Protesta concepita nei ter-

mini seguenti

» L'Assembles Romana commossa dalla minaccia d' invasione del Territorio della Repubblica; conscia che quest invasione, non provocata dalla conduta della Republica; verso l'Estero, non preceduta da communicazione alcuna, da
parte del Governo Francese, ecciatrice di anarchia in un
Paese tranquillo, e ordinato, riposa sulla coscienza de propri
diritti, e nella concordia de Citaddini, viola ad un tempo il
diritto delle genii, e gli obblighi ssunti dalla Nazione Franccese, nella sua Costituzione, e li vincoli di Frateljanza, che
dovrebbero naturalmente annodare le due Repubblighe;
Protesta in Nome di Dio, e del POPOLO, contro l'inattesa invasione, dichiara il SUO FERMO PROPOSITO DI RESISTERE, e rende malleyadrice la Francia di tutte le gonseguenze.

Roma \$5 Aprile 1849

Il Presidente dell'Assemblea A. Saliceti

I Segretari Fabbretti Cocchi e Pennacchi

Dopo di che lo stesso Citadino Prior Comunale ha proposto, secondo che sarchle opinione della Magistratura, che non conoscendosi per quali motivi, siano interyenuti sul nostro suolo i Francesi, ne sapendosi per quale scopo, o fine siansi introduti; ma solo da quanto si esprime la sopradetta Protesta dell'Assemblea, sembra che ciò sia per nostra maggior disgrazia, e come disturbatori della pace, e tranquilità nostra, ed oppressione de Popoli, col far nascere anche un anarchia, percio son di parere dichiarare, che amiamo il totto procede ao prefetta tranquillità, e senza danni del pubblico, e privato interesse, e quindi son d'opinione, che il Consiglio, si unisca alla suespressa Protesta dell'Assemblea.

I Cittadini Consiglieri, acconsentirono pienamente a quanto è stato esposto dal Cittadino Prior Comunale.

Si è fatta pertanto la presente proposizione.

Chi vuol unirsi alla Protesta dell'Assemblea Romana, cont tro l'invasione del suo Territorio, nei termini suesposti, dia la palla nel si; Chi non vuole la dia nel no. (169)

Dispensate, e quindi razcolte le Palle, si rinvennero numero cinque favorevoli nel sì, ed una contraria nel nò. Non essendovi altro da operare rese le dovute grazie

all'Abissimo Iddio, fu disciolta la presente adunanza al-

ie ore x

Fatto letto, e pubblicato il presente Verbale nella Sala Comunale di Femignano il giorno, mese, ed anno suddetto.

Ubaldo Piccini Priore Giuseppe Antonelli Anziano Io Giuseppe Paolini Consigl. Vitale Piccini Consigl. Crescentino Longhi Consigl.

# A. Rossi Pro Segretario Comunale

Per copia conforme al suo Originale Agapito Rossi Pro Segr. Comunale

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

# Municipalità di Lunano.

Oggi giorno di Venerdi quattro (4) Maggio 1849, si è riunito il Consiglio della Comunità di Lunano, al quale sono intervenuti i Cittadini

1 Marino Ravogli Priore 2 Sante Crinelli Anziano

3 Angelo Santini

4 Sebastiano Mauri 5 Giovanni Mauri

6 Domenico Riminucci

7 Domenico Guazzarri 8 Francesco Guazzarri 9 Francesco Gorbolotti

Assenti Travaglini Antonio Anziano » Alegretti Luigi »
Tani Adeodato » Piastra Giuseppe.

Presieduto dal Cittadino Marino Ravogli attuale Priore Municipale, che in nome di Dio, e del Popolo ha preso a dire, come appresso.

# CITTADINI!

Vi ho convocati ad urgenza per parteciparvi, che 'l Integrità del Snolo Repubblicano è minacciata da una Divisione Francese. Tutto ciò mi risulta dall'ossequiato Dispaccio del Gittadino Preside di questa Provincia 26 p.p. Apricio R. A 6926, che vi comunico, e dal quale di leggieri sprenderete quanto il Governo si riprometta dall'amor patrio dei Municipi eletti del voto populare. In quanto a me vi propango, che salvo sia l'onore Italiano, e che dalla vostra libera espressione sia decretata una degna riparazione all'onta sofferta

Gissenno dei Congregati ha sderito al voto esternato dal Gittadino Priore, el unasimamente, mediante levata hanno approvato la risoluzione presa dall'Assemblea Costituente, e dal Governo della Repubblica di rispondere anche colla Forza contro ogni offeca al diritto de dalla dignità del Paese. E non essendo altro da trattarsi si è disciolta la seduta. Firmati » Marino Ravaeli Presidente » Sante Cinelli

Anziano.

riorità.

Atto fetto, letto, e chiuso nella Municipale Residenza di Lunano i suddetti giorno, e mese, ed anno. Sottosc. » Così è » Marco Severini Segretario Per copia conforme al suo originale ad uso della Supe-

Marino Ravogli Priore

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Sasso Feltrio 3 Maggio 1849

Il Triumvirato con Circolare #4 perduto Aprile ha dichiarato ai Presidi delle Provincie . the l'avangiardia di una divisione Francese è alla presenza di Civitavecchia, ma che il forte, ed il Governo sono pronti alla difesa, e cha a noi incombe di eseguire l'esempio del Governo stesso.

Invitati perciò i Consiglieri di questo Comune Prineipere, e suoi appodiati straordinariamente a senso dell' Art. 30. Tit. IX. del decreto 31 Gennaro ultimo annunciata l'aduuanza col suono della Pubblica Campana un ora avanti all'

(171) ora della unione stabilita ai Consiglieri giusta l'art. 27 Tit.

IV, del sudetto Decreto.

Adunati i Consiglieri , Letto l'atto di convocazioni fatto' l'appello nominativo degl' intervenuti si trovarono presenti i Cittadini

- 1 Ermete Pasquali Priore
- 2 Francesco Sensoli 3 Giuseppe Filippi
- 4 Angelo Renzini
- 5 Giuseppe Franci
- 6 Ubaldo Perazini Sindaco dell' appodiato Valle S. Anastasio.
- 7 Giuseppe Ceccoli di Alessandro
- 8 Giuseppe Ceccoli di Luigi
- 9 Antonia Putti

#### Mancanti

- 10 Felice Gaspari
- 11 Filippo Scusoli
- 12 Domenico Antonio Bartolotti
- 13 Ginseppe Crudi Anziano
- 14 Domenico Morri Anziano
- 15 Tomasso Cendi
- 16 Lorenzo Rinaldi
- 17 Marino Montanari 18 Marino Giacobbi di Valle S. Anastasio
- 19 Mattia Fantini 20 Luigi Gaj
- 21 Sebastiano Brandi Sindaco dll'appodiato Gosso
- 22 Francesco Prete Forlani
- 23 Pasquale Rinaldi anziano
- 24 Giovanni Rinaldi
- 25 Pasquale Masini Anziano 26 Pasquale Zamboni
- 27 Giuseppe Tomasetti
- Ignazio Mancini Segretario Comunale

Ciò esegnitosi il Cittadino Priere propose è di fermo parere di sostenere i snoi diritti, e del Popolo invigilando, e far altrettanto eseguire per mezzo di spionaggi, ed altri per qual sia reazione, che potesse insorgere in questo Comune, e nel caso affermativo, cosa che non dubita, conoscendo l'ataccamento di questi miei Amministrati al Governo Repubblicano, farò di tutto, e col mezzo di questi Nazionali di

pervi freno, per conservare l'ordine pubblico, e ne darò immediato raporto di qual sia trama che potesse insorgere contro la Repubblica Romana.

Interpellati i Cittadini Consiglieri applaudirono la proposta. Insorse il Cittadino Consigliere Francesco Scusoli, ed ha letto il seguente Indirizzo, che si copia per estenso.

#### CITTADINI

La Francia, quella Francia, che per due fiate dette alla propria terra col sacrificio dei suoi figli la forma Repubblicana, e molti anni sono mandava Soldati Francesi in Italia a proclamare Repubbliche, oggi minoccia la nostra Demorazia, e vorrebbe incatenare, come inceppa i Repubblicani di Francia, non riconosce in Noi quel diritto, che in se riconosce, quel che è onesto in Francia, pessimo è per i Francesi in Italia.

Intromettersi nelle nostre faccende in nome dell'ordine siccome vorrebbe far credere la Francia medesima, è il fine che si è proposto quel anti-Repubblicano Regime con l'intervento in Civitavecchia. Nei però al cospetto di Europa dichiariamo, che l'ordine non richiede nulla da colui.

La simulazione del Rappresentante di quella bugiarda Repubblica, e dei di Lui iniqui Ministri, è tale, che Francia dovrà arrossirne, e la spetizione in Civitaveochia è violazione del diritto delle Genti, che dovrà tremendamente espiarsi.

Mostriamo Noi colla testimonianza di fatti, e col nostro vivere Civile, che la violenza, e audacia è nei Francesi che ci hanno assaliti, e che fra noi non esista; che Legalità anziche disordine, siccome piacque con si fatto pratesto coprire il reo fine, onde i Francesi si sono spinit in Italia a commettere nuove violenze, anovi farti, nuove rapine, e nuovi sacrilegi, e nuovi stupci a monomettere la nostra Libertà.

Ma meglio con parole, le quali non fruttano libertà, rispondiamo ai Nemico invasore coll' opere, organiziamoci in massa e ad un ceano dei nostri Triumviri intergiamo fori del nostro diritto contre queste Orde di Ladroni, e mostramo doro, che Italia non è terra dei Morti, ma shtresi tomba di Francesi, che congiurano colla Tiranide, e dispregiano i dibieri Popoli.

Protestiamo in fra tanto centro la violente occupazione di Civitavecchia: Che in Roma è legitimo il Governo, perchè da noi creato, e chi e più sovrano del Popolo! L Assemblea Romana respinga colla forza, la forza di quel fedifrago Governo, il quale colla sua Costituzione Art. V., dichiarava che già mai le Truppe di Francia sarebbero impiegate contro la Libertà degli altri Popoli.

Noi cooperamo per quanto è in noi a comuni sforzi, contro i Ristauratori del dispotismo, e dell'odiato teocrati-

co Governo.

Francesco Sensoli

Il Cittadino Priore ha ordinato la Votazione per levata, e percio chi crede aderire quanto è stato proposto si alzazione chi non approva stia a sedere. Quale risulto la Votazione completa essendosi tutti levati, e così approvarono quanto fit sopra esposto.

Dopo di che il Priore Presidente dichiara sciolta la seduta, nominò a firmare il presente Verbale. Atto fatto, letto il giorno, mese ed anno suddetto all'ore 17. Ita-liane.

Firmati # Ermete Pasquali Priore.
Ginseppe Filippi Consigliere
Francesco Sensoli Consigliere
Ubaldo Perazini Sindaco
Giuseppe Franci Consigliere
Angelo Renzini Consigliere
Ginseppe Ceccoli Consigliere
Fer Copia conforme al suo Originale

Il Priore E. Pasquali,

# REPUBBLICA ROMANA

Presidenza di Urbino e Pesaro

Municipio Forosempronese

Questo di 29 Aprile 1849

Un grave caso ha obbligato la convocazione del Genezrale Consiglio nella massima urgenza. Furono perciò col giorno di jeri diramati i soliti biglietti d'invito, ed oggi si riunirono in questa Sala Pubblica all' ora indicata dopo il anone della Gampana e trombe i qui notati Cittadini Conaglieri.

Luigi Buffoni Gonfaloniere D. Avv. Raff. Brunetti Anziano Antonio Chiavarelli Anziano Filippe Casoli Anziano Alessandro Rebecchini Anziano Angelo Moci Consigliere D. Lorenzo Speranzini Consigliere Camillo Boldrini Id. Antonio Capatti Id. Ferdinando Monacelli Id. Gaetano Ricetti Id. Pier-Luigi Cenciatti Id. Andres Oberolttzer Id. Augusto G:relli Id. Pietro Cesarini Id. Antonio Galli Id. Luigi Bracci Id.

Quindi si procedette alla lettura dell'unica proposta che provocó la riunione in via d'urgenza della Generale Adunanza

### Proposta

A voi onorevoli Cittadini , d' ordine del Magistrato , si legge il Dispaccio della Presidenza di Urbino e Pesaro, come pure quello che viene diretto dal Triumvirato della nostra Repubblica ; il Magistrato ben vede che dalla mente dei medesimi apprenderete in quale importante e perigliosa situazione si trovi oggi la esistenza della nostra libertà , quanto vilipesi siano i diritti del Popolo; a quale ruina si voglia immantinente: trarre colla icragionevole prepotenza della forza la nostra Patria. A questo terribile annunzio. Egli prosiegue, non può essere che voi caldi di tutto l'amor Patrio, sinceri sostenitori di principii democratici e repubblicani non fremiate di sdegno, e non cospiriate non alla vendetta, ma alla inviolazione del nostro suolo, su cui tuttora spiega libero il volo l'Aquila Emblema delle glorie dei nostri avi. Il vostro senno pertanto si rivolga tutto intero all' alto pensiero di deliberare sul modo di provvedere alla difesa delle nostre libertà, che il Magistrato vorrebbe clie restassero sempre serbate intatte, ed inoffese ..

#### RISOLUZIONE

Sulla proposizione del Dott. Lorenzo Speranzini fu unani memente deliberato di formulare una risposta, la que le esprimesse la volontà, e le intenzioni de Coadunati dandone incarico ai Cittadini componenti la Banca Municipale.

Allora il detto Avv. Brunetti seduta stante formulo l' accennata risposta, la quale dopo essere stata letta agli adunati, e di avere riportato la piena adesione, ed approvazione fu trascritta nel presente verbale, perché facesse parte

integrale di esso.

Il Municipio Forsempronese che tenne il mandato dal libero suffragio del Popolo, s' inauguro nel Regimento Repubblicano. Questa forma di Governo fu l' unanimo bisogno di un Popolo per tanti secoli oppresso, e che oggi si sestle maturo a piena civiltà. Il Consiglio Municipale per profondo convincimento di cocienza per rispondere lealmente alla volontà di chi lo creava solennemente si protesta contro alla straniera invasione.

La Francia, o chi la governa non richiesta, non provocata, mandando sul Territorio della Repubblica navi, e soldati fia violato il diritto delle genti. I nostri Rappresentanti furono benemeriti della Patria, obbedirono al loro dovere con protestare alla novella ingiuria. Questo Municipio si aggiunge all' operato della Costituente di innazzi a Dio ed al Popolo, innazzi a quei generosi di tutta Europa che di libertà non fanno un nome vuoto di senso che rispettano il diritto più della forza con tatto l'animo suo si richiama. Dio salvi l'Italia, benedica a popoli generosi e perfiamente calunniati, ed operi il trionfo di nostra nazionalità e libertà.

Dopo letto l'indirizzo all'Adunanza, la medesima lungi dall'addottare il voto segreto, dove è pubblica la liberla delle opinioni approvò il medesimo per acclamazione ed in testimonio del loro esternato parere tutti singolarmente si sottosorissero, e disciolero l'Adunanza.

Atto fatto, letto, chiuso e sottoscritto il sudetto giorno, mese, ed anno &c. In fede &c.

Firmati &c.

Luigi Buffoni Gonfaloniere Raffaelle Avv. Brunetti Anz. Alessandro Rebecchini Anz. (176) Antonio Chiavarelli An-Filippo Casoli Anz. Filippo Casoli Anz. Angelo Moci Consigliere Lorenzo Speranzini Id. Garillo Balderini Id. Herolani Capalti Id. Ferdinando Monacelli Id. Gaetano Riccetti Id. Angusto Girelli Id. Pietro Gesarini Id. Antonio Galli Id. Antonio Galli Id.

D. Matteo Bertinelli Segretario Comle Per copia conforme d' Ufficio

D. Bertinelli Segretario

#### REPUBBLICA ROMANA

# ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE E TRIUMVIRI

# Il Municipio di Cagli

La Repubblica Francese rinegando senza pudore i suoi principii, da cui Essa trae vila, ed esistenza, ha spedito una Flotta con subdoli, ed ambigui proclami ad invadere in Civitavecchia l'integrità della Repubblica Romana senza preventive communicazioni, senza provvocazione alcuna, e senza veruno di quei titoli, che giustificar devono al cospetto della civiti de de secolo XIX. 4a condotta delle Nazioni.

Solo Essa non occulta che il suo interesse la guida ad un passo così inatteso, ed inaudito, per cui non arrossisce nel degradarsi alla condizione dei Filibustieri per sue mire particolari.

Quest'intervento a mano armata non richiesto, nè provocato dalla nostra conduta, è avverso alla vantata civilisszzione del Popolo Francese, è contro il diritto delle genti, è riprovevole, ed escerando come quello dell' Austria, che qual Ladrona più volte irruppe nel nostro Territorio.

Quindi è che noi, conoscendo l'illegalità di simil atto, e ravvisande i danni, che immensi sono, ed inseparabili da

qualsiasi straniera invasione fatta senza titolo, e senza gnarantigia delle liberali istituzioni, e fermi nei santi diritti delle genti, protestiamo in Nome di Dio, e del Popolo contro quest'atto prepotente, dichiarando il nostro fermo proposito di resistere con tutti i mezzi disponibili, e rendendone mallevadrice la Francia intera di totte le conseguenze, al di cui buon sensa, ed onoratezza ci appelleressimo pur anco, se da questo fatto non apparisse, che ne è priva pel vil mercato de suoi interessi a prezzo dell'onoro. Faociansi admungue concordi, ed energici voti affinche se la Gallia ha spedito un nuovo Brenno al Campidoglio, possa questi trovarsi a fronte di un novello Camillo.

Redatto seduta stante, ed approvato in pieno Consiglio

il giorno trenta Aprile 1840.

( Antonio Castracane Gonfaloniere
Firmati ( Francesco Agost ai Zamperoli Consigliere
( Raffaele Muscinelli Consigliere

Per Copia conforme Il Gontaloniere Antonio Cistracane

Il Cipitano della Prima Compagnia del Bittaglione Nazionale di Cagli Brancuti Gan Giuseppe aderisco alla detta protesta.

Il Tenente ff. di Cip. M. Tocci aderisce alla retroscritta :

Il Sitto Tenente Alessandri Idelfonso aderisce alla retroscritta Protesta.

- Luigi Birbadoro Sotto Tenente aderisce come sopra.

Carlo Ugolinucci Sotto Ten.

Antonio Brancuti Tenente Colonnello del Battaglione del Circondario aderisce come sopra.

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

### Comune dell' Isola del Piano

Nel giorno di Lunedi 30 del mese di Aprile dell'Anno 1849, dietro invito fatto ad urgenza si è adunato il Consiglio della Comunità dell'Isola del Piano composto dei seguenti Cittadini

- 1. Natale Patrizi Priore
- 2. Cristoforo Gentili Anz.
- 3. Cristoforo Taddei Anz.
- 5. Fortunato Morosini
- 6. Carlo Nardi
- 7. Odvardo Macci
- 9. Niccola Bartolini
- 10. Domenico Bartomioli
- 11. Celeste Francini
- 13. Giuseppe Amicucci
  Biagio Federici Segret.

Mancante il Cittadino Domenico Bonetti per essere as-

Apertasi la sessione presieduta dal Capo della Magistratura ha il medesimo ordinata la lettura della Circolare del Triumvirato in data 24 corrente, con la quale fa conoscere, che un' Avanguardia di Divisione Francese è in presar ad el Porto di Givitavecchia. Un tale annunzio non può essere indifferente per Noi, e perciò vi ho fatti qui convocare ad urgenza, perchè l'iniero Corpo Municipale prenda in seria rillessione la cosa, facendo solenne manifestazione all'oggetto di allontanare da Noi qualunque invasione, qualora questa fosse diretta a, procurarci dei mali, e privarci di quelle libertà, e di quelle guarantigie, che ci sono state concedute dall'attuale Governo.

Varj Cittadini Consiglieri si espressero nel modo seguente. Nell'oscurità in cui ci troviamo intorno allo stato delle cose di sopra esposte, diressimo, di riportarci interameute a quello, che su questo particolare verrà faito, e risolato dai Consigli delle primarie Città di questa nostra Provincia, i quali essendo più illuminati di Noi, sapranno meglio corrispondere all'appello, che ora ci vien fatto dal Governo. Questo parere fù abbracciato dall'intero Corpo Municipale, per cui di unanime consenso risolvettero di addottarlo a preferenza di qualunque altro, per la qual cosa passarono a convalidare il presente atunanza. Su di che &c.

> Natale Patrizi Priore Cristoforo Gentili Anziano Cristoforo Taddei Anziano Carlo Nardi Consigliere Gio. Bartolini Consigliere Fortunato Morosini Consigliere Eduardo Macei Consigliere Alesio Francini Consigliere

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

# Comune di Mondolfo

Nel giorno 30 del mese di Aprile dell'Anno 1849 si è ad urgenza adunato a termini del Tit. IX. della Legge 31 Gennaro 1849 il Consiglio della Comunità di Mondollo composto dei Cittadini

- 1 Bartolomeo Mobili Priore
- 2 Geremia Manna Anziano
- 3 Paolo Cavallari Anziano 4 Enrico Barulli Anziano
- 5 Giuseppe Bianchi
- 6 Lodovico Gallucci
- 7 Vincenzo Natali 8 Luigi Mencucci
- 9 Domenico Attei
- 10 Emidio Manna
- 11 Gaetano Spinaci
- 12 Giuseppe Ponfiri
- 13 Omobono Piccioli

### ( 180 )

Non aessado intervenuti, benche debit amente invitati li Cittadini

- 1 Niccola Agostinelli Anziano
- 2 Vittorio Mei
- 3 Domenico Ascani 4 Pasquale Sora
- 5 Giuseppe Felicetti
- 6 Antonio Boroni
- 7 Crescentino Campanelli
- 8 Pietro Costa assente
  - 9 Pietro Silvestrini
- Domenico Braceschi

Presieduto dal Cittadino Bartolomeo Mobili Priore Comunale per discutere sul seguente oggetto in via d'urgenza.

Si legge Circolare del Preside di questa Provincia delli 26 Aprile 1849, con la quale ci fa conoscere, che l'integrità del suolo Repubblicano è minacciata, per cui il Governo si ripromette dall' amor Patrio dei Municipi quanto il Triumvirato si esprime nella sua Circolare delli 24 mese suddetto, che pure si legge, per salvare e difendere l'ono. re, e gl'interessi nazionali.

Il Cittadino Ginseppe Bianchi prese la parola, ed espo-

se nel modo seguente

Il Municipio di Mondolfo protesta formalmente contro l'invasione Francese nel snolo dello Stato Romano, invasione inattesa, e non richiesta, dichiara inoltre di non allontanarsi dai principi fundamentali assentati dall'attuale Governo . onde conservare i diritti del Popolo , e la libertà del medesimo, al di cui effetto il Municipio stesso non mancherà di cooperare dal suo lato co'mezzi legali, che sono in suo potere.

Tutti gl'intervenuti Consiglieri, convennero pienamente col notere esternato dal Cittadino Giuseppe Bianchi; quale parere passato a partito dei Voti segreti, risultò ammesso a pienezza de' Suffragi favorevoli, niun voto contrario.

Atto fatto, letto, e chiuso in questa solita Residenza Comunale alle ore 11 antimeridiane del giorno, mese, ed Anno suddetti.

Firmati ( B. Mobili Priore V. Natali Consig. L. Mencucci Consig,

G. Natali Segretario. Per copia conforme all'originale

G. Natali Seg.

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### Comune di Macerata Feltria

Net giorno 30 Aprila 1850 in conseguenza d'invisi diramati a termini dell' Art. 90 del Decreto sull'ordinarmentodei Municipi in data 31 Gennaro p. p. si è adunato ad urgenza il Consiglio della Comunità di Maceratafeltria composto dei seguenti Cittadio.

1 Scipione Maffei Priore

# Consiglieri

3 Carlo Paolini

4 Cristofaro Martini

5 Giovanni Sabattini

6 Raffaele Fabrizioli

7 Domenico Farneti

8 Benedetto Giannini

9 Luigi Martini Seguono gli assenti

10 Filippo Belli Anziano

11 Gioranni Morosi

12 Luigi Fucci

13 Francesco Forland

Antonio Fabrizioli Segretario

Presieduto a termini dell' Art. 82 det citato Decreto dal Cittadino Priore Municipale D. Scipione Maffei, il quale manifestò quanto appresso.

" Jeri sull' imbrunire della sera ricevetti a mezzo di " questo Cittadino Governatore un Dispaccio del Preside di

" Pesaro sotto data 26 cadente Num. 4926 in cui eravene in-" cluso altro del Trinmvirato del 24 detto col quale annun-

" cia che l'avanguardia di una Divisione Francese è in pre-" senza del Porto di Civita Vecchia, minacciando d' inva-

" dere il suolo della Repubblica Romana. Per tale inaspet-

"Governo verso quella Potenza, e non preceduto da alcu-

" na comunicazione, l'Assemblea ed il Triumvirato prote-

(182)

, stano di resistere contro l'invasione sudetta, e di difen-» dere i diritti e l'onore del Paese. In questa contingenza " il prefato Preside mi ordina di riunire ad urgenza il Con-" siglio, onde sulle cose esposte avere le sue deliberazioni. " A questo effetto adunque io vi ho oggi aduncti, Cittadi-" ni Consiglieri , e conscio del Vostro patriottismo , sono " certo che risponderete all'invito, e vi mostrarete degni " di quella fiducia che la Patria si ripromette da Voi nelle " presenti calamitose circostanze. Firmato = Scipione Maffei

Esposta in questi termini dal Cittadino Priore la proposta, il Consiglio all'unanimità decise di aderire pienamente alle misure adottate dall' Assemblea e dal Triumvirato di resistere contro l'invasione dell'armata Francese, e di concorrere con tutti i mezzi possibili alla difesa dell'onore, e dell'incolumità della Repubblica Romana.

Tale proposizione mandata a segreto partito, ottenne la pienezza dei suffragi.

Non rimanendo altro a discutersi, venne sciolta l'adunanza e licenziato il Consiglio.

Atto fatto, e letto nella Municipale Residenza il giorno mese ed anno sudetto alle ore 7 pomeridiane.

#### Firmati

Scipione Maffei Priore Tommaso Berardi Anziano

# Consiglieri

Cristofaro Martini Giovanni Sabattini Benedetto Giannini Luigi Martini Domenico Farneti Raffaele Fabrizioli Carlo Paolini

Antonio Fabrizioli Segretario Municipale Per copia conforme Il Priore Municipale Scipione Maffei A. Fabrizioli Seg.

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

# Il Municipio di Fiorenzola

Considerando l'invasione del auolo della Repubblica esterata atta dalle Armi Repubblicane di Francia essere stata eseguita senza diritto, e preventiva proyocazione per parte di Roma.—Che un tale procedere della Francia è ostile, e offende l'integrià del nostro passe, e gl'interessi nazionali.—Che la Francese Repubblica invece di stendere la mano amica alla Romana, e concordare pienamente nei diritti, ed interessi delle due nazioni, porta sugli Stati della mestra Repubblica la face della discordia, e dell'Anarchia, mentre tranquilla, e pacifica gode della libertà, che si è accupistata.

Il Consiglio Municipale di Fiorenzuola eletto dal libero voto popolare protesta solennemente in Nome di Dio e del Popolo contro si inspe attentato, ed unisce il voto a quello dell'Assemblea di resistere con fermo proposito a qualunque

nemico intervento.

Fatto in pieno Consiglio nell'Aula Municipale di Fiorenzuola questo di ventinove Aprile 18 quarantanove alle ore tre pomeridiane.

Il Priore Comunale FRANCESCO LUGLI

Felice Bacchiani Segretario

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

### Processo Verbale

Esercizio 1849

# Comune di Gradara

Atto Consiliare portante la protesta contro l' Invasione . Francese sugli Stati della Repubblica Romana.

Nel giorno di Mercoldi due 2 Maggio dell' anno 1849 previo regolare invino, ed in conformità si vigenti Regolamenti si è adunato ad urgenza il Consusilio della Comunità di Gradara, e per l'atto seguente coltanto anche col concorso dei Rappresentanti dell'Appresionato del Rappresentati dell'Appresionato del Rappresentati dell'Appresionato del Rappresentati di Cittadini.

- 1. Remigio Gradati Priore 2. Antonio Monorini Anziano
- 3. Luigi Tansani Anziano
- 4. Giuseppe Borelli
- 5. Cesare Vesin
- 6. Carlo Brigi 7. Antonio Olmeda, e
- 8. Giacomo Olivieri Consiglieri
- 9. Giuseppe Lugli Sindaco di Granarola 10. Giovanni Berrozzi Consigliere come sopra.

Non sono intervenuti sebbene invitati tutti li altri Consiglieri.

Presieduto dal Cittadino Remigio Gradari attuale Priore Commale in forza del diritto che in detta sua qualifica gli viene attribuito dall' Art. 82. Tit. IX. del Decreto di Governo 51 Gennajo anno corr.

Data quindi lettura al Dispaccio del Preside in data dei 26 perduto Aprile IN. 4926 non che alla Circolare astampa del Triamviario dello Stato in data dei 24 Mese sud., la Magistratura propose di emettere per parte di questa Comune la seguente protesta da innoltraria con apposita copia al Preside della Provincia, salvo il parere, e l'adesione dei singoli pubblici Rappresentanti intervenuti come sopra alla presente Consiliare Adunanza:

# Municipio di Gradara

" Una ingiusta invasione comandata dal Governo di quel-" la stessa Francia, che proclamava la indipendenza delle » Nazioni, e la Sovranità dei Popoli, minaccia le Provincie n dell'Italia centrale, e Roma. Deboli ancora per la lunga " inerzia cui da secoli fu condannata l' antica Dominatrice » del Mondo, ma conscii dei diritti che ad ogni popolo si " aspettano, noi protestiamo contro la minacciata violenza. » e dalla decisione del Governo di Francia appelliamo al giu-» dizio de popoli, e della stessa Nazione Francese. Rammen-" tatevi Francesi che dopo lunghe lotte e sanguinose rivo-" luzioni foste restituiti alla dignità di Nazione libera perchè » fra Voi si alzò l'onnipossente grido dei Popoli. Questo gri-" do medesimo oggi fra noi s' inalza meno rimbombante si;

" ma potente egli pure, poiché la voce del Popolo è la voce n di Dio n. Redatto seduta stante, e votato per unanimità nella Sala

Municipale li 2 Maggio 1849 In fede di che si è redatto il presente Processo Verbale letto in piena adunanza chiuso alle undici e mezza circa del giorno, mese, ed anno sud., e quindi firmato dai singoli

pubblici Rappresentanti presenti come sopra. R. Gradari Priore.

A. Marini Anziano Luigi Tansani Anziano Giuseppe Borelli Consigliere Vesin Cesare Consig.

Brigi Carlo Consig. Antonio Olmeda Consig.

Croxice di Giacomo Olivieri Consig. illett.

Giuseppe Lugli Sindaco di Granarola Croxice di Giovanni Bertozzi Consigliere illetterato di Granarola.

Cost è Ermenegildo Guidi Segretario comunale. Per copia conforme &c.

Il Priore Comunale R. Gradari.

#### PROVINCIA DI URBINO, E PESARO

### Comune di San Leo

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

In seguito di Circolare a stampa diretta dal Cittadino Presidea tutti i Monicipi della Provincia, datata in Pesaro li 36 cadenta Num. 4936, il Cittadino Confiloniere di questa, Città ha riunito ad urgenza pel giorno d'oggi, alle ore 9 untimerdiane, il Consiglio di questo Conune a fine di deliberare-sull'atto di protesta da emettersi contro l'invasione del sondo della Repubblica, già consumatasi da una divisione Francese, a senso di quanto ne viene ingiunto, tanto con la Circolare animentovata, quanto con altra Circolare precedente del Triumvirato Romano in data dei 24 cadente Aprile

Fattosi quindi l'Appello nominale si è verificato trovarsi presenti li seguenti Consiglieri, cioè

- 1 Nardini D. Francesco Gonfalonier
- Broccoli Lodovico
   Ceccovilli Girolamo
   Anziani

# Consiglieri

- 4 Cucci Ignazio
- 5 Masini Alessandro 6 Santucci Ginseppe
- 7 Stacciavini Giambattista
- 8 Benedettini Ginlio
- 9 Mariani Francesco M.
- 9 Mariani Francesco M. 10 Scavolini Lodano

Visto essere legale il numero de' Consiglieri intervenuti at termini del disposto dall' Art. 80 del decreto dell'ordinamento de' Municipi in data 31 Gennajo prossimo passato, e più anche a senso di quello contenuto nell'artico-lo go attesa l'urgenza, il suddetto Cittadino Gonfanoniere come Presidente del Censiglio dichiarò aperta la seduta, e perciò farsi luogo alla discussione sul premesso argomento, che ha dato motivo alla presente adunanza.

Allora i Cittadini Consiglieri, di comune accordo decisero di devenire alla emissione della Protesta in discorso. Dopociò il Cittadino Genfaloniere propose la nomina di un Commissione di ciu ne individui presi dal ceto di questo Consiglio per redigere l'atto di Protesta di eni sopra,

Interpellati i Cittadini Consiglieri, se le nomine debbano farsi per maggiorità assoluta, o vero relativa, furono i Consiglieri stessi di sentimento, che debba prescegliersi il secondo partito.

Fattesi quindi le schede, ed apertesi si rinvennero eletti i Cittadini

1 Nardini Dr. Francesco con Schede Num. Nove

2 Broccoli Lorenzo con Schede Num. Nove 3 Sautucci Giuseppe con Schede Num. Nove 4 Cucci Ignazio con Schede Num. Otto

5 Masini Alessandro con Schode Num. Sei

Formatasi pertanto una tale Commissione, e ritiratasi questa in Inogo separato concepi il suddetto atto di Protesta

nel modo seguente.

Il Municipio di San Leo, adesivamente alle superiori d'sposizioni , ed in conformità ai sensi espressi nella Protesta votata dall' Assemblea Romana nella tornata del 25 cadente Aprile, crede di dichiarare, che la seguita Invasione del Territorio della Repubblica per parte di una divisione Francese, senza che nemeno si cenosca, quali cagioni possano averla provvocata, è un atto, che gravemente lede l'onore, e la incolunità della Repubblica stessa, e che in pari tempo offende il diritto, e la dignità del Paese, e consegnentemente intende di protestare, come diffatti solennemente protesta contro siffatta inattesa , ed arbitraria invasione, chiamando la Francia stessa a r s ondere di tutte quelle triste conseguenze, che da un tale fatto derivare potrebbero.

Nulla essendosi obiettato per parte dei Consiglieri contro i sensi, ed i termini, ne quali è stata concepita la detta Protesta, fù proposto di sottoporla alla votazione segreta a forma dell'art. 93 delfa legge in vigore, con avvertenza, che chi intende di approvarla, ponga la palla nel Si, e chi al contrario intende di escluderla ponga la palla nel No; dispensate quindi le palle, e poscia raccolte furono ritrovate numero nove 9 nel Si, ed una nel No,

così venne approvata a maggioranza de suffragi.

Niun' altro oggetto essendovi da trattare fu sciolta la seduta.

Fatto, letto, pubblicato, e chiuso il presente atto a San Leo questo di trenta 30 Aprile mille ottocento quarantanove 1849.

F. Nardini Gonf. L. Broccoli Anz.

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

### REPUBBLICA ROMANA

# Municipio di Saltara

Oggi giorno di Domenica 29. Aprile 1849, alle ore 9. antinerdiane si è rimito in questa Sula Comunale dietro invito fatto ad urgenza il Consiglio Municipale di questa Terra composto dei Cittadini

> Renzoni Pietro Priore Omicioli Biagio Anziano Capalti Raffaele Anziano Bartolucci Domenico Consigliere Radi Raffaele Consigliere Andreoli Paterniano Consigliere Fabbrini Giuseppe Consigliere Corsaletti Dott. Sante Consigliere Guerri Ignazio Consigliere Vitali Andrea Consigliere L. Imperatori Seg. Int.

Mancarono alla presente adunanza, sebbene invitati, i Consiglieri Diambri Andrea, Diambri Antonio, e Tonelli Cesare.

Qual Consiglio fù presieduto dal Capo della Magistratura surriferito, che in tali termini si feee a parlare.

Jeri mi giunse una Circolare del Preside di Provincia in olta a6. cadenta Num. 4,90°., con cui mi ordina di rimnre ad urgenza il Consiglio Municipile, perchè il medesimo risponda segnatamente con solenni manifestazioni al voto del Popola, ora che un intervento straniero minaccia il Territorio delli Repubblica. Udite pertanto il tenore della Circolare, e del feglio alla medesima unito. (189)

E lettasi da me Segretario d'ordine co. la Gircolare, e fuglio di cui ec., e da tutti bene co. conforme ec.

Il ripetuto Priore riprese così a dire:

Dalla seguita lettura arete albastanza compreso ciò che il Governo si ripromette dall'amor patrio de Monicipi eletti dal voto popolare, per cui a nome di questo Popolo Saltareae, di cui sua mercè siamo legittimi Rappresentanti , dobiamo protestante , siccome protestiamo di essere decisi, a pronti a sostenere e difendere contro qualunque intervento straniero che senza preventiva, e legale intelligenza venisse a ledere i diritti del Governo della Repubblica costituito come emanazione del Popolo abbandonato a se stesso, e da pericolò massimo dell'anarchia, e qualidi restituito a suoi primitivi diritti, rimettendoci anche a qualsiasi altra protesta emessa in può, esito del Municipio di Fano.

Quindi niuno degli Adunati avendo interloquito in contrario alla suespressa protesta, fu la medesima messa a partito d'ordine ec., e riportò N. 9. veti favorevoli ed un solo contrario.

Dopo di che il mentovato Priore dichiarò sciolto il presente Consiglio.

Sopra le quali cose ec.

Atio fatto, letto, e chiuso nel locale sudetto alle ore g. i ameridiane del giorno, mese, ed anno di cui sopra, presenti ec. che si sottoscrissero ad eccezione di Domenico Bartolucci che si dichiarò illetterato.

Firmati Pietro Renzoni Priore

B. Omicioli Anziano R. Ercolani Capalti Anziano

Fabbrini Ginseppe Raffaele Radi

Andrea Vitali Paterniano Andreoli

Ignazio Guerri S. Corsaletti

L. Imperatori Seg. Int.

Per Copia pienamente conforme all' Originale salvo ec. Così è L. Imperatori Seg. sud.

# Comune di Pergola

#### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Nella Sala Comunale oggi 28. Aprile 1849, alle ore 3. pomeridiane si è adunato il Consiglio, e dietro invito fatto avere al domicilio di ciascun Consigliere 6. ore innanzi per urgenza onde essurire il Circolare Dispaccio dei 26. mese corrente Num. 4326. in data di Pesaro questa mattina pervenuto, intervennero li Cittadini costituenti la Magistratura

- 1 Cameletti Giannicola Gonfaloniere
- 2 Domenichelli Secondo Anziano
- 3 Bertibocci Vincenzo Anziano
- 4 Brilli Alessandro Anziano 5 Vitali Pellegrino Anziano

# E li Cittadini Consiglieri

- 1 Bonacci Luigi
- 2 Soave Andrea
- 3 Salvadori Francesco
  - 4 Roccetti Secondo
  - 5 Scoppa Carlo
- 6 Ginevri Gaetano
- 7 Angeli Giovanni 8 Carloni Giulio
- 9 Camerini Jacob
- 10 Lattatizi Garto 11 Massani Gaetano
- 12 Lazzari Filippo
- 13 Casaccia Sabbatino
- 14 Mantelli Mariano
- 15 Giannini Pietro
- 16 Merolli Antonio
- 17 Picinetti Francesco

# Manca 1 Marini Giovanni Forastiere

Presiede al Consiglio il Cittadino Cameletti Giannicola Gonfaloniere; ed essendo sufficiente a deliberare il nu(191)
mero de Consiglieri intervenuti, si trattò, e risolvette quanto siegue:

Proposizione unica

Si fa lettura della stampa dei 25. mese, che corre del Presidente dell' Assemblea in Roma Cittadino Saliceti, dalla quale si apprende, che una spedizione Francese minaccia di violare il nostro Territorio Romano, e la protesta, che l' Assemblea fa contro l'inattesa invasione.

Egualmente si legge altra Stampa sotto la medesima data

del Triumvirato, che riferisce al medesimo articolo.

Lo stesso si fà del Circolare 24. mese sudetto dello stesso Trimmvirato, diretto al Preside della Provincia, e dell'altro Circolare 26. detto N. 4926. del Preside della nostra Provincia diretto a tutti li Municipii, col quale esponendo, che l'integrità del suolo Repubblicano è minacciata, crdina la riunione per urgenza del Consiglio onde trattare sù tale articolo.

Dopo lette ad alta voce le Stampe, e Circolari sudette, la

Magistratura si rivolse ai Consiglieri dicendo:

# Cittadini Consiglieri!

Da Truppe Straniere è minaccisto il Territorio della nostra Repubblica. Vorrebbero esse colla loro presenza suscitare frà noi l'Anarchia, e turbarci quella pace, che al presente godiamo, per assoggettarci di nuovo ad un dominio, che all'innatime consenso di trè miglioni d'uomini venne concordemente ripudiato.

Spetta pertanto a noi, a noi eletti dal Popolo, a noi interpetri de' suoi Voti, e de' suoi affetti di mostrarci oggi degni del nome, che noi portiamo, di fare atto di somna giustizia, alzando unanimi la voce contro l'infrazione de' nostri diritti, contro l' abuso della Forza a danno della

nostra più cara libertà, e de' nostri eterni principii.

Ed è perciò, che il Magistrato di questo Municipio vi mivita o Gittadini Consiglieri, a protestare con tutta l'energia dell'Anima sull'intervento delle Armate Francesi, o di qualunque altra Potenza, diretto a distruggere tra noi quella forma di Governo, che noi stessi volemmo, cioè a dire la Repubblica, essendo noi tutti pronti a far sagrificio anche della vita per essere, e per morire Repubblicani, secondando così le proteste già emesse dall'Assemblea Costituente, come rilevasi dal foglio, che si è letto, e munendo il presente Voto colle singole firme degl' Intervenuti.

(192)

L' Assemblea alzandosi in piedi, nessuno eccettuato, ha ad a ta voce applandito all' Invito della Magistratura, ed ha dichiarato di amplamente approvario.

Fatto, e chiuso il presente Verbale nella Sala Municipale di Pergola questo di 20. Aprile 1849, alle ore 5. pomeridiane.

> Giannicola Cameletti Gonfaloniere Vincenzo Bertiboni Anziano Pellegrino Vitali Anziano Alessandro Brilli Anziano Secondo Domenichelli Anziano Gaetano Ginevri Consigliere Carlo Lattanzi Consigliere Merolli Antonio Consigliere Mariano Mantelli Consigliere Francesco Salvadori Consigliere Carlo Scoppa Consigliere Gaetano Massani Consigliere B. Soave Filippo Lazzari Consigliere Achiv. Giacob Camerini Consigliere Sabbatino Casaccia Secondo Roccetti Consigliere Picinetti Francesco Consigliere Bonacci Luigi Giannini Pietro Angeli Giovanni Annibale Malazampa Seg. Comle

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Mondavio oggi Sabbato 28 Aprile 1849 alle ore 21

Previo il suono della campana maggiore, e l'osservanza del disposto del decreto 51 Gennajo 1819 sull'organizzazione dei Municipii, si è riunito ad, urgenza il Consiglio del Comune di Mondavio, composto dei sottonotati cittadini.

- Giorgi Gaspare Priore
- 2. Proni Francesco
  3. Pasqualneci Francesco Anzian
- 4. Giorgi Mario
- 5. Marchetti Girolamo
- 6. Spinaci Pietro 7. Luzi Benedetto
- 8. Desanctis Nicola
- Panaroni Luigi
   Pancotti Bonifazio
- 11. Barbani Giovanni
- 12. Dominici Sebastiano 13. Guiducci Giovanni
  - Gigli Vincenzo Segret,

Essendo il numero legale fu dichiarata aperta la seduta ed in seguito della lettura della Circolare a stampa della Presidenza di Pesaro del 26 Aprile num. 4926 relativa al dispaccio del Triumvirato sull'arrivo delle truppe francesi a Civitavecchia e dell'indirizzo ricevuto dal circolo Mondaviese, portato a cognizione degli admusti, si propose dal cittadino presidente se piaceva doversi mantenere i fatti compiuti, e raffidarsi in quanto provvidamente sarebbe per determinare l'Assemblea della Repubblica Romana, cooperando per quanto è dato al mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquillità; al che unanime fu la risposta.

Posta la mozione all'esperimento di voti segreti, furono rinvenuti nel numero di tredici favorevoli, e niuno contrario, dal che ne conseguita che venne ammessa ia ogni

Null'altro essendo a discutersi, fu sciolta l'adunanza, coi ripetuti gridi di Viva la Repubblica Romana.

Fatto e chiuso il presente verlale a Mondavio il giorno, mese ed anno sud. alle ore 22 circa.

# Tenore dell' Indirizzo del Circolo Mondaviese

All' onorevole consiglio comunale di Mondavio

Cittadini - All' invito straordinario di chiamata, radusi questa mane il circolo Mundaviese e conoscinta la entità dei fatti risguardanti l'approdo nelle acque di Civitavechia delle truppe francesi, a coorispondere per quanto è in lui a quasi unanimità di suffragii decretava doversi inviare al generale consiglio un' indirizz; perche coerente ai principi spiegati dal 9 Febbraio in poi, volesse mostrarsi unelle deli-berazioni da prendersi verse italiano, sostenendo per quanto è dato l'onore della patria nazionalità.

è dato I onore uenta partia matinatura.

A porre in atto questa delibera furomo i sottoscritti onorati della fiducia del circolo stesso, e a sebeliarsi dell' obbligo loro ingiunto. fidenti che i Padri della Patria unu sapranno manetre al debito loro affidato, vorranno attenersi
alla risoluzione prese nel 25 corrente mese dal Comitato dei
Circoli Centrali di Roma, avvisano doversi accordare il voto
di fiducia a pro del Triumvirato romano, per la difessicio
da ogni estera ed interna ossidione per parte de' malintenzionati, sostenendo per quanto puossi il principio della yera
democrazia.

In questa fiducia si riprotestano col fraterno saluto.

Da Mondavio il 28 Aprile 1849 Fir. Santangeli Federico Deputati

Agostini Clodosldo Deputati

Giorgi Presid,

F. Pesqualucci Anz. G. Marchetti Cons.

Vincenzo Gigli Segretario Cemuna

# NEL NOME DI DIO E DEL POPOLO

# Municipio di Urbino

Nel giorno di sabato , 28 di aprile 1849 , si è adunato ad urgenza il Consiglio della Comunità di Urbino composto dei Cittadini.

1. Crescentino Avv. Pasqualini Gonf. malato

| Anziani                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Ercole Ing. Salmi                                             |    |
| 3. Federice Giammartini                                          | :  |
| 4. Crescentino Prof. Grifoni melato                              | -  |
| 5. Luigi Dr. Alippi                                              | 3  |
| Consiglieri                                                      | 3  |
| 6. D. Tommeso Avy. Pagnoni non int                               |    |
| 2. Spiridione Tommasoli id.                                      |    |
| 2. Spiridione Tommasoli id.<br>8. Bernardino Staccoli Castracane | ,  |
| 9. Giovanni Geccaroli                                            | 4  |
| 10. Giuseppe Ciccolini non int.                                  | 9  |
| At. Lnigi Mazza                                                  | 6  |
| 12. Nicola Guerrieri                                             | -  |
| 13. Valentino Dr. Balducci                                       | 8  |
| 14. Federico Felici Giunchi                                      |    |
| if Ciana D. T. F.                                                | 9  |
| 16. Francesco Ing. Cattabini assente                             | 10 |
| 17. Liborio De. Bartolomei non int.                              | 2. |
|                                                                  |    |
| 19. Domenico Dr. Dini malato                                     | 11 |
| 20. Giuseppe Dr. Roudini non int.                                |    |
| 21. Giovanni Dr. Fabrizi assente                                 |    |
| an Cinclama Amentici                                             |    |
|                                                                  | 12 |
| 24. Crescentino Dr. Valenti non int.                             | 13 |
|                                                                  |    |
|                                                                  | 14 |
|                                                                  | 15 |
| 27. Arcangelo Lazzari                                            | 16 |
| 28. Giovanni Alippi                                              | 17 |
| 29. Raffaele Amadio                                              | 18 |
| Dottor Vincenzo Romani Segr.                                     |    |
| Implorato &cc.                                                   |    |

( 196 ) La Seduta è pubblica

E' stata letta la Circolare del Triumvirato in data del 24 corrente, diretta ai Presidi della Provincia così espressa: " Cittadino Preside - L' avanguardia d' una Divisione · Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia. Il for-» te è apparecchiato a difesa. Nessuna comunicazione è sta-" ta fatta dal Governo Francese a quello della Repubblica " Romana. Quali che siano le intenzioni straniere a nostro " riguardo, l' Assemblea e il Governo della Repubblica sa-" prapno compiere il dover loro , protestando colla forza » contro ogni offesa al diritto e alla dignità dal Paese. A " voi incombe di cooperare con risoluto animo all' adem-" pimento della missione comune. Importa che le Rappre-» sentanze Municipali rispondano degnamente con solenni " manifestazioni al voto dei Popoli. Sia salvo l'onore del " nome Italiano = Roma 24 aprile 1849 = I Triumviri Car-" lo Armellini = Giuseppe Mazzini = Aurelio Saffi = .

Di poi è stata manufestata l'altra del Preside, in data dei 26 N. 4926, diretta a tutti i Municipi della Provincia con cui si ordina la riunione del Consiglio ad urgenza, onde = l'onore Italiano trovi nella libera espressione dei Mu-

" nicipi della Repubblica una degna riparazione = .

L'Anziano st. di Gonfaloniere ha detto che l'Assemblea Nazionale Romana ha già emessa la sua protesta, concepita nei

termini seguenti :

" L' Assemblea Romana, commossa dalla minaccia d'in-· vasione del territorio della Repubblica, conscia che que-" sta invasione, non provocata dalla condotta della Repub-" blica verso l'estero, non preceduta da comunicazione al-" cuna da parte del Governo Francese, eccitatrice di anar-" chia in un Paese che tranquillo e ordinato riposa nella co-» scenza dei propri diritti e nella concordia dei Cittadini , " viola ad un tempo il diritto delle genti, gli obblighi as-" sunti dalla Nazione Francese nella sua costituzione, e i » vincoli di fratellanza che dovrebbero naturalmente annoo dare le due Repubbliche, protesta in nome di Dio e del " Popolo contro l' innatesa invasione, dichiara il SUO FER-" MO PROPOSITO DI RESISTERE, e rende mallevadrice " n la Francia di tutte le consegnenze = Roma 25 aprile 1849 = " Fatta in seduta Pubblica ora una antimeridiana = Il Pre-" sidente dell'Assemblea = A. Saliceti = I Segretarii Fabbretti, " Cocchi, Pennacchi =

Dopo di che lo stesso ff. di Gonfaloniere ha proposto, secondochè sarebbe opinione della Magistratura, che il Con( 197 )

niglio si unisca alla suespressa protesta dell' Assemblea : e tutto il Comizio ha unanimemente dichiarato che sl. Si è fatta pertanto la seguente proposizione :

Chi vuole unirsi alla protesta dell' Assemblea Romana. contro l'invasione del suo territorio, secondoche ha opinato la Magistratura, dia la palla nel sì; chi non vuole la dia

Firmato Ercole Salmi ff. di Gonfaloniere

E tu te le diciotto pille si sono raccolte affermative. Dopo di che sono stati invitati tutti e singoli gli Anziani e Consiglieri qui adunati a soscrivere il presente processo verbale. Fatto chinso e letto alle ore cinque e tre quarti pomeridiane del giorno mese ed anno suddetti-

Firm: Ercole Salmi Anz. ff. di Gonf.

Federico Giammartini Anz-Loigi Alippi Anz. Bernardino Staccoli Castracane Cons-Giovanni Ceccaroli Cons. Luigi Mazza Cons. Nicola Guerrieri Cons. Valentino Balducci Cons. Federico Giunchi Cons. Giona Joni Cons. Girolamo Amentini Cons. Perotti Elio Cons. Giambattista Vivarelli Cons. Aldebrando Fumeri Cons. Giovanni Alippi Cons. Arcangelo Lazzari Cons. Raffaele Amadio Cons.

Per copia conforme all' originale Vincenzo Romani Segretario

# AL CITTADINI TRIUMVIRI

# NEL NOME DI DIO, E DEL POPOLO

### REPUBBLICA ROMANA

# Municipio di Sinigaglia

Oggi giorno di Sabato ventotto aprile 1849 quarantapove. Per affare urgentissimo il Cittadino Gonfaloniere ha in-

vitato il Corpo Consigliare a straordinaria Seduta per oggi al mezzo giorno. Previo pertanto il suono della pubblica Campana sonosi

trovati presenti in questa grande Aula del Palazzo Municipale quelli fra i Componenti il Corpo Municipale che ven-

gono ora contradistinti col numero progressivo 1 Centoscudi Giuseppe Gonfaloniere

2 Antonietti Giuseppe

3 Ludovisi Francesco

4 Battaglioni Pietro 5 Morandi Luigi

6 Monti Giuseppe 7 Ridolfi Francesco Anziani

- Consiglieri
- 8 Simonetti Girolamo - Fantini Luigi
- Fabbroni Mario
- o Cenni Ippolito
- 10 Tamburi Cesare
- 11 Farina Mariano
- 12 Mescolini Luciano
- Cattabeni Pietro 13 Natalucci Giuseppe
- Sbriscia Francesco
- 14 Giovanelli Leopoldo
- 15 Ferretti Telesforo
- 16 Balducci Bernardino
- Sforza Gaspare
- Francesconi Gaspare
- Cecchi Gaetano

Ti-i Damania ( 199 )

17 Tizi Domenico 18 Giastini Celeste

29 Biacchini Giovanni 20 Sassetti Benjamino

21 Vianelli Salvatore 22 Montefiori Giacobbe

23 Rosi Domenico

24 Carletti Luigi

25 Battaglia Pietro 26 Piantanelli Raffaele

27 Cerroni Omobono 28 Semenzati Raffaele

- Pierfederici Gaspare 20 Giorgi Alessandro

30 Battistelli Pio

31 Manfrini Andrea 32 Tranquilli Paolino

33 Margutti Saverio

34 Renzi Domenico - Fucchetti Clandio

L'adunanza è presieduta dal Cittadino Confaloniere, a fornia di Legge. Fece egli quindi la seguente Proposta

# Proposta Unica

Usando le parole del Preside della nostra Provincia dobbiam ripetere, o Cittadini, che il suolo della Repubblica è minacciato.

Il suo Circolare Dispaccio, e quello del Triumvirsto, che a Voi si leggono, esprimono che una Divisione Francese si è presentata al Potto di Civitavecciia, per il che temesi che sia per esserne offeso il diritto e la dignità del Paese. - Il Governo attende dalla espressione dei Municipii quei provvedimenti che siano couvenienti in emergenza si grave. E' questo l'oggetto pel quale siete ad urgenza invitati a congresso.

Il Magistrato vi partecipa che in seguito della comunicazione jeri fattagli dal Cittadino Comandante il Battaglione Nazionale del Dispaccio Circolare del Triumvirato, dispose un apposito Verbale che leggesi.

1.º Che nel caso di bisogno dovesse chiamarsi alle armi la Truppa Nazionale, sia per provvedere a quanto possa

( 200 )

interessare la nostra Città, sia per mobilizzare ma o due Compagnie da inviarsi ove le circostanze esiggessero.

z.º Che nella ipotesi dell' accennata mobilizzazione siano qui concentrati e richiamati i Distaccamenti di Guardie Nazionali esistenti nel Circondario esterno della nostra Comune.

Nessun altra disposizione si stimò necessaria pel momento.

Siete ora invitati, o Cittadini, a deliberare sul proposito ciò che Vi sembra opportuno, e corrispondente alla circostanza.

"La sottoscritta Commissione relatrice dichiara il suo parere che oltre le disposizioni adottate jeri dal Migistrato, non sia per ora a prendersi altro provvedimento.

"Aggiunge poi essere a sua notizia che il Cittadino Tenente Colonnello Comandante il Battaglione Nazionale ha "già fatto al Preside della Provincia la generosa ed utilissima offerta di due pezzi di Cannone, e di un sufficiente numero di Artiglieri, non senza accennare ancora che se "il bisogno lo richiedesse inviterà altri Militt a mobilizzarsi » per formar parte del Battaglione Provinciale. – Queste cirtro cossanze valgano sempre, più a tranquillizzarvi.

### I Componenti la Commissione relatrice

Paolino Tranquilli Mariano Farina Celeste Giustini

Nessuno avendo presa la parola si mandò al partito segreto dei voti il parere dalla Commissione relatrice di sopra espresso, avvertendo che dia il voto pel si chi creda di approvarlo, e nel nò clui dissente, e raccolti i suffragii se ne rinvennero nel si trentaquattro, e nessuno nel nò, conche primase pienamente approvajo il parere della Commissione.

Sopra mozioni di alcuni Consiglieri il Corpo Municipale è stato invitato a prestare un solenne giuramento di difendere la Patria in tanta gravità di pericolo con tutti i mezzi possibili.

Tutti gli Adunati con gridi concordi hanno prontamente risposto = Giuriamo di difendere la nostra Patria con tutti j mezzi possibili =

Null'altro essendovi a trattare, si è sciulta l'adunanza,

sulla quale è stato compilato il presente Verbale, che viene firmato come appresso.

G. Centoscudi Gonfaloniere F. Ludovisi Anziano Cesare Tamburi Consigliere Alessandro Giorgi Consigliere Candido Bonapera Segretario,

Per Copia conforme ad uso d'Ufficio Il Gonfaloniere G. Centoscudi

### REPUBBLICA ROMANA

### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

#### Comune di Monte-Cicardo

Conosciutasi cel mezzo del Superiore Governo l'invasione Francese sul suolo dello Stata Romano; questo Municipio mosso da presentimento, che dalla medesima derivare potrebbe un' immensa sventira al Paese; la tosto radinato ad urgenza a pubblico Consiglio i svoi Ruppresentanti sotto il giorno 4 Maggio i 35q, al quale, distro invito fatto a tutti i medesimi Rappresentanti, sono intervenuti sotlanto

I Cittadini 1 Antonio Giungolicci Priore

2 Giovanni Fradelloni Anziano 3 Francesco Lorenzini Consigliere

4 Domenico Grescentini Consigliere Giuseppe Astolfi Segretario Comunale

E siccome le deliberazioni de' Consigli radunati ad urgenza, sono valide con qualunque unuero degli individui intervenuti; cost i medesimi i quali sono intervenuti, senza esitanza alcuna, ad unanimità, e per acclamazione hanno protestato, e protestano contro una talo iuvasione straniera, appunto perché può essere, che della medesima lo Stato ne risenta un gravissimo dunno.

Atto fatto, letto, e pubblicato a Monte Cicardo nella Sala Comunale sotto il di 4 Maggio 1849 come sopra.

Antonio Ginngolicci Priore. Giovanni Fradelloni Anziano

Giuseppe Astolfi Segretario Comunale.

#### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Comune di Barchi.

Oggi 29. Aprile 1849.

Dietro invito ad urgenza fatto presentare a tutti i Consiglieri, ed Anziani di questo Comune fino dal giorno 28. corrente, per la convocazione del Consiglio nel giorno d'oggi per l'oggetto di cui tratta la Circolare del Triumvirato del 24 spirante accompagnata da altra del Preside della Provincia nnm. 4986 dei 26 detto, si viddero comparire alcuni Municipalisti nella Sala del Comune alle ore 20 italiane.

Fattosi dal Segretario l'appello nominale gl' intervenuti

furono i Cittadini.

- 1. Lenti Giambatista Primo Anziano ff. di Priore. 2. Evangelisti Carlo secondo Anziano.
- 3. Briganti Mobili Lelio Consigliere.
- 4. Bartoli Bartolomeo Idem.
- 5. Cecucci Luigi Idem.
- 6. Marcaccini Vincenzo Idem. 7. Lenti Luigi Idem.

Avendo mancato i Consiglieri Evangelisti Giuseppe, Fnriassi Ubaldo, Cristofanelli Giovanni, Clementi Don Antonio, sebbene debitamente invitati, e si fece avvertenza, che il Consigliere Lorenzo Romiti esercitando provvisoriamente in questo Comune l'Ufficio di Segretario per cui non fu compreso nel numero dei Consiglieri.

Presieduto dal Cittadino Giambattista Lenti primo Anziano facente funzione di Priore pel Cittadino Francesco Mobili Briganti, che risiede in Mondavio come Giudice

supplente per discutere sopra il citato oggetto.

Dopo l'invocazione del Divino ajuto mediante la recita delle solite preci si passò all'estrazione degli Arringatori per la prossima adunanza, e sortirono i Cittadini:

Pel primo = Bartoli Bartolomeo. Pel secondo = Evangelisti Giuseppe.

E poscia il Presidente ordinò aperta la seduta, e fece dare

( 203 )

lettura delle due Circolari, e quindi presentò un foglio di proposta espresso nei termini che siegue:

# Primo, ed unico oggetto.

Voi o Liberi Cittadini rappresentanti del Municipio Barchiese in questa adunanza convocata ad urgenza in forza delle già communicatevi Circolari del Governo dovete mostrarvi degni di quella filucia che questa Popolazione in voi ripone, col fare conoscere all'Italia, e all'Europa che volete sacri i diritti del Popolo, protestando altamente infaccia a Dio, ad agl' Uomini di non acconsentire giammai che qualunque straniero venga a conculcare le libertà e franchigie che ora possedete, nè di voler permettere più mai d'essere il vile trastillo di chi tentasse di opprimerci.

La Francia, quella che a prezzo di sangue infinito cacciava i Re dalle sue Terre proclamava liberta assoluta , e prometteva il sno sostegno a Popoli tutti che volessero spezzare le catene del servaggio, oggi invia sulle nostre acque rimpetto a Civitavecchia una Flotta senza averne fatta communicazione alcuna al Nostro Governo, che disconosce le intenzioni straniere. Se mai il Governo Francese volesse rovinare la Romana Repubblica, e spegnere le utili istituzioni che vanno tutto di migliorando , Noi dobbiamo protestare contro quest'atto di violenza, e altissima offesa al diritto, ed alla dignità del Paese, e mostrarci fermi di voler cooperare a far fronte ad ogni costo a qualsiasi aggressione, che mentre disonorarebbe forteniente la Francia, sarebbe, se tacesse, di più vile obbrobrio all' Italia. Pensate all'onore del nome Italiano, pensate agl' interessi della Nazione, alla libertà che potressimo perdere, al novello giogo straniero che potrebbe pesarci sul collo, e dopo ciò, o liberi Cittadini risolvete.

Dopo tale discorso che fu teteralmente inserito nell'atto presente, i Consiglieri Carlo Evangelisti, Lelio Mobili Brigauti, e Luigi Lenti fecero plauso alla parlata dell'Anziano facente funzione di Priore, e dichiararono doversi concordemente mostrare fedeli alla Repubblica Romana per l'onore della Nazione Italiana, al che fecero eco in gene-

rale tutti gli altri Congregati.

Ad esperimentare l'unanimità dei pareri il Presidente del Consiglio ordino, che per alzata, e seduta si facesse la conferma di questa dichiarazione, e tutti si levarono di assoluta, e libera volontà. Atto fatto nella Sala Comunale, e chiuso alle ore 21. italiane previe le necessarie firme.

G. Lenti Anziano sacente funzione di Priore. Lelio Nobili Briganti Consigliere. Luigi Lenti Consigliere.

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE E TRIMVIRI

#### DELLA REPUBBLICA ROMANA.

# Municipio di Ginestreto

La Francia che prometteva mediante la sua costituzione, che la sua armata non combatterebbe giammai contro la libertà dei Popoli, oggi manda nella Nostra Repubblica navi, e soldati per ricondurci sotto il giogo del dispotismo: Questo fatto offende altament l' onore e gl' interessi nazionali; e l' intervento non richiesto, nè provocato dalla nostra condotta viola il diritti delle genti; e noi perciò protestiamo in nome di Dio, e del Popolo contro l' inattesa invasione, dichiarando di resistere fermamente con tutti quei mezzi che possono essere in nostro potere rendendo mallevadrice la Francia di tuttu le conseguenze.

Redatto, seduta stante, e votato per acclamazione in consiglio il giorno 3. Maggio 1840.

Firmati = Giuseppe Betti Priore.

Gaetano Mancini Anziano.

Pietro Lazzari Consigliere.
Non si sono firmati i consiglieri Eugenio Arduini e
Tommaso Angelini siccome illetterati.

Per copia conforme ad uso d' Ufficio.

Il Priore Giuseppe Betti.

Gio. Dormi Segretario,

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Comune di S. Lorenzo in Campo

Oggi 30. Aprile 1849.

A senso del Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulli ordinamento dei Municipi del 31 Genasio 1349. Tit. IX. art. 77 si è adunato in via d'urgenza il Consiglio di questo Comune di S. Lorenzo in Campo, composto de' seguenti Cittadini:

Francesco Anatori Priore.
Bartolomeo Paci Anziano.
Luigi Coli Anziano Assistente.
Luigi Duranti Consigliere.
Luigi Mantori Idem.
Andrea Cali Idem.
Luigi Fabrizi Idem.
Clovani Parsi Idem.
Giovanni Parsi Idem.
Giovanni Antonietti Idem.
Giovanni Antonietti Idem.
Giuseppe Galli Mancante.
Gaetano Filippini Mancante.
Antonio Aguzzi Mancante.

Lettei le Çircolari Lanto de Triumviri in data 24 Aprile 1843. diretta ai Presidi delle Provincie, come l'altra del Preside di Provincia del 26. detto mese num. 4936 relativamente all'invasione delle Truppe Franceis nel suolo Romano, prese parola il Consigliere Luigi Amatori, e disse di protestare energicamente contro l'invasione Frances, se viene come nemica, non essendo stata chiamata dalla Repubblica Romana, come dalle due Circolari sopradette rendendone strettamente garante, e responsabile di qualunque attentato la Repubblica Francese siessa.

Noi obbediamo alla Legge, questo è obbligo di società.

Fu approvata la suddetta parola, convenendovi per levata.

Atto fatto questo di, mese, ed anno suddetto.
Fitmoti = Francesco Amatori Priore.
Bartolomeo Paci Anziano.

### IL MUNICIPIO DI S. LORENZO IN CAMPO

Ha votato ad unanimità questo

#### INDIRIZZO

Ogni enore Italiano , ogni Cittadino della Repubblica Romana palpita e ferme; giora, e protesta contro il violato diritto delle genti dalla Repubblica Francese, che in opposizione al suo statuto interviene armata mano nel nostro patrio suolo: così ancor noi figli di una istessa Famiglia solennemente protestiamo contro la minacciata invasione Francese, e contro qualunque altra Nazione a noi nemica; senza alcun titolo di provocazione per pate nostro.

Più scusabile sarebbe stato se i vicini Governi , segnatamente Cattolici, fossero intervenuti al momento dell' abbandon del Pontefice per una sopposta temuta anarchia; ma quando un Popolo dopole dovute sommessioni a un Principe, che parte, torna ad emanciparsi, e si costituisce, ad onta di un dispotico intrigo, in un libero Governo Repubblicano, quali ripieghi, quali scuse, o Francesi vi diffenderanno?

"Quello, che non piace a se non fare ad altri "Questa massima sola basta a for conoscere all' Europa intera, che la Repubblica Francese si renderebbe odiosa a tutte le genti.

I Popoli della Repubblica sanno di esser liberi, e riconoscendo la Religione del Vangelo, rispettando il libero essercizio spirituale del Pontefice non temano della giusta loro causa. Iddio ci proteggerà, e noi uniti forti nei nostri doveri, sebbene inferiori di numero faremo conoscere, che siamo Romani ancora.

# S. Lorenzo in Campo 30. Aprile 1849.

Francesco Amatori Priore Luigi Coli Cons. Bartolomeo Puci Cons. Luigi Amatori Cons. Andrea Coli Cons. Luigi Amatori Consigliere. Ubaldo Coli. Luigi Duranti. (207) Andrea Coli. Giovanni Antonietti. Luigi Fabrizi. Giovanni Persi.

Per copia conforme ec.

Il Priore Comunale Francesco Amatori.

#### ALLA ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### E TRIUMVIRI

della

# REPUBBLICA ROMANÁ

# Il Municipio di Pesaro

La Repubblica Francese nata come la nostra dal voto universale predicava amore e fratellanza fra tutti i popoli, e prometteva appoggio e protezione a quelli , che tenuti schiavi del giogo del dispotismo rivendicassero i loro diritti. E noi, che li rivendicammo, ci vediamo ora minacciati da quella stessa Repubblica, o suoi Governanti, i quali ci mandano navi e soldati per ridonarci all' arbitrio del passato Governo, non potendo Noi illuderci alle finte parole della Diplomazia, ed alle ingannevoli sue proteste di amicizia. Se il Governo Francese intervenisse come amico per esser pronto a garantirci dalla forza brutale dell'Austriaco e del Borbone, che ci minacciassero, unico caso che ci porrebbe in qualche pericolo , avrebbe cominciato dal riconoscere la nostra Repubblica. L'intervento non richiesto nè provocato dalla nostra condutta, è contro il diritto delle genti; e noi perciò protestiamo in nome di Dio e del Popolo contro l'inattesa ed ingiusta invasione, dichiarando il nostro fermo proposito di resistere con tutti quei mezzi che possono essere in nostro potere, rendendo mallevadrice la Francia di tutte le conseguenze.

Redatto, seduta stante, e votato per acclamazione in pieno Consiglio nella Sala Municipale li 28. Aprile 1849.

V. Hondedei Germani Gonfaloniere.

Pietro Scacciani
Andrea Ricci
Cesare Stefani
Alessandro Scalcucci
Pietro Romei

( 208 )
Anziani

# Consiglieri

Antaldi Carlo Belluzzi Ludovico Betti Venanzio Bianchi Antonio Carnevali Remigio Cecchi Abdon Celli Giuseppe Mengaroni Pietro Pantaleoni Paolo Paolini Giovanni Pichi Pico Raffaelli Giovanni Riffelli Tommaso Ronconi Francesco Ceracchi Alessandro Fazi Antonio Fattori Domenico Foligno Prospero Gaj Camillo Gianoli Luigi Meli Emilio Rosa Antonio Schiavini Giulio Schiavini Giovanni Serra Carlo Sorchiotti Raffaele Spada Adolfo

Odoardo Barilari Segretario

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE, E TRIUMVIRI

della

# REPUBBLICA ROMANA

#### IL MUNICIPIO DI CANDELARA

### PROVINCIA DI PESARO

La nostra posizione non è punto dissimile da quella , in cui si rimane il Municipio Pesarese , che fancheggia il mostro Territorio. Ci è nota la protesta da quel Municipio emessa solennemente nella Seduta del 38 stante contro l'inatesa , ed inglinsta invasione Francese del nostro suolo Repubblicano. Noi non possiamo , ne dobbiamo altrimenti peraretperche l'intervento di questa Sazione non edo nori farichiesto , ma nemeno provocato dalla nostra condotta , perciò contrario al diritto delle genti. Nell' uniformarci pertanto alle deliberazioni prese dal Municipio Pesarese in gentia Seduta , protestiamo in Nome di Dio , e del Popolo contro tale invasione, dichiarando il nostro fernio proposto di resistere con tutti quei mezzi , che possono essere in nostro potere , rendendo mallevadrice la Francia di tutte le consequenze.

Redatto, Seduta stante, e votato per acclamazione in piene Consiglio nella Sala Municipale li 30 Aprile 1849 Giacomo Merli Priore

Giuseppe Benucci Anziano Giovanni Ridolfi Anziano

# \* CONSIGLIER!

Giampaolo Anguli
Perdinando Giovanelli
Bernardino Cecchioi
Celestino Gennari
Giuseppe Ballarini
Per Innocenzo Patrignani e
Dionigio Signorelli illetterati
Celestino Gennari di commissione
Terensio Rocchi Segretario

### REPUBBLICA ROMANA

## Municipio di Montemaggiore

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Previo invito ad urgenza per dare evasione al disposto pella venerata Circolare del Preside N. 4926 del 26 corrente nel giorno di Lunedi 50 Aprile 1819 alle ore 9 antimeridiane si è adunato il Consiglio Municipale di Montemaggiore composto dei Cittadini

- 1. Pierpaoli Angelo Priore
- 2. Bartolucci Francesco ) Anziat
- 3. Belli Giuseppe 4. Ricci Giuseppe
- 5. Giammadei Mariano
- 6. Londei Angelo
- 7. Ordonselli Antonio
- 8. Bartolucci Gabriele
- 9. Cenarelli Sabatino
- 10. Occhialini Luigi
- 11. Radi Pietro e
- 12. Nori Giuseppe

Francesco M. Grigi-Pellegrini Segretario

Mancò quantunque invitato il Gons. Fraticelli Pietro, L'Adunanza è presieduta dal lodato Priore Municipale, Si dichiara aperta la Seduta,

Proposizione Unica - Lettasi la venerata Circolare del Preside di Provincia N. 4926 del 26 cadente con cui è stato accompagnato un Dispaccio del Trium virato in data 24 andante, il Priore Comunale ha invitato i Congregati ad esternare il loro sentimento sull'oggetto da discutersi; appresso a che il Consigliere Ricci ha detto che essendo informato delle determinazioni prese dal Comune di Mondavio Capoluogo di Governo di dichiarare cioè affezione all'attuale forma di Regime, fiducia nell'Assemblea della Repubblica Romana, ed ogni inpegno pel mantenimento dell'ordine e della pubblica tranquilità, gli piacerebbe che venisse nella stessa guisa rispato ai Veti dell'attuale Governo.

Il Cittadino Priore esternò convenire pienamente nella suenunciata mozione interessando i Congregati ad ammette( 211 )

re la proposta, che posta a partito fu sanzionata con Veti favorevoli N. 11 e uno contrario,

Dopo di che si sciolse il Consiglio.

Atto fatto, letto e chiuso il di ed anno sud. alle ore 10 antimeridiane.

A. Pierpaoli

Firm, Gipseppe Ricci Angelo Londei

F. M. Grigi-Pellegrini Segret.

Per copia conforme Il Priore

A. Pierpaoli

## REPUBBLICA ROMANA

### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

### MUNICIPIO DI CARTOCETO

Nel giorno di Domenica ventinove 29 del mese di Aprile dell'anno 1849 fatti precedere i soliti biglietti di chiamata a tutti gli attuali Consiglieri in via d'urgenza si è radunato il Consiglio di questo Municipio , composto dei Cittadini

> Alessandro Ottaviani Priore Serafino Innocenzi Anziano

- 1. Lorenzo Agostini
- 2. Giuseppe Ginesi
- 3. Angelo Biagini 4. Mariano Bonci
  - 5. Sabbatino Mengarini
  - 6. Bartolomeo Ravagli

  - 7. Stefano Costantini 8. Antonio Rondini
- 9. Angelo Donini
- 10. Francesco Ambrosini-11. Vincenzo Chiandoni
- 12. Marco Carlucci

L'onore della presidenza fu data all' attuale Priore Alessandro Ottaviani Bertozzi, quindi fu aperta la pubblica Seduta ove si trattò quanto siegue.

## Proposta Unica

Il Cittadino Preside di Provincia con suo circolare Dispaceio N. 4926 del giorno 26 corrente mi ha dimostrato che l'integrità del Suo o Repubblicano è minacciata ond'è dell'onore e dell'interesse di tutti di fare ogni sforzo per salvaria, e difenderia. Mi rimette in paritempo un Ordine Circolare del Triumvirato dove si addimostra, che la Yanguardia di una divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia, che il Forte è apparrecchiato a difesa; che nessuna comunicazione è stato fatta dal Governo Francese a quello della Repubblica, che quali che sieno le intenzioni straniere a nostro riguardo l'Assemblea, ed il Governo della Repubblica sapranno compiere il dover loro, protestando anche con la forza contro ogni offesa al diritto ed alla subblimità del Paese, e che incombe a tutti di cooperare con animo risoluto all' adempimento della missione comune.

Quindi fu data lettura della Circolare del Preside in data 26 Aprile, dell'ordine del Triumvirato in data 25 detto della Protesta dell'Assemblea Romana in data 25 Aprile 1849 e di una lettera del Circolo Popolare Fanese N. 59

del 29 Aprile corrente.

Inseguito progredì il Cittadino Priore in questi termini = Roma o Cittadini, nello spazio di ore 24 riuni il voto dell'assemblea del Governo, della Guardia Nazionale, del Popolo, ed espresse questo voto con ogni calma, solennità, e dignità propria del Popolo Romano. Tocca ora a noi tutti di seguire l'esempio dell' eterna Città per far vedere che siamo degni di portare il Nome Italiano. Chiunque rifiutasse di prestar adesione all'attual forma di Governo tradirebbe certamente quel solenne mandato che gli venne affidato dal Popolo quando lo elesse a pubblico Municipale Rappresentante. Noi pore, che all'atto dell' Assemblea Costituente per la nomina dei Rappresentanti abhiamo dato un documento pratico della nostra fede politica oggi siamo chiamati a rispondere degnamente e con libere espressioni al voto del Popolo. Quindi invito Voi tutti o Cittadini a fare la manifestazione solenne del vostro voto che deve essere degno di un vero italiano: e in tale occasione disidererei d'interpellare subito questa compagnia Nazionale e per essa il suo Comandante onde assieme con Noi sull'esempio di Roma solennemente esprima la sua

volontà di adesione verso il Governo della Repubblica per difesa della Patria degli Stati Romani, e della nobitara libertà. Su tutto ciò vengono pregati ad esporre il loro parere tutti i Congregati perchè io posso formulare la relativa proposta

Il Cittadino Lorenzo Agostini prese parola nei seguenti termini = Se lo scopo dell'intervento Francese è diretto a ripristinare il Governo temporale Clericale, io protesto for-

malmente contro questo intervento =

Stefano Costantini domando la parola, e dichiarò di uniformarsi intieramente all' opinione esternata nella sua arringa dal Priore, nel eui sentimento convennero tutti i Congregati, per cui il Cittadino Priore fii invitato a formulare la proposta, che espresse in questi termini:

Se piaecia , o no di aderire alla protesta emessa dall'Assemblea Romana, ed essere pronti con ogni forza morale, e materiale, per quanto è in nostro potere a difendere la indipendenza nel presuposto pericolo d'invasione, e fare qualunque sforzo per sostenere la nostra libertà, ed i diritti del Porolo.

La proposizione venne approvata per acclamazione, e

per levata generale.

Il Popolo intervenuto applaudi clamorosamente, e fra gli Evviva alla Repubblica Romana si allontanò dalla Sala.

Dopo ció si è terminata la Sessione ; e sciolto il Consiglio.

Fatto, letto, e chinso il presente atto in Cartoceto alle

ore venti del giorno, mese, ed anno suddetto.

A. Ottaviani Priore, e Capit. della Guardia Naz.

S. Innocenzi Anziano
Mariano Bonci Consigliere
Marco Carlucci Consigliere.
Per copia conforme d' Officio.

Niccola Perozzi Segretario Pubblico

## ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

#### IL POPOLO URBANIESE

L'inaspettata invasione Francese del territorio della nostra Repubblica in onta al diritto delle Genti e della Libertà di un Popolo concorde e civile, ha vivamente commosso ed indignato ogni ordine di Cittadini . Le armi della generosa Nazione Francese sempre adoperate a sostegno della umanità e dei Popoli , vengono ora tramutate in istromento di reazione e di dispotismo. Voi, Cittadini Rappresentanti protestaste nella seduta del giorno 25 aprile contro siffatto intervento: la Vostra voce ripercosse da un capo all' altro del nostro Stato, e tutti fremono contro l'indegno attentato, che mira a rialzare il tirannico dominio dei Preti, ed a distruggere una Repubblica, la quale ad imitazione di quella di Francia, sorti dal suffragio spontaneo ed universale dei Cittadini. Ouindi noi pure intendiamo di pienamente aderire alla Vostra protesta, e di essere parati a tutto per sostenerla anche coi fatti e con ogni sorta di sagrifici : mentre il mandato , che vi venne conserito non su opera di una minorità; ma dell' universale del Popolo; e la forma di Governo, che proclamaste nel memorando giorno o febbrajo era nel voto di tutti.

Votato all' unanimità dal Circolo Popolare nella generale seduta del 29 aprile. Dal Consiglio Municipale nella tornata del 30. Dalla Guardia Nazionale nella pubblica adunanza dello stesso giorno.

### Pel Consiglio Municipale di Urbania

La Magistratura
Giuseppe Matarozzi Gonfaloniere
P. Tagliaboschi
V. Albertucci
F. Baldoni
L. Marsili

## Per la Guardia Nazionale Pel Circolo Popolare-Il Comitato

Gesualdo Bonucci Tenente
Colonnello
Agostino Marforj Capitano
Bigini Giovanni

#### GUARDIA NAZIONAL

#### BATTAGLIONE DI FANO

## Compagnia di Cartoceto

### CITTADINO PRIORE

In riscontro al vostro foglio d'oggi stesso; noi qui sottoscritti ufficiali di questa Guardia Nazionale vi dichiariamo di esserci pienamente occupati d'interpellare questi sotto Officiali, graduati, e comuni, se volevano uniformarsi alle proteste emesse dall'Assemblea Costituente in data 24. Aprile 1849 contro qualunque invasione straniera. Questi penamente vi aderinon, di più si esternarono essere di decito volere ditendere colla forza materiale, e morale i diritti del Popolo, e della Repubblica Romana, promettendo di mantenere l'ordine, e la pubblica tranquilità.

In questo incontro mi ha sommamente piaciuto manicestarvi tali loro, e nostri vivi sentimenti, nel mentre, che con particolare stima, vi rendiamo il saluto della fratella nza.

## I Cittadini

Giuseppe Costantini Tenente ff. di Capitano Pompilio Tonelli Tenente Zeffirino Giommi Sotto Tenente

### REPUBBLICA ROMANA

### GUARDIA NAZIONALE DI PESARO

La nostra istituzione viene dalla Nazione, c la nostra Arma ne porta il some, Quindi difendere la indipendenza della Patria dallo straniero, conservare i diritti riconquistati dal Popolo è nostro sacro dovere. Ed ora che dalla Francia vengono armati ad occupare le terre che rivendicammo alla libertà, noi accesi dall'amore di Patria, dall'onore di quest' Arma che imbrandiamo, facciamo alla protesta avanti a DiO, avvnti agli Uomini liberi contro l'ingiusto attentato che minaccia le libertà nostre e la nostra indipendenza. Potrà vincerci la forza, ma sopprimere i nostri diritti non mai, e l'onte e le offese d'un ingiusto Governo sarano vendicate dal Popolo della grande Nazione, e dal giudicio dell' Europa intera.

PESARÒ 28 APRILE 1849. Francesco Zanucchi Maggiore ff. di Tenente Co-

Domenico Guerrini Capitano ff. di Ajutante Mag-

giore. Lurgi Matteucci Ajutante Maggiore Sanitario Giaconno Asiari Chirurgo Ajutante Maggiore Gaspare Berteloni Capitano aggiunto allo Stato

Maggiore
Giovanni Marzetti Tenente Quartier Məstro
Giovanni Schiavini Sotto Tenente Porta bəndiera
Gioseppe Bruscoli Ajutante Sotto Ufficiale
Gaetano Cavazzi Sergente Tamburro
Luigi, Gelsi Capitano
Antonio Fazi id.
Giulio Schiavini id.
Ernesto Ridolfi id.
Cesare Vidin id.

Cesare Vidin id.
R. Rosaspina id.
Giuseppe Marzetit Tenente
Ferdinando Ciani Tenente
Odoardo Barilari id.
Ciro Antaldi id.
Luigi Granosi id.
Vittorio Meli id.

Sante Zaghi id.
Pietro Mongoroni sotto Tenente d'Gustavo Crescentini id.
Luigi Asiari id.
Domenico Gradari id.
Pelice Sartini id.
Antonio Bianchi id.
Antonio Bianchi id.
Antonio Mazza id.
Giuseppe Celli id.
Pietro Lazzani id.
Niccola Fuchetti id.
Francesco Gennari id.
Pesaro 28. Aprile 1849.

Visto per la verità delle firme

Il Preside
A. M. CATTABENI

## Pesaro 28. Aprile

### CIRCOLO POPOLARE DI PESARO

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Il Circolo Popolare di Pesaro radunato in generale adunanza la sera del 27. corrente aprile ha protestato alla presenza di Dio e degli Uomini contro qualunque attentato straniero verso il diritto è la dignità dello stato Romano . Come e perchè noi ci costituimmo in Repubblica è inutile ripetere : ora essa è un fatto voluto dal Popolo che abbandonati dal Principe scelse con suffragio universale questa forma di reggimento: è un fatto accettato dal Popolo che in onta alle arti della diplomazia non fè alcun tentativo per rialzare il caduto potere; e il voto del nostro Popolo , e le sue decisioni sono risepttabili e sacre al pari di quelle dei Popoli più forti e temuti. Oggi in nome della libertà, e della pace la Francia che poneva il principio dell' indipendenza e dell' autonomia delle Nazioni tenta promuovere tra noi la reazione, e ricondurci sotto il governo dei papi . Ciò che il nostro Popolo debba al papato lo narra la storia di molti secoli, lo dicano i sacrificii lietamente incontrati da parecchie generazioni che s'immolarone per atterrarlo.

Quanto esso sia incompatibile col progresso della civilla, mostrollo la trista prora di una costituzione che applicava all'ordinamento sociale il principio dell' immobilità
della Chiesa. Noi non potevamo credere che la Francia volesse sconoscere la sovranti del Papolo rinnegando i principi che essa ha proclamati a prezzo di sangue tanti di
tanti migliaja de suoi figliuoli noi non potevamo credere
che i soldati di una Nazione civile, di una Repubblica
potessero diventare gli oppressori della libertà, gli strumenti di una restaurazione, gli septerii dei preti.

Ma poiche questo fatto sta per consumarsi , innanzi a Dio ed a tutte le Nazioni civili del Mondo, noi protestiamo contro l'ingiustizia e l'iniquità di un tanto abuso della forza brotale, lasciando alla storia il giudizio di questa muova vergogna dei governi francesi, al governo francese la responsabilità di tutte le conseguenze che ne potessero derivare, al generoso Popolo francese la santa eredità di vendiacet.

Votato ad unanimità li 27. Aprile 1849.

Pesaro 28. Aprile 1849.

Il Comitato Direttore del Circolo ( Seguono le firme )

### IL CIRCOLO NAZIONALE URBINATE

Una flotta Francese stà innanzi al porto di Civitavecchia; e senza essere stata provocata dal Governo di Roma ne da alcun pericolo di anarchia; senza aver significato il motivo del suo intervento, minaccia d'invadere il libero territorio della nostra Repubblica.

Nazioni tutte d'Europa I In nome di DIO SOLO PA-DRONE NEL CIELO, e del POPOLO UNICO SOVRANO SULLA TERRA:

In nome della dignità nazionale, del diritto delle genti, e dell'umanità.

#### IL CIRCOLO URBINATE

Protesta solennemente contro una tale invasione, ed altaniente dichiara che non riconoscerà giammai verun altro (219)

Governo se non quello proclamato dai legittimi Rappresentanti delle Romane Popolazioni, e sarà sempre irremovibile. nella coscienza e nella forza degli eterni diritti del Popolo. Votato ad unanimità la sera del 28. Aprile 1849., primo della Repubblica Romana,

## Il Consiglio Direttivo

Crescentino Prof. Grifoni Presidente Federico Giammartini Consigliere Vincenzo Dott. Romani Consigliere Elio Ing. Perotti Consigliere Francesco Dott. Giammartini Consigliere Arcangelo Lazzari Consigliere Giambattista Prof. Pericoli Consigliere Tito Palma Cassiere Niccola Guerrieri Economo Luigi Dott. Alippi Segretario Francesco Massajoli Segretario Gaetano Duranti Vice Segretario Carlo Menghini Vice Segretario

Il Municipio Urbinate, nella Sessione Consigliare del 28. Aprile suddetto, si uni ad unanimità di suffragi alla energica e dignitosa Protesta emessa dall' Assemblea Romana nella Seduta del giorno 25.

## CIRCOLO POPOLARE DI CAGLI

#### PROTESTA

L'Intervento Francese teste avvenuto nella Repubblica nostra, è l'espressione di un fatto quanto inaudito, ed ina-

spettato, altrettanto violento, ed ostile.

Quella Francia, che per erigersi in Repubblica mise in fuga un Ré, e sparse fiumi di sangue non ancora rappreso, mette oggi piede nel nostro suolo senza preventivo amichevole avviso, e senza avere voluto riconoscere in antecedenza i nostri Rappresentanti. La nostra rivoluzione, se così può dirsi, fu invece la conseguenza dell'abbandono spontaneo di un Principe richiamato ai suoi primi destini ; e la forma del nostro Governo fu il risultato pacifico ugualmen-

te, che legale del voto del Popolo, e comparativamente masgiore a quello della Francia istessa. Noi adunque non possiamo avere in buona parte questo modo di procedere del Governo Francese, come non siamo punto rassicurati dai suoi misteriosi discorsi. E ben ci fa meraviglia, ed altamente ci sorprende, che chi doveva rispettare, e proteggere i sacri diritti delle Genti, pel primo li spezzi, e li conculchi. Ci giova lo sperare però, che la valorosa Nazione male informata dalla Diplomazia delle cose nostre, riparera l' onta , che ci vien fatta. I Diplomatici orgogliosi, e despoti, che sempre avversano la libertà dei Popoli, ci dipinsero alla Francia più studiosamente, che alle altre Nazioni come un pugno d'Insorti, e di Faziosi, provocatori di disordini, e di anarchia, e vi trovarono facile credenza, il perche fummo più volte tacciati di Demagoghi , anziche di veri Repubblicani. Ma or sappia il Governo di Francia, e tutta la sua generosa Nazione, e ben lo sappia per mezzo di quelle stesse Truppe, che ha qui inviate, per rimetterci sotto la servitù dei Papi, che non siamo altrimenti un pugno di Faziosi, o una Repubblica di Assassini, come impudentemente asserisce il Signor Mole, ma un Popolo maturo, unito, e compatto, che vuole essere libero ad ogni costo, perchè tale é per natura, e quindi protesta in faccia a tutto il Mondo contro qualunque attentasse a quella Liberta, che Iddio ci ha data.

Viva la Repubblica Romana Votata ad unanimità li 29 Aprile 1849. Il Presidente

A. Brancuti

Ugo David Segretario

### CIRCOLO POPOLARE IN FOSSOMBRONE

Questo Circolo, che esprime l'opinione unanime leale sincera dei buoni Cittadini, esultò alla inaugurazione del la Repubblica Romana, poiché per essa vide tolla da Italia nostra la temporale potenza del clericato, che cresciuta ne vizi fino dal secolo di Petrarca e di Dante fù per istituto nemica costante di libertà e di nazionalità.

Una Costituente scelta dal libero voto di un popolo redento adempi al suo mandato con riprendere dai papi quel

#### REPUBBLICA ROMANA

## IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI ANCONA

Dichiert, che il regime Repubblicano creato dai Rapresale e libero suffragio, e il Governo, che il Municipio di Ancona riconasce legititimo, perchè voluto dal Popolo, dal quale unicamente ogni Autorità legittima procede, e perchè il solo, pel quale possano questi Stati giungere al reale conseguimento della libertà, e validamente cooperare alla rivendicazione della nazionale indipendenza.

Che perciò ritiene violazione degli imprescrittibili diritti del Popolo qualunque atto di stranieri Governi, che direttamente, o indirettamente tenda a rovesciar quel re-

gime.

E che farà quanto è in esso per salvare la dignità, e l'onore Italiano offeso da siffatti abusi di forza, contro i quali protesta altamente innanzi agli momini, e innanzi a DIO.

(Votato per acclamazione, indi per scrutinio segreto all' unanimità nell' Adunanza Consigliare del 2

Maggio 18(9.) LA MAGISTRATURA

N. Lainė

G. Balnffi

N. Fanelli L. Euzeby

G. Paradisi

. Paradisi

Il Segretario
C. MAKINELLI.

## REPUBBLICA FRANCESE

Signor Preside

Ho l'onore d'indirizzare qui unita una copia della lettera del Signor Ammiraglio Delicaudy,di cui già, non ha guari, vi ho data comunaciazione, e che è relativa alla lettera che jeri voi ini scriveste. Dopo il nostro abboccamento di questa mattina, resta dunque fra noi convento che le cote si manterranno nello stato in cui si trovano

( 242 )

in questo momento, che il Solone non uscirà dal Porto di Aucona, e che nel caso, lo che a. Dio non piaccia, che i Francesi fossero per alterare la quiete, oche voi credeste di veder sorgere delle nuove difficoltà, voi vi compiacerete di renderui immediatamente informato di questo cangiamento di circostanze.

Colgo poi questa occasione per pregarsi aldamente, movo di voler trasmettere gli ordini più precisi affunche le nostre fancie non siano più trattenute, e che d'orinnanzi non v-nga posto alcun impedimento, così di giorno come di notte, alle communicazioni che la lancie dell' Asmodeo e quelle di Solone si trovano nella indispensabile necessità di fare fra i rispettivi loro bastimenti.

Vogliate aggradire, Signor Preside le assicurazioni dell'alta considerazione con la quale ho l'onore di essere

Aucona li 30 Aprile 1849

Vostro Umo ed Obbmo Servitore Il Console della Repubblica Francese

ARMAND DUAULZ

#### ASMODEO

Ancona 29 Aprile 1849

Signor Console

Ho ricevuto la lettera che vi ha seritto il Sig. Governatore, il quo le fundandois sull' cuttata dei Francesi a Civilaveceltia, diunanderebbe che il Solone uscisse dal Porto. E' di mestieri il far osservare al Signor Governatore, che i Francesi sbarcati a Civitavecchia sono stati quivi accolti come amici, che non si ò assolutamente impiegato mezzo alcuno di forza per mettere le truppe a terra; io non vego adunque qual cosa questo fatto abbia di comune col Solone. Ultraccciò io vi prego di far osservare al Signor Governatore che il Solone è là per ricevere il Console e i nostri Nazionali in caso di necessifa. Io non posso adunque rimoverlo fino a tanto che il Console non sarà invitato dal Governatore ad abbandonare il pasee; e questa strà mua dichiamazione di guerra che farà Angona, alla Francia. Inolte io vi prego di dire al Signor Governatore de gli of-

ficiali e l' canipaggio del Solone hanno ordine di nen me--chiarsi per conto alcono nella politica; che s'egli il spole, io ordinerò al Capitano di non lasciar discendere alcuno a terra; e per verità questo vapore è al poco muunto d'artiglierie che non può ispirare alcun timore alla popolazione. D'altronde com'e mai possibile il pretendere, che un picciolo vapore come è il Solone, resti al di fuori esposto al cattivo tempo che potesse aver luogo? Cio che vuole il Signor Governature sarebbe una vera dichiarazione di gnerra, ed in questo caso, voi siete in diritto di chiedere il vostro passaporto, e di passar voi e la vostra famiglia a bordo. Il Signor Governatore porrà mente a tetta la gravità della misure che ei provocherebbe. I Francesi non sono punto gl' inimici degli italiani; essi sono al contrario loro amici, quelli che li difenderebbero al bisogno, se gli Austriaci od altra potenza volessero opprimerli. Mostrate la mia lettera al Signor Governatore. Ditegli bene , che io vengo da Trieste, e da Venezia, che nulla, per le istruzioni che ho, pno spingere così me, che il Solone, ad essere ostile ad Ancona, ove io son venuto da amico. Se il mio governo m'indirizzasse altri ordini , io dò la mia parola d'onore che ne lo renderei consapevole.

Vogliate, Signor Console, tendere ostensibile questa mia lettera al Signor Governatore; esponetegli gli iconvenienti che deriverebbero dal rinvio del Solone, misura, che asrebbe un insulto per la Francia, e la ciererbbe il Console e i l'rancesi senza un asilo sicuro. In una parola ciò che domanda il Signor Governatore non può aver luogo, se prima il rappresentante della Repubblica Francese i suoi nazionali non asranno invitati ad abbandonare immediatamente Ancona, misura grave! di cui non vedo la necessità; persuaso, come io sono, che nessun d'essi sia nemico degli italiani, cogne vanno falsamente dicendo alcumico degli italiani, cogne vanno falsamente dicendo alcumico.

ni giornali male informati.

Vugliate aggradire, Signor Console, le proteste della mia distinta considerazione. Vi prego di trasmettermi la risposta che vi darà il Signor Governatore in seguito delle mie giuste osservazioni.

Il Contr. Ammiraglio Firm. = L. DE RICAUDY

# REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

## MUNICIPIO DI MONTENOVO

Li 5 Maggio 1849. alle ore 6. pomeridiane

Previo regolare invito, e per urgenza, si è oggi convocato il generale Consiglio, a cui intervennero i seguenti Cittadini

- 1. Leopoldo Bellini Priore
- 2. Onorato Viali
- 3. Francesco Monti ) Anziani
- 4. Nicolò Cherubini )
- 5. Angelo Api Consigliere
- 6. Sante Coreani
  - 7. Agostino Paoloni
- 8. Leonardo Valentini
- 9. Giovanni Segoni
  - 10. Luigi Fiorani
  - 11. Giovanni Berrettini
- 12. Sante Punti 13. Ubaldo Ercolani
- 14. Raffaele Sebastianelli
- 15. Vincenzo Cascioni
  - 16. Nicola Tiberi
    - 17. Domenico Ambrosini
    - 18. Giovanni Zulli
    - 19. Bernardino Massi
    - 20. Domenico Puerini

N. B. Mancarono tre Individui a completamento del Corpo Municipale, cioè un' Anziano, e due Consiglieri, perchè assenti dal Paese.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri intervenuti, condinatone il numero legale, il Priore dei Monicipio ha ordinato al Segretario che dasse lettura di una Circolare del Triumvirato, colla quale si ordina che tutte le Rappresentanze Municipali protestino contro l'ostile intervenzione Francese, A voi pertanto degni Rappresentanti del Popolo

( \$45 )

Montenoreta incombe il debito di alzare la voce, e di altamente protestare contro la invasione avvenuta nel sacroinviolabile suolo della nostra Repubblica. A voi incombe di fir sentire a questa virtuosa e civile Nazione, che il diritto di costituire il Governo è diritto imprescrittibile ed inviolabile di ciascun popolo; e che ogni offesa a questo diritto è quindi offesa ai diritto delle genti; ese così fu per essa, e di epe essa, eserto debbe per noi eziandio.

Dietro ciò vi presento Cittadini Consiglieri l' Atto della protesta di cui è parola formulata da questo Magi-

strato

Eccone il tenore

### PROTESTA

# REPUBBLICA ROMANA

### PROVINCIA DI ANCONA

### MUNICIPIO DI MONTENOVO

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Noi eletti liberamente dal Popolo di Montenovo con numerosi suffragi, rappresentanti di Lui in questo Municipale Consiglio , noi protestiamo avanti a Dio e all' Italia e all' Europa e al Mondo tutto contro il Governo della Francia che sotto pretesto di fratellevole amicizia , ha invaso ostilmente il Territorio della Romana Repubblica; e protestiamo contro il Governo Clericale del Pontefice Romano. La protesta che fatta è da noi, è quella di tutto il Popolo Montenovese, il quale nominando i suoi Rappresentanti , ha eletto Consiglieri Municipali coloro, di cui esso conosceva il politico pensiero, ed in cui poneva tutta la sua fiducia che sinceramente lo rapppresentassero, come caldi, ed impavidi propugnatori della libertà e di quella Repubblica che l'Assemblea Costituente aveva decretata. Troppo lunghi sono stati i Secoli della nostra schiavitù; è giunto il tempo di rompere le catene, delle quali sotto il dominio Temporale dei Papi eravamo barbaramente ricinti. Il Governo dei Preti è stato sempre e sarà sempre un Governo ipocrita, egoista, stupido, imbecille, tutto per loro e niente pei Laici, avverso ad ogni politica riforma, e ad ogni civile instituzione reclamata nel suo progresso dalla società; un

Governo che non cura e punisce la scienza, e premia l'ignoranza; un Governo eminentemente despotico, e tirannico: un Governo che col manto dell'abusata Religione ricopre il più sozzo interesse, la sete del comando, e le più turpi iniquità; un Governo che atteggiato ancora a forma costituzionale, può ad ogni istante render vano qualunque Statuto il più liberale. Noi veneriamo la Religione di Gesù Cristo; Noi fermaniente crediamo nella Chiesa Cattolica che è la depositaria dell' Evangelio; Noi rispettiamo il Pontefice Romano Vicario di Cristo; Noi desideriamo che Pio Nono torni a Roma sulla Sede di Pietro come Capo della Chiesa. Noi però non vogliamo mai più rinnite nella Persona del Pana la Potestà Spiritnale, a la Signoria Temporale; Non vogliamo più mai il Governo dei Preti. Noi vogliamo la Repubblica, come quel Governo che solo è conforme alla Dottrina di Cristo; e che solo può condurre veracemente un popolo alla sociale felicità. Traditi noi dal Papa, tradita tutta l'Italia dai suoi rè, e dai suoi Principi, potremo Noi volere altro Governo che Repubblicano non sia? Troppo ci sta a cnore la Patria, troppo cara ci è la libertà , troppo noi amiamo l'Italia , e la sua Nazionalità. E' questo il Voto di tu'to lo Stato Romano: e con qual diritto viene ora il Governo della Francia ad imporci la ristorazione del Governo Pontificio, che il Popolo in cui sta il diritto della Sovranità, ha dichi cato decaduto per sempre? Quel diritto che ha avuto la Francia di royesciare il Trono di Luigi Filippo, non la avevamo forse anche Noi di abbattere il Trono Temporale dei Papi ? Siamo noi certi che la Nazione Francese, tanto gelosa del suo onore, protesterà energicamente contro il sacrilego operato del suo Governo; siamo certi che la Repubblica Francese vorra non opprimere, ma difendere la Repubblica Romana, Che se però la Francia manderà i suoi Soldati per opprimerci, ed incatenarci di nnovo sotto il Governo dei Papi, sappia essa che noi siamo tutti decisi in ogni Città, in ogni terra, in ogni angolo dello Stato di difendere la nostra democratica libertà, di versare per la Repubblica tutto il nostro sangue, di seppellirci so to le rovine, piuttostoche vederci la mano avvinta dalle clericali Catene. Venga poi il Papa s regnare sulle squalide nostre ossa, sui rottami dei nostri distrutti Paesi. E sappia ancora la Francia, e il sappia ogni Potenza di Europa che in nessona parte della nostra ltalia potrà essere mai pace, se non quando l' Italia sarà una, libera, e indipendente, sarà in somma Nazione. Vinta l'Italia per ora non lo sarà per sempre. Tra breve tempo sorgerà più flera e con sicura vittoria. Oh se la Francia conosce bene la missione che la Provvidenza affida a Lei in questi momenti solenni del riscatto di tutte le Nationi di Europa, essa deve subtiamente mandare il suo Esercito a cacciare al di là delle Alpi gli oppressori Soldati dell' Austria, a soccorrere l'Italia per l'acquisto della sua Nazionale unità, e indipendenza!

### Viva l' Italia

# Viva la Repubblica Romana

Votata in pieno Consiglio alla unanimità, cioè con votivavervoli 20, contrari nessono, e con replicati fragorosi applausi del Popolo Montenovese accorso in folla a quest' Adunanza. Dopo ciò il Professore di Belle Lettere Luigi Mancini, a nome del Popolo la dichiarato alla Consigliare Adunanza che dessa ha ben meritato della Patria.

## SEGUONO LE FIRME

Leopoldo Bellini Priore Presidente

Onorato Viali Anziano Francesco Monti Anziano Nicolò Cherubini Anziano Domenico Puerini Bernardino Massi Domenico Ambrosini Niccola Tiberi Leonardo Valentini Luigi Fiorani Ubaldo Ercolani Giovanni Segoni Raffaele Sebastianelli Giovanni Tulli Giovanni Berrettini Sante Punti Vincenzo Cascioni Angelo Api Sante Coreani Agostino Paoloni

Giovanni Fiori Segretario Municipale Per copia conforme ad uso d' Ufficio Giovanni Fiori Segretario Municipale

#### REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

#### MUNICIPIO DI BARBARA

La sottoscritta Rappresentanza Municipale, e gl' infrascritti Cittadini altamente protestano contro l'ostile intervenzione Francese, e di qualin que altra forza straniera nel nostro Stato Romano, e dichiarano solemenmente di unirsi al Voto generale dei Popoli dello Stato stesso, e di rispettare sempre, ed in ogni tempo tutte le Leggi, Disposizioni, e Decreti emanati, e da emanarsi dal Governo della nostra gloriosa Repubblica Romana, la quale sempre, ed in ogni tempo il Popolo di Barbara sarà per difenderla e colle sostanze, e colla vita.

Barbara li 5 Maggio 1849. La Magistratura

Girolamo Politi Priore Giuseppe Maggioli Anziano Tesifonte Lazzari Anziano Francesco Saccocci Segretario Municipale Giuseppe Leanardi Gherardo Bacolini Consiglia e Antonio Bacolini Isidoro Bertozzi Giuseppe · Mazzanti Carlo Romani Giuseppe Rozzi Giovanni Carboni Federico Maticio Nicola Peruzzi Pacifico Cirioni Ermenegildo Santini Luigi Malpici Luigi Carboni Leone Maggioli Paolino Tarducci Vincenzo Tembini Francesco Santarelli Ferdinando Giustiniani Sebastiano Maggioli Sotto Tenente Ginseppe Fiorani

(249) Lorenzo Tarducci Consigliere Domenico Mazzanti Nicola Fiorani Consigliere Tomasso Tombini Antonio Moreci Consigliere Girolamo Mattei Consigliere Giovanni Bacolini Consigliere Balduzzi Francesco Ginseppe Sacconi Consigliere Bacolini Domenico Carlo Mattei Carlo Leli Crocesi Nivardo Romualdo Sebastianelli Vincenzo Mancini Farmacista Bendelino Bacolini Zeffero Bevilacqua Crescentino Giannini Remigio Veneri

Pietro Prete Bacolini Consigliere

Viste vere le premesse firme Il Priore Municipale = Girolamo Politi

## REPUBBLICA ROMANA

## PROVINCIA DI ANCONA

Municipio di Castelplanio

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Nel giorno di Giovedì tre Maggio 1849 alle ore 14 ½ italiane previo il primo invito fatto correre ad urgenza si è adunato nella pubblica Sala a Porte aperte il Consiglio del sud. Monicipio composto dei seguenti Cittadini

- 1. Gio. Battista Giovannini Aloisi Priore
- 2. Angelo Armanni Anziano
- 3. Marco Felcini Anziano
- 1. Francesco Saverio Mancini Consigliere
- 2. Filippo Ferri id.
- 3. Giacomo Ronchi id.
- 4. Gioacchino Santelli id.
- 5. Giuseppe Montenovesi id.

6. Luigi Carloni id.

7. Ginseppe Zenobi id.

8. Raffaele Ragioni id.

9. Giovanni Costantini id.

Presiednto dal lodato Cittadino Priore, ed assistito dal sottoscritto Segretario Comunale per deliberare sul seguente unico Oggetto.

Non sono intervenuti a questa Adunanza i Cittadini

- 1. Giuseppe Marini Consigliere
- 2. Pacifico Grizi id.
- 3. Tommaso Chiorrini id.
- 4. Pacifico Silvestri id. 5. Pacifico Sacerd. Cardinali.

Presosi dai Cittadini coadon ti il posto a ciascuno competente si è proceduto a quanto siegue:

Il Gircolo Popolare di Jesi con foglio dei 30 p. pto Aprile N. 578 invita il stottocritto Priore a nome dei Deputati della Nostra Provincia all'Assemblea Costituente Romana perchè sia convocato al più presto possibile queste Municipio, onde fare adesione alla protesta emessa dall'Assemblea medesima il di 25 p. Aprile contro l'invasione Francese. Però il predetto Cittadino Priore si è creduto in dovere di convocarri ad urgenza, o Cittadini Consiglieri nel giorno di oggi in riflesso della sollectidaine, che ne richiede l'oggetto, ed è perciò; che a Voi si propone di approvare, o nò il seguente indirizzo all'Assemblea medesima, il quale è dei tenore come appresso:

## ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

Il Municipio di Castelpiano

### NELLA PROVINCIA DI ANCONA

Adesione alla Protesta del 25 Aprile 1849.

### contro l'invasione Francese.

Dopo i lunghi anni del dolore, ne' quali era peccato il proferir pure il nome di Patria, averamo finalmente libera la speranza, e la gioja, e schiantato il fatalissimo innesto, che produsse soltanto usurpazioni, ed intrighti, suller uine del dispotismo erigevasi un Governo di democratica indole, che tendeva a spegnere, quantopiù gli fosse possibile, la pe-tifera influenza, e la memoria di tante cagioni della passata servith. Ma quando la sorgente Repubblica forte del divino, ed umano diritto è unicamente intenta ad ottenere peso, e stabilità, non solo viene combattuta dal mineggio di que molti, che s'impinguavano della tirannide, mai di fatto avversata eziandio dalla Nazione Francese, che impudentemente si arrovella coutro principi da lei stessa professato.

Non è ficile il dire quale profonda commozione venge in Noi destat dal tristissimo dubbio si le sorti della Patria; e conscii di Noi stessi, e testimonii del generoso fremito, da cui tutta vede-muno compresa questa Popolazione all'annonuzio del pericolo, a nome di rutti solennemente aderiamo alla Protesta, che Voi, ottimi Cittedini Rappresentanti faceste contro gli Stranieri, i quali ingiustamente invadono ia nostra terra, la terra sacra alla libertà. E fosgero pur motte le farze nostre quant eggi è il bono volere per la più efficace cooperazione! Ma qualunque esse sieno, ci dichiariamo pronti si di mpiegarle per concorrere alla sal-

vezza della Repubblica.

Cost, ne siam certi, farà lo Universale; e se male ci credessoro deucati alla Patria virth, a questa stessa le Nazioni di Europa riconoscano i Figli di Roma. E i Repubblicani di Francia, che mescheraudost ad infinti pretesti, vergognosamente immemori della propria libertà vengono di oppugnare la nostra, imparino a nutri sentimenti, che li disonorino meno, e valgano una volta a cancellare dalla. Loro fronte le vive marche di altre nostre sventure.

Ecco il nostro voto, che confermiamo giurando per la dignità di un Popolo Re, per il Governo più legittimo

della terra, per la Repubblica.

Lettosi l'indirizzo, si è dichiarato dal Cittadino Priore Presidente doversi il medesimo approvare , o disapprovare per mezzo di levata, e seduta; il che è stato approvato mediante levata ad unanimità di suffragi, conforme di poi l'indirizzo medesimo riportando voti dodici favorevoli, e nessuno contrario.

E non essendovi altro da trattare, il Priore Presidente ha dichiarato sciolta l'admanza, previa lettora, ed approvazione del presente verbale, che si firma dal lodato Priore, e da due Consiglieri.

( 252 )

Fatto, pubblicato, e sottoscritto nella Sala Com. di Castelplanio li 3 Maggo 1849 suonate le ore quindici, e mezza italiane.

Gio. Batt. Giovannini Aloisi Priore. Luigi Calloni Consigliere. Giovanni Costantini Consigliere. Cost è Carlantonio Adami Segretario Com.

Per copia conforme ad uso d'Uff. salvo &c. In fede &c. Così è Carlantonio Adami Seg. Com.

### REPUBBLICA ROMANA

### PROVINCIA DI ANCONA

La Magistratura Municipale di Castelleone

## PROTESTA

In nome di Dio, e del Popolo contro l'ostile interrento delle Trnppe Francesi nel Territorio della Repubblica Romana, violando con tale atlo il diritto delle genti, e delle libertà delle Popolazioni, che hanno creduto costituirsi un Governo a seconda del suo Nazionale incivilimento, sena'essere affatto torbato l'ordine pubblico, per essere questo il volere dell'intere Popolazioni, e massime di quella da Noi rappresentata, rendendone malievatrice la Francia di tutte le conseguenze, che ne potessero derivare. In fede &c.

> Dalla Residenza Municipale di Castelleone li 4 Maggio 1849.

La Magistratura Girolamo Tesei Priore Luigi Tomassini Anziano Antonio Tesei Anziano

## PROVINCIA DI ANCONA

# Comune di Castelfidardo

### Cittadino !

Ricevuta appena la vostra dei 2 corr. N. 660 ci siamo congregati, onde deliberare sull'importantissimo oggetto, cui

quella riferisce.

Penetrati pertanto dalla gravità delle circostanze non abiamo punto dubitato come non dubitiamo protestarci contro qualunque invasione straniera, e di ciò assicuratene pure il Gittadino Preside, onde anche dal canto nostro apprenda la consonauza di questa Terra con il principio delle altre Popolazioni.

Abbiatevi anche in questo incontro il fraterno saluto.

Castelfidardo 3 Maggio 1849.

La Magistratura

Firmati = Attilio Sciava Priore
Pietro Francalancia Ans,
N. Tomassini Anz.
Paride Ghirardelli Anz.
Per copia simile all'originale,
Brunori Tommasi Gov.

Al Cittadino Gov. Dle di

(cmiso)

# AL TRIUMVIRATO ROMANO

## IL MUNICIPIO DI CORINALDO

La generosa Nazione Francese non solo coll' appoggio morale, ma dovrebbe coll' invitte sue armi soccorrero ogi gente bramosa di libertà, sendo pienamente legittimo quel governo, cui la spontanea consente volontà dei popoli. Or noi quali rappresentanti del Muoitopio in questa Città per rispondere al supremo appello del Romano Triumvirato solennemente innanzi alla Europa intera protestiamo contro lo straniero che volesse coll'argomento della furza, fattosi comulatore dei divitti agli uomini da Dio concessi, imporsi servaggio, e dichiarando di volere esser noi liberi, italiani, indipendenti.

Questa deliberazione è stata votata all' unanimità nella Consigliare adunanza del 5. Maggio 1849.

Firmati all'originale

Mariano Paris Gonfaloniere Gio. Battista Orlandi Niccola Amati Anziani Luigi Mariani Francesco Gippitelli Luciano Venanzi Gaetano Tivali Stefanini Aristodemo Rossi Pietro Mariano Ballanti Luigi Angeloni Pietro Spadoni Giuseppe Frigeri Eugilberto Ridolfi Paolo Brunori Silvano Pasqualini Clemente Rossi Engilberto Lattanzi Clitofonte Ciani

L. Orlandi Segretario ff.

## PROVINCIA DI ANCONA

#### Comune di Osimo

#### Cittadino Governatore

I Rappresentanti del Municipio di Osimo chiamati con Vostro Foglio a corrente N. 650. ad esternare il loro sentimento nelle dolorose circostanze, in cui versa la Patria, dichiarano solennemente che ora, come sempre in passato, questo Municipio non ismentirà mai il suo vivo desiderio, la terma sua volontà di sostencre ad ogni prezzo i diritti, e le libertà nostre.

Votato dal Consiglio Municipale di Osimo nell'Adunanza del 5. Maggio 1849.

> Il Gonfaloniere Fir. P. F. Fiorenzi

Per copia fedele all'originale, In fede &c.

Brunori Tommssi Gov. Doganale

## LA MAGISTRATURA

DEL

## MUNICIPIO DI ORTEZZANO

Sull'invito del Cittadino Gonfaloniere di Fermo espresso con Circolare a stampa dei 28. Aprile 1849, riunito collegialmente nella sua Residenza oggi 3 Maggio 1849, alle ore 8. aotemeridiaue, all'unanimità

## Dichlara

Che si associa pienamente, e con viva prémura al voto emesso dal Consiglio generale di Fermo nella straordinaria tornata dei 28. Aprile 1849., e che in conseguenza fiduciando nella lealià, e 'nell' onore della Repubblica, e Nazione Francese perà, che le ami gnidate dal Generale Oudinot nel nostro Territorio lungi dall'attentare alle nostre libertà, ci saranco piuttosto di scudo contro le reazioni interne, e contro le aggressioni inimiche. In tout'altro caso, che i sottoscritti non vogliono, e non devono immaginare, protestano alsamente a nome proprio, e di questa Popolazione, di cui sono l'organo legale, contro l'iniquo abuso della forza, se mai questa venisse adoperata per comprimere i diritti dei Popoli, e distruggere, o menomare le librer intripioni.

Dalla Residenza Municipale di Ortezzano il giorno, me-

se, ed anno sud.

## Giacinto Marcantoni Priore

Giannangelo Giulietti Primo Anziano mano propria. Niccola Marcantoni 2. Anziano

# REPUBBLICA ROMANA

## AL TRIUMVIRATO

I Rappresentanti Municipali di Monsanvito

## NELLA PROVINCIA DI ANCONA

Interpreti dei sentimenti dell'intera Popolazione, la guale per mezzo nostro solennemente protesta contro le ostili minaccie della Nazione Francese, vi caterniamo in brevi accenti, Cittadini Triumwiri, essere voto universale, che la nostra Repubblica si consolidi, e si perpetta.

Che robustamente si difenda da ogni nemica aggressione

interna, ed esterna.

Che si annichilisca a qualunque costo chi tenta oppri-

merla, e distruggerla.

E che ogni piena adesione si presti, conforme noi presuma a tinto quello, che nell'alla vostro intendimento avete operato, ed operate per la salvezza della Patria, per la conservazione dell'indipendenza, Onore, e Dignità Romina, e per il bene di tuttii Popoli alle vostre cure af-

Fino all'ultimo respiro viva la Repubblica.

Monsanvito 5. Maggio 1849.

La Magistratura

Giuseppe Antonio Brecchi Priore, Camillo Procaccini Ricci. Ranieri Procaccini. Antonio Stoppani. Antonio Moriconi.

#### CITTADINI TRIUMVIRI

Quanto inaspeltata, altrettanto ingiusta, e contro it Sacrosanto diritto delle genti pervenne negli Stati della Romana Repubblica la Francese invasione, di quella Francia, dalla quale in ispecial modo sperava Italia salvezza ed appoggio. Quali siano i motivi, quali le ragioni, che a ciò l'hanno indotta non stà in noi il decidere ; resterà però sempre a noi il diritto di reclamare, e protestare contro quest' atto ostile, ed arbitrario. Se si alleghi il pretesto di reprimere l'Anarchia, ciò non sussiste, mentre non può chiamarsi Anarchico un popolo, che ha saputo conservare ovunque, e nelle più solenni circostanze l' ordine . e l'obbedienza alle Leggi ; se quello di facilitare il ristabilimento del passato ordine di cose, ognuno vede, come il ritorno del Governo clericale sia in oggi inconciliabile colla opinione de popoli, e colla civiltà, e progresso cui anela la Nazione. Dunque ingiusta, e contro ogni saero dritto è la invasione Francese negli stati della Romana Repubblica. E Voi ben lo conosceste, o magnanimi, che opponenda tutte le forze, e tutto il coraggio de'nostri prodi . minteneste intatto ed illibato, il nome di Roma . la gloria d'Italia.

Grazie pertanto d'aver così bene interpretato il voto dello intiera Stato, Arcevia non ultima vi tributa, e con Voi si congratula, v'applaude, e v'invita a nuovi trionfi, ( 258 ). stando anch' essa in nome di Dio, e del Popolo contro capazione di un Territorio che è nostro.

Arcevia 7. Maggio 1849.

Giovanni Simoncelli Gonfaloniere. Giulio Massi Anziano. Luigi Pellegrini Anziano. Niccola Zonghi Anziano, \_ Medardo Rotati Anziano. Luigi Carlettis. Giaseppa Ungherini. Francesco Bruni. Ginseppe Niccolini. Germano Gambini. Marco Ottaviani. Filippini Pietro. Pacifico Severini. Rafaelle Pagliarini. Gio: Battista Franceschini. Giuseppe Mengucci. Pietro Fulgenzi. Giuseppe Tarugli. Giuseppe Anselmi Gabbianelli. Antonio Tosi. Giuseppe, Speranzini. Lucie Simoncelli Manuele.

· Giuseppe Sinibaldi Segretario Comunale.

#### REPUBBLICA ROMANA

### Municipio di Monte Carotto

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Oggi giarno di domenica 6. del mese di Maggio dell'anno 1849. Previo invito diramato ad urgenza, e premesso il suono della campana pubblica, nella soltia sala di Residenza Municipal: accessibile a tutti si è adunato il Consiglio di detto Municipio coll'intervenimento de Cittadini

## Membri della Magistratura

- 1 Placido Dionisi Priore Presidente.
- Francesco Carrara
  3 Cantillo Sforza
  Anziani

## Consiglieri

- 1 Albertino Petri
- 2 Romnaldo Tentelli.
- 5 Luigi Trionfetti.
- 4 Gherardo Grognaletti.

## Stefano Cesari Segretario.

Non essendo intervenuti sebbene invitati i Cittadini Consiglieri.

- Baldoni Salvatore.
- Baldoni Domenico.
- 3 Baldoni Leone. 4 Solazzi Giovanni.
- 6 Carotti Prete Pietro.
- 6 Bucci Giuseppe.
- 7 Bartoloni Ilario. 8 Tommasetti Pietro.
- g Carbini Niccolò.
- o Prete Carlo Canonico Pelagalli.

Visto essere i Congregati in numero 7.

Visto l'articolo go. della Legge 31. Gennaro 1849.

Vista l' urgenza risultante dall' oggetto stesso che si

propone a trattare, già enunciato nell'apposito biglietto d'invito diramato fin dall'ore cinque pomeridiane del giorno di jeri ai singoli Consiglieri.

Si apri la sessione per deliberare legalmente sopra il

seguente unico articolo.

Dopo di che letto il Circolare del Triumvirato in data 24. Aprile prossimo passato con che, si partecipa ufficialmente l'intervenzione ostile delle truppe Francesi nel Territorio della Repubblica Romana.

Letta la Protesta emessa il 25 mese stesso contro det-

ta intervenzione dall' Assemblea Costituente.

La Magistratura interprete de'sensi della Popolazione da essa amministrata riconosciuti concordi alle dimostrazioni degli altri Municipi dello Stato.

Considerata che l'intervenzione di cui si tratta lede-i dritti della Repubblica legalmente costituità, e tende a turbar l'ordine ed a toglicre alla Popolazione quelle Franchigie che gode sotto l'attuale regime formato dal voto Comune.

In conseguenza di che riconosce opportuno capediente di render, noto al Governo che anche questo Minicipio dolente del saproso che si pretende imporre colla forza, o nell'intenzione decisa di concorrere per quanto è in sua facoltà alla tutera e difesa della Repubblica sressa, e che applandendo alla menzionata dichiarazione dell'Assemblez Costituente presta alla medasima la sna piena adecione, ed unisce i suoi voti a quelli degli altri Municipi all' oggetto che i Rappresentanti della Repubblica Romana usino tutti i mezzi che sono in suo potere per respingere la forza colla forza come esigge l'imperiosità della circastanza a difesa e sostegno della Patcia, e della Causa comune.

Discusse c ponderate la cise come sopra dedotte il Consiglio quiudi per levuta e per acclamazione unaninio

approvo l'opinamento esternato dalla Magistratura.

Alla quale risolazione fecero eco e plauso i molti
Cittadini intervenuti all' Adamanza in numero straordinario.

Atto fatto, letto, publicato, e sottoscritto a Monte Carotto nella Sala Municipale nel giorno, mese, ed anno suddetti alle ore 7. pomeridiane.

### La Magistratura

Placido Dionisi Presidente. Francesco Carrera Auziano. Camillo Sforza Anziano.

#### I Consiglieri

Romualdo Tentelli

A. Petri. Crognaletti Gherardo. Luigi Trionfetti.

S. Cesari Segretario.

### REPUBBLICA ROMANA

### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

## COMUNE DI SANTANGELO IN PONTANO

Il giorno cinque Maggio mille ottocento quarantanove

#### CONSIGLIO COMUNALE

A termini delle disposizioni contenute dal Decreto sull'ordinamento dei Municipi del 31 Gennajo 1849, previo invito fatto correre col numero d'Ufficio 301, si è in quest'oggi adunato il Consiglio della Comune sudetta, composto dalli Cittadini Spinosi Pietrangelo Priore, Boncori Luigi, e Brinciotti Domenico Anziani.

#### CONSIGLIERI

- 1 Farroni Ignezio
- 2 Vermiglia Minervo 3 Miclucci Dottor Giacomo
- 3 Miclucci Dottor Giacom 4 Gentili Francesco
- 5 Montanari Niccola
- 6 Cimini Ermenegildo
- 7 Disante Giuseppe
- 8 Montanari Mercurio 9 Emiliozzi Bernardino
- 10 Micalucci Arnolfo
- 11 Bentivogli Fortunato
- 12 Montanari Filippo
- 13 Coccioletti Vincenzo

Mariano Sagripanti Segretata Comunale, presieduto dal sullodato Cittadino Priore Spinosi Pietrangelo nella qualifica di Presidente per la discussione dei seguenti oggetti.

Non è intervenuto al Consiglio il Cittadino Consigliere Baldoni Vincenzo.

L'Albo dei Consiglieri è composto di N. 14

In seguito invocato il Divino ajuto fu incomincia-

ta la discussione come appresso.

Primo a Il Cittadino Preside della Provincia con no ripettato foglio dei se p. p. Ayrle N. 8504 parteipa quesit Ufficio la Circolare dei Triumviyato portante la data 4d glio per deliberare sul contenuto della impdesima, non che aulla protesta emessa dal lodato Triumvivato, dichiarando di voler respingere con la forza contro ogni offesa al diritto, ed alla dignità del Parse, conforme alli sudctti Dispacci delli quali si fun letture per comun norma. La Magistratura propone pertanto, se pare di rimettere al Triumvivato un voto di fiducia, con il qualo plaudendo a quanto da esso si è operato a difesa della Patria, e delle libere istituzioni si prometta in tutto la nostra adesione.

Depo la sudetta proposizione il Consigliere Ignazio Farroni ha aderito plenamente alla sudetta proposta, ed insiste perche sia portata alla ballottazione, onde consocre la mente publica. La Magistratura si è uniformata a quanto soppa.

La maggior parte delli Consiglieri hanno convennto nel sudetto parere, ed il Cittalino Presidente ne ha ordinato la ballottazione.

Sottoposta a partito la sudetta proposta mediante lo serutinio segreto, e raccolti li voti su approvata con savorevoli sedici, contrari nessuno.

Dopo di che rese grazie all' Altissimo si è terminata la Sessione, e sciolto il Consiglio,

Atto, fatto, e letto nella Sala Comunale alle ore dieci antimeridiane del giorno, mete, e da anno sudetti, e quindi firmato dal Presidente, e dai due Consiglieri Farroni Ignazio, e Vermigli Minervo, non che dal Segretario Comunale Mariano Segripanti.

Per copia conforme all'originale

Il Priore Comunale Pietrangelo Spinosi

### ( 263 ) REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO, E DEL FOPOLO MUNICIPIO DI MOSCIANO

Nel giorno 8 del mese di Maggio dell'anno 1819 dietro la determinazione presi dal Primo Anziano f. E. di Priore stante la giusificiata assenza del Cittadino Paolo Romagnoli nella seduta di jeri: e dietro invito ad negenza fatto correre a forma dell'art, go della legge 51 Gennajo decorso sull'ordinamento de' Municipi ad oggetto di prestare adesone alla protesta dell'Assembles Costituente Romana emessa il 25 perduto Aprile sulla nemica invasione Francese si è convocato il Corpo Municipale, e sono intervenuit come appresso.

|             | COGNOMI, E NOMI                      | -                           | N. d     | ord.    |                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Num. Progr. | de' MUNICIPALISTI                    | QUALIFICA                   | Presenti | Assenti | OSSERVAZIONI<br>:                                                                |
| 1           | Romagnoli Paolo                      | Priore Mun.                 | 19       | 1       | Trovasi da tre gior-<br>ni in Senigallia<br>per importanti<br>affari di famiglia |
| 2           | Bartoli Antonio                      | 1°. Anz. f. f.<br>di Priore | ı        | ,,      |                                                                                  |
| 3           | Bosi Luigi                           | Anziano                     | 2        | n       |                                                                                  |
| 4           | Dottor Pievano D.Gaspare             | Consigliere                 | 1        | . ,     |                                                                                  |
| 5           | Ciuffolotti Pievano D. Do-<br>menico | id.                         | 17       | 1       | Assente per oggetti<br>Parrocchiali                                              |
| 6           | Pianetti Marchese Settimio           | id.                         | 177      | 2       | Dimorante in Jesi                                                                |
| 7           | Pace Francesco                       | id.                         | 2        | ,,,     |                                                                                  |
| 8           | Romagnoli Giambattista               | id.                         | n        | 5       | Trovasi in Tabano                                                                |
| -           |                                      |                             | 1        |         | ad esercitare la sua                                                             |
| 15          | - mg                                 |                             |          | 1       | Professione di Sar-                                                              |
| 9           | Papalini Francesco                   | id.                         |          | 4       | Id. in Monsanvito                                                                |
| 19          | Fabrizio Antonio                     | id.                         | - 3      | "       |                                                                                  |
| 13          | Lombardi Domenico                    | id.                         | 4        | 29      | -                                                                                |
| 12          | Grassi Pacifico                      | id.                         | 29       | 5       | Id. alla Moglie di<br>Majolati                                                   |
| 13          |                                      | id.                         | 5        | 53      | -                                                                                |
| 11.         | t Begins e bishky they be so         | 12 .11 . (20)               |          |         | Stante l'urgenza il<br>numero si ritiene<br>legale                               |

RIEPILOGO DE PRESENTI, E VOTANTI
Empanenti la Magistratura N. 2. = Consiglieri Menicipali N. 5. = Totale N. 7.

Fatto l'appello, e presosi posto da ciascuno dei Coadunati, il f. f. di Priore Comunale ha indirizzato ad essi le seguenti parole.

#### CITTADINI!

Il Circolo popolare Jesino con gentil foglio 30 decorso Aprile N. 378 fece invito a questa Magistratura per l'adesione del Municipio alla protesta emessa dall' Assemblea Costituente Romana contro l'invasione Francese. Nulla sapeva allora il Magistrato dal Governo, e rispose che il Corpo Municipale si sarebbe tosto convocato, ove prevenisse una si fatta partecipazione interessante, affine di perndere una risoluzione degna dell'imperiosa circostanza, e di questi supremi momenti. Il 4 andante Maggio alle trè pomeridiane la Magistratura ha ricevuto il Dispaccio Governativo N. 232. datato lo stesso giorno in cui si manifesta il desiderio del Governo, che tutte le Rappresentanze Municipali protestino contro l'ostile intervenzione Francese, ed è trascritta la Circolare del Triumvirato 24 Aprile ripetuto. Da questa si conosce, che l'avanguardia di una Divisione Francese era in presenza di Civitavecchia, ma che nessuna comunicazione si era fatta al Governo della Repubblica: sicche si stava allora nell'incertezza di quanto i Francesi avrebbero operato. Il susseguente giorno l'Assemblea Costituente della Repubblica Romana protestò contro l'invasione della Francia. la riconobbe nemica, e responsabile di ogni funesta conseguenza ne fosse derivata al Governo Repubblicano. Comunque sia la cosa stà però in fatto, che i Francesi sbarcarono a Civitavecchia, e nel 24 stesso Aprile diressero al Preside una dichiarazione, nella quale il Corpo di Armata assicurava di rispettare il voto della maggioranza delle Popolazioni Romane. In questo aspetto la Repubblica Francese non sembra nemica alle Popolazioni degli Stati Romani, il cui voto di maggioranza vuol rispettare. Non è da dubitarsi, che una Nazione magnanima, generosa, e civilizzata come la Francia, gelosa del suo onore sia per mancar di fede alle sue parole. Ma noi siamo costretti ad unirci alla maggioranza del voto realmente conscienzioso de' Popoli del nostro Stato . e ad un tempo a fiduciare sulla promessa ; che i Francesi fanno nel porre il piede sull'italico suolo. Che se la di loro venuta prendesse un aspetto diverso dalle parole, e la Patria venisse in tale fiducia avvilita, ed oppressa è dover nostro difenderla. E per questo, rispettabili

#### (265)

Cittadini, che siete chiamati in via d'organza per una solenne, e degna determinazione. Ed intanto vi si fa conoscere, che si sarebbe formulata per parte di questo Municinio la seguente protesta;

"Noi aderendo al desiderio dei Deputati dell' Assemblea Costituente protestiamo solennemente contro l'Intervento Francese, non rispettandosi, conforme è promesso, ni i voto libero, e conscienzioso della maggioranza delle "Popolazioni dello Stato; e siamo pronti a difendere la Patria con tutto quanto è in nostro potere ».

Ora resta che voi dichiariate giusto il motivo della Convocazione ad urgenza in conformità del ciato articolo godella ripetnta Leggo; ed approviate la Protesta formulata, se lo credete nei termini sudctti, il che vi si propone di fare per levata, e seduta secondo l'art. 95.

Letto quanto sopra tutti i Componenti l'adunanza levatisi in picdi hanno dichiarato di conoscere giusto il mo-

tivo di urgenza.

Quindi con altra levata hanno pienamente approvato la Protesta formulata nei termini suespressi, ordinandosi la re dazione del presente Verbale munito di firma dal Magistrato e da due Consiglieri come all'art. 86.

Fatto, letto, e chiuso nella Residenza Municipale alle ore 24 italiane del giorno, mese, ed anno sudetti. [ Antonio Bartoli Anziano ff. di Priore

Firmati

Antonio Bartori Alizado II. di Priore
Luigi Bosi Anziano
Antonio Fabrizi Consigliere
Domenico Lombardi Consigliere
Sottoscritto = Alberto Berti Segretario

Per Copia conforme

Alberto Berti Segretario

Vista, e verificata

Pel Priore Monicipale assente Luigi Bosi Anziano

#### REPUBBLICA ROMANA

## MUNICIPIO DI SERRA DE CONTI

## IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO.

Nel giorno di Sabato 5 Maggio 1849 in seguito dell'invito ad urgenza si è adunato nella pubblica Sala il Consiglio del suddetto Municipio composto dai Cittadini

id.

id.

- 1. Stefano Albanesi Priore Presidente.
- 2. Raffaele Malpici Anziano.
- 3. Giovanni Tabarrini Anziano.
  - 1. Francesco Brigatti Consigliere.
- 2. Alesandro Ventura
- 3. Raffaele Brisconi
- id. 4. Angelo Durastanti
- 5. Giuseppe Marchetti id.
- 6. Gib. Batt. Simonetti id.
- iđ. 7. Raffaele Briscini
- 8. Adriano Tomassini id.
- q. Gherardo Ubaldini id.
- id.
- 10. Gherardo Malpici 11. Antonio Montenovesi id.
- 12. Giovanni Faini id.

## Non sono intervenuti a questa Sessione i Cittadini

- 1. Marco Palazzesi Consigliere
- 2. Benedetto Silvi id.

Il Cittadino Presidente legge il circolare' del Triumvirato del 24 Aprile prossimo passato relativo all' invasione del Territorio della Repubblica Romana per parte delle Truppe Francesi. Inteso il tenore del detto Circolare è insorto il Cittadino Francesco Brigatti Consigliere , ed ha letto il voto emesso dal Circolo Populare di questo Inogo nella seduta straordinaria di jeri, il quale nel presente verbale si trascrive come appresso = Circolo Popolare di Serra de' Conti= = I diritti dei Popoli sursero eguali da Dio. La Forza, scudo m indegno dell'ingiustizia, fù il mezzo, con cui le Dinastle = oppressero i Popoli, e lor diritti. Iddio se tace, e se per-= mette una violenza un' infrazione di quei confini, che de(267)

= stinò a segnale delle Nazioni, sa vendicare a suo tempo = le onte. Il Governo Francese, non il Popolo Repubblicano - di Francia ci opprime in quei principii, che è obbligato garantire. La Nostra Repubblica è il voto della Nostra Popolazione, come di tutto lo Stato. Noi adunque pro-= testiamo in Nome di Dio, e del Popolo, ci uniamo una-= nimi ai Nostri Rappresentanti, e Triumviri da Essi eletti. = e siam pronti colle sostanze, e colla vita ad ogni bisogno = della Patria. Votato ad unanimità nella generale straor-= dinaria seduta del 4 Maggio 1849. Viva la Nazione Fran-= cese Repubblicana = Viva la Repubblica Romana. Il Co-= mitato = Stefano Albanesi Presidente = Giovanni Tahar-= rini Vice Presidente = Consiglieri = Alerano Girotti = Raf-= faele Malpici = Antonio Montenovesi = Giovanni Faini = = Luigi Tartufari Cassiere = Pietro Tabarrini Segretario = . Indi ha detto esser di sentimento, che l'adunato Consiglio, il quale avendo conosciuto il voto del Popolo espresso mediante il Circolo Popolare, e mediante il numero di quelli, che intervennero al Collegio Elettorale per la Costituente Romana ad onta degli ostacoli frapposti, e finalmente dallo spirito generale verificatosi in più circostanze per le disposizioni date dal Governo della Repubblica, ad unanimità e per acclamazione convenga nella protesta già letta, perchè portante il voto libero, ed assoluto della Popolazione. Il suddetto parere è stato approvato dal Consiglio mediante levata da sedere senza opposizione di alcuno.

Il presente verbale è stato letto, ed approvato dall'Assemblea, e si firma come siegue:

> Stefano Albanesi Priore Presidente. Raffaele Malpici Anziano. Giovanni Tabarrini Anziano. Giovanni Faini Consigliere. Tomassini Adriano Consigliere. Montenovesi Antonio Francesco Brigatti id. Malpici Gherardo id. Brilupi Raffaele id. Angelo Durastante id. íđ. Raffaele Brissoni

> > Pietro Tabarrini Segr. Munic.

#### REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO.

## COMUNE DI MONTE ROBERTO

Consiglio, in cui viene approvato ad unanimità un'atte di adesione alla protesta emessa dall'Assembles Romana nella Seduta del 25 Aprile 1849.

Nel giorno di Giovedi 5 del mese di Maggio Anno 1819 dietro il primo invito, si è adunato ad urgenza in pubblica Seduta, secondo il Decreto 31 Gennaro pp. il Consiglio Municipale di Monte Roberto coll'intervento dei Cittadini.

| 6-1 | mat: | Doned | <br>Priore. |
|-----|------|-------|-------------|
|     |      |       |             |

z. Capitelli Francesco Anziano.

3. Scarabotti Arcangelo Anziano.

| 4. | Meriggiani Dottor | Eugenio | Consigliere |
|----|-------------------|---------|-------------|
| t. | Malani Minaanaa   |         | :5          |

| 6. | Barcaglioni Settimio | id. |
|----|----------------------|-----|
| 7. | Pollonara Francesco  | id. |
|    | Mosconi Domenico     | id. |
| g. | Mecarelli Ginyanni   | id- |

10. Amatori Domenico

## Mancano i Cittadini Consiglieri

id.

id.

- 1. Badiali Emidio. v. Guglielnii Goglielmo.
- Il Consiglio è presieduto dal Cittadino Benedetto Salvati Priore Com.
- Ordine del giorno = Adesione alla protesta emessa dall'Assemblea Romana nella Seduta del 25 scorsa Aprile contro l'invasione Francese.

Disposta a termini di Legge l'Adunanza, il Segret. Com. legge la proposta della Magistratura del tenore, che segue:

Truppe Frances in sadono il Territorio della Repubblica. L'Assemblea Romana geloso dell'uoro Nazionate, e fedele al suo ntandato nella seduta del giorno 25 Aprile scorso ha protestato contro questa violazione del diritto delle genti, e di sepresso il Termo proposito di resistere colla Forza alle Armi ( 16a )

straniere. Cittadini! E' questo il sipremo momento, che può decidere della salvezza della Patria, ma si richicate energia, ordine, unione. Stringiamoci tutti intorno al Vesillo Repubblicano, e giurando di difenderlo fin che ci rimarga un soffio di vita, uniformiamoci agli altri Municipi, e convalidiamo anche del nostro appoggio la sublime decisione del-Passemblea, cui il popolo affido le sue sorti. E' a questo scopo, che Noi vi proponiamo nell'odierna Adunianza ad nregenza convocata di approvare il seguente Atto di adesione.

## Il Municipio di Monte Roberto

Letta, e considerata la protesta dell'Assemblea generale Romana del 25 Aprile 1849, vi fa solenne Atto di adesione, dichiarandosi devoto al Governo della Repubblica.

Firmati = B. Salvati Priore.

Francesco Capitelli Anziano. Arcangelo Scarabotti Anziano.

Terminata la lettura della proposizione, e della protesta emessa dall' Assemblea generale Romana, il Presidente ha detto = Cittadini, volete votare per alzata, e seduta sull'atto di adesione? Chi vuole si alzi, chi non vuole resti seduto. Tutti si alzano, e viene ammessa la votazione pubblica.

Il Presidente = Và a partito l'Atto di adesione alla protesta dell'Assemblea Romana formulato dalla Magistratura. Chi lo approva si alzi in piedi, chi non lo approva resti seduto. L'Atto di adesione è approvato all'unanimità, perche tutti

Dopo ciò non essendovi altro a trattare il Presidente dichiara sciolta la seduta.

E redatto immediatamente sulle premesse cose il presente Processo Verbale, viene letto, ed approvato, e quindi firmato dalla Magistratura, e da due Consiglieri nel giorno surriferito alle ore undici autemeridiane.

Frmati = B. S. Ivati Priore.

Francesco Capitelli Anziano. Arcaugelo Scarabotti Anziano. Eugenio Mariggiani Consigl. Domenico Mosconi Consigl.

Barsimeo Bevilacqua Segr.

Per Copia conforme d'Ufficio Barsimeo Bevilacqua Segr.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### PRESIDENZA DI ANCONA

## COMUNE DI MONTE ROBERTO

#### Cittadino

Con vera compiacenta ci è dato parteciparvi, che questo Pubblico Consiglio nell'Adunanza straordinaria oggi tenuta ha votato all'unacimità il seguente Atto di adesione alla Protesta emessa dall'Assemblea Costituente nella Seduta del 25 Aprile scorso,

### = Il Municipio di Monte Roberto =

z Letta, e considerata la protesta dell'Assemblea generale Romana del 25 Aprile 1849 vi sa solenne atto di z adesione, dichiarandosi devoto al Governo della Repubblica z.

Salute, e considerazione.

Monte Roberto 3 Maggio 1840.

## LA MAGISTRATURA

Benedetto Salvati Priore. Francesco Capitelli Anziano. Arcangelo Scarabotti Anziano.

Al Cittadino Presidente dell'Assemblea generale. Roma

#### REPUBBLICA ROMANA

## PRESIDENZA D'ANCONA

### MUNICIPIO DI JESI

Cittadino

Questa Magistratura intesa appens la minaccia della Spedizione navale Francese d'invadere il nostro Territorio, eletta la dignitosa protesta della Generale Assemblea contro cotanto attentato, ha riunito oggi, in via d'argenza, il pubblico Cons'ello per interpellarlo in proposito. Esso ha volate, all'unanimità, la seguente proporta.

## IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI JESI

- Dà piena adesione alla Protesta fatta il 25 Aprile per-, duto dalla Generale Assemblea di Roma al Comandante , la Spedizione Francese per l'atto ostile pratticato sul Ter-, ritorio della Repubblica.

E' pertanto, che i sottoscritti ve ne fanno istantanea trasmissione per provarvi che Jesi è con Roma, e che Esso si associa pienamente ai Voti dell'Assembles, che sono pure i desideri di tutti.

Vi augurano intanto salute, e vi protestano la più alta considerazione.

Jesi 1. Maggio 1849

Giacomo Ripanti Gonf. Settimio Pianetti Anz. Aurelio Ceruti Anz. Flaminio Ricci Anziano Raffaelle Dominici Anz. Angelo Angeli Anziano

Al Cittadino Presidente dell'Assemblea Generale degli Stati Romani.

ROMA

#### PRESIDENZA DI ANCONA

#### MUNICIPIO DI MAJOLATI

### Onorevole Cittadino

E'un piacere inesprimibile questo di potervi manifeste, che il Consiglio Monicipale di Mijolati, Distretto di Jesi, Presidenza di Ancona, legalmente adonatosi ad urgenza nel giorno 3 del corrente, come rinita dall'atto Consigliare del giorno suddetto, depositato in questo Archivio, vista e ponderata la Protesta emessa da codesta Azemblea nel di 25 scoro Aprile, contro l'inaspettata invasione dell'armi francesi sul Territorio della Romana Repubblica, con tutta l'ansia di veder salvi i diritti della Patria, e colla unanimità de'suffragi fra gli applausi degli stanti, solennemente ha adertio alla nominata Protesta, esibendosi pronto a qualunque sacrificio, che la salvezza della Patria, e l'onore della Repubblica richiedessera.

Accogliete pertanto quest' Atto di adesione, col quale intendiamo, non potendo null' altro aggiungere alla ma-gnanimità de Romani, di unirci ad Essi col buon volere, e colla energia del desiderio.

Salute , e verace rispetto.

Majolati li 3 Maggio 1849

La Magistratura

Amato Amatori Priore Giovanni Gaspari Anz. Rug, Colini Anz.

All' onorevole Cittadino Il Presidente dell' Assemblea Costituente

ROMA

#### REPUBBLICA ROMANA

#### NEL NOME DI DIO E DEL POPOLO

Nel giorno tre del mese di Maggio dell'anno 1849, dietro invito diramato in via d'urgenza dal Prior Municipale nel due detto mese a ciascun componente la Magistratura e Consiglio Municipale, in forza delle facoltà attribuitegli dall' Art. 90 della Legge 31 Gennajo 1849, si è adomato il Consiglio di Majolaticomposto dei Cittadini

#### Magistratura presente

Priore Amato Amatori Anziano Gi vanni Gaspari Anziano Ruggero Colini

## Consiglieri presenti

I. Pietro Psolo Amatori II. Longhi Luigi III. Clemente Mingo IV. Vincenzo Valchera V. Sinforiano Mancia VI. Francesco Mingo VII. Luigi Corradini

## Consiglieri Assenti

D. Giovanni Pier. Bordoni Giustiniano Colocci Augusto Amatori

N. B. = Quest'ultimo ginstificato dall'indisposizione di salute ha emesso il suo Voto in iscritto che si conserva coll' originale del presente atto

## Leopoldo David Segr. Assis.

Presieduto dal Cittadino Priore Municipale Amato Amateri a senso dell'Articolo 82 della cit, Disposizione

### La Magistratura Municipale espone =

Che avendo ricevoto fin dal 1. Maggio corrente un foglio del Circolo Popolare. Jesino in data 50 Aprile spirato N. 578. che vi si legge, e che appresso si trascrive, col quale viene invitato a segurit a volonta espressa dei Deputati della nostra Provincia coll' a lerire pienamente alla Protesta emessa dalla Arsembiae Costituente Romano fin dal 25 passato Aprile, e che trovasi riportata per disteso nel Giornale Officiale = Il Monitore Romano N. 52 =, contro l' inattesa invasione del Francesi negli Stati della Repubblica Romano ha creduto dovere indispensabile di convocare ad argenza il Consiglio, onde in cosa di tanto momento possa prendersi la conveniente deliberazione.

Cittadini, sebbene la Magistratura sappia bene quali siano i voi nudriti de alimentati pel bene, e salvezza della Patria da voi nudriti de alimentati, e quanto savie siano state sempre la vistre risoluzioni, pure si permette di manifestarvi alcune ri-

flessioni in proposito.

La protesta dell'Assemblea Costituente contro l'invasione Francese tende a non permettere che i diritti dello Stato e della Repubblica siano lesi dalla invasione dell'estero non provocata dalla condutta della Repubblica non preceduta da comunicazione veruna da parte del Governo Francese, e che non vengano turbati il riposo e la quiete di un Paese, che tranquillo ed ordinato riposa nella coscienza de propri diritti e nell' esercizio de'propri doveri, il che forma la concordia de' Cittadini. non vengano turbati, dissi, da una invasione eccitatrice di anarchia. Tende ad impedire che non vengano violati i diritti delle genti, e le obligazioni assunte dalla stessa Francia nella sua Costituzione, e non permettere che vincoli di fratellanza. che dovrebbero annodare le due Repubbliche, si convertano in catene di prepotenza e di soverchieria. Tende in una parola a difender la l'atria in pericolo, e salvarla da questo. L'adesione pertanto alla quale Protesta è dovere di ogni cittadino che sente amore alla libertà degli umani diritti alla salute della Patria, la quale come Madre comune ha il diritto sulla nostra attività e sul nostro amore a costo ancora di grandi sacrifici.

Quando però i Francesi fossero approdati nelle terre della Romana Repubblica per proteggere, difendere l'universalità e la maggioranza delle volonità, in tal caso con più di rapidità che mai si segni l'adesione alla Protesta della Costituente Romana, onde così fur vedere e risultare universale la volontà per (275)

la Repubblica, e smentire che nel nostro Stato vi regnino l' anarchia, e la discordanza dell'opinione relativa alla forma di Governo.

L'esempio de'Municipi che ci hanno preceduto nell'emet-

tere tale adesione sia a noi di esempio, e di scorta.

In seguito per tanto delle suesposte riflessioni, dal Presi-

dente si formula la seguente Proposizione.

= Il Consiglio Municipale di Majolati vista la protesta emessa nel di a5 Aprile 1849 dall'Assemblea Cossituente Romana contro l'invasione dell'armi Francesi sulle Terre della Repubblica, aderisce pienamente a tale protesta dichiarando di far tutti gli s'orzi per la salvezza della Patria.

### REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

### COMUNE DI MONTE MARCIANO

All' annuncio che parte dell'Armata Francese sbarcata in Civitavecchia minacciava invadere il Territorio dello Stato Romano, e perfino di muovere ostilmente sopra la Capitale con il pretesto di ristabilire l'ordine nello Stato che dipingevasi in preda all'anarchia, ognuno rimase terribilmente sorpreso per tanta ingiustizia, e per una così grande calunnia. E più che mai 'poi sentirono a mal'in cuore tali ingiuriose accuse gli abitanti tutti di questa Terra di Monte Marciano antica sede di Governo, e centro del Battaglione Nazionale; in quantoché in tutto il loro territorio, e prima, e dopo la proclamata Repubblica Romana fino ad oggi non solo non ebbe mai a deplorarsi attentato alcuno contro la publica tranquilità, a contarsi un offesa, a verificarsi la più lieve dimostrazione in contradizione allo etabilito ordinamento politico, ma invece regnò più che nei passati tempi la pace, l'unione, la fratellevole concordia; E perciò che la sottoscritta Magistratura Municipale interprete del vuto unanime dei suoi amministrati si riconosce nel più preciso dovere di protestare, conforme in proprio nome, e del suo Popolo altamente protesta avanti a Dio, ed in faccia al Mondo contro l'occupazione di qualunque parte del Territorio della Repubblica Romana, dichiarando ingiusta la taccia di anarchico ad un Popolo che abbandonato a se stesso seppe di-

(276)

gnitosamente conservare ovunque l'ordine,e l'obbedienza alle

Leggi.

E per lo scopo predetto dirigge a Voi benemerito Preside dell'Anconitana Provincia la presente protesta per quell'uso che stimarete più conveniente nel savio Vostro discernimento in difesa, e sostegno della nostra libertà Repubblicana, e dell' onare Nazionale.

Atto fatto in triplice originale nella Municipale residenza oggi 3. Maggio 1849.

## La Magistratura

Giovanni Santinelli Priore Gesare C. Corradi Anziano Giovanni Ludolini Anziano Giuseppe Jacomini Anziano Leopoldo Dot. Frebbi Anziano

## REFUBBLICA ROMANA MUNICIPIO DI CAMERATA

## Cittadino Preside

Giuntaci a notizia l'infausta novella dell'ostile invasione Francese, il Municipio di Camerata gravemente si duole dell' onta che vuol sarsi al sacro suolo della Repubblica Romana, e solennemente protesta contro.

In tale evenienza però ci è di non liere conforto il vedere che questa Popolazione forte si mostri in tale traversia, e che per nulla parenti l'ostile attentato, conservando quel civil edignitoso coraggio proprio del nome italiano, posando sicura nell'energica attività e termezza dell'attenle Governo. I sentimenti di questi Cittadini di cui ne siamo interpreti, consuonano, o Preside, con quelli che degonamente, ed a pieno diritto si professano dagli altri popoli Romani, e pronti sarebbero a qualunque sacrificio per conservare tale forma di governo non solo, ma per vederlo sempre più fiorire e consolidare nel suo democratico principio ed universale essendo stato il voto per proclamazione della Repubblica, non può essere a meno,

che vedendosi ciascuno contrastato nella propria opinione, non imbrandisca le armi per difenderla, e sostenerla dall'ingiuriosa e stolta oppressione straniera.

Da noi attendetevi pure, Cittadino Preside, quell'assistenza, e cooperazione la più energica che farà d'appo ande corrispondere alle provvide intenzioni del Governo, e fate a lui conoscere che ne saremo sempre i più saldi sostenitori, e che gli offriamo, nelle nostre ristrettezze, tutti que mezzi onde concorrere alla salvezza della santa causa Repubblicana.

Vi preghiamo, Cittadino Preside, di far noti all' Eccelso Triumvirato i manifestativi sentimenti non infinti al certo, ma spinti da quel sentire che anima tutti i cuori che sentono della patria indipendenza.

Al Cittadino Preside della Provincia di ANCONA

Gradite che in tale incontro vi auguriamo salute

Camerata 7 Maggio 1849.

Dmi Obbmi

Firmati ( Angelo Zeppi Brega Priore ( M. Fabri

#### COMUNE DI STAFFOLO

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

## L'ANNO I DELLA REPUBBLICA ROMANA

### DELL'ERA VOLGARE 1840.

Nel giorno 6 Maggio 1849 alle ore due pomeridiane si è adunato al primo invito, e ad urgenza il Consiglio Comunale di Staffolo composto dei Cittadini

|   | Consiglieri              | Consiglieri non intervenuti |
|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tito Bastucci Priore Co- | 1 Carlo Leoni.              |
| 2 | Pietro Gaudini Anziano.  | 3 Domenico Pagnucci.        |

- 5 Pietro Cotini Anziano. 4 Saverio Pellegrini. 5 Alessandro Lucagnini.
- 6 Giovanni Giacobini.
  7 Alessandro Giacobini 8 Bartolomeo Luconi.
  - 9 Giuseppe Bartellucci. 10 Egidio Bartolini Presieduto dal Cittadino Tito Bastucci Priore Comunale.

4 Leopoldo Giacobini 5 Emidio Pasquale.

## a representation and a real particles. These dome

## Proposizione Unica

Il Cittadino Governatore Distrettuale di Jesi con dispaccio 4 corrente N. 232 ha invistols Rappresentanza Comunale di questa Terra ad aderire alle cure di chi ci governa, contestando, che il voto di questa popolazione conprova con quello delle attre Genti dello Stato Romano.

Il prelodato Governatore nel citato dispaccio, che si legge, ha trascritto una Circolare del Triunvirato datata 24 Aprilo 1849 nella quale dopo aver fatto conoscere, che l'avanguardia della Truppa Francese si è presentata nelle seque di Civita Vecchia senza alcuna manifestazione di volonià, e preventivo annuncio al Governo della Repubblica, il quale ha protestato di resistere colla forza all'ingiusta invasione, si dichiara quanto siegue, Importa, che le Rappresentanze Municipali rispondano degnamente con solenne manifestazione al Voto de'Popoli;,

(279)

Dovendosi senza indugio rispondere alle interpellanze del Governo nelle attuali gravissime circostanze, pelle quali si deve decidere della salute della nostra Patria in vigore del disposto dall'Art, go Titolo IX del Decreto 31 Gennio 18/9 è stato convocato ad urgenza questo Consiglio Comunale.

In seguito di che li Cittadini componenti la Magistratura di questa Terra, Tito Bastucci Priore, Pietro Gaudini, e Pietro Corini Anziani hanno formulato la proposta

nel modo, che si trascrive.

Teonsituenti il Governo della Republica hanno fatto appello, a tutle le rappresentanze Communii perché dichiarino il loro consiglio sopra i fatti enarrati. Noi non passiamo opporti alle proteste fatte contro l'invasione Francese dal benementio Triumvirato, come non possiamo non tener degna dello Stato, e della Città Eterna la opposizione fatta alla forza colla forza alle Trippe Straniete, che hanno leso il diritto, e la dignità del Papez, che vive sotto il Governo di una tranquilissima pace. Rimettiamo però Noi al pronunciare se intendete di aderirvi con i vostri liberi yati. Voi esporrete il vostro volcee, e la Vostra dichiarazione sarà canonizzata dalla maggioranza de'vostri favorevoli soffrest.

Sottoposta ai Voti la interpellanza di aderire alla protesta di resistere colla forza all'invasione Francese ha ottenuto Voti favoreli sette, contrario nessuno si 7 no - e

perciò adottata a pienezza di suffragi.

Consiglieri estratti a sorte per firmar l'atto presente

Alessandro Lucagnini

Saverio Pellegrini.

Dopo di che si è terminata la seduta, e sciolto il Consiglio. Fatto, letto, e chiuso il presente atto a Staffolo il giorno mese, ed anno suddetto alle pre a pomeridiane.

> Tito Bastucci Priore. Pietro Gaudini Anziano Pietro Cotini Anziano Alessandro Lucagaini.

Saverio Pelle grini. Massimo Matteucci Se g. Comunale.

> Per Copia conforme d'Ufficio Il Segretario Compnale di Staffolo

MA SSIMO MATTEUCCI.

Al Preside della Provincia per tutti gli effetti di Legge.

Il Segretario Comunale sudetto

M. MATTEUCCI.

## CITTADINI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

## CITTADINI TRIUMVIRI

Non occorre che usciamo da noi stessi per sapere quello, che dobbiamo fare; ascoltiamo le decisioni del nostro cuore, seguiamo il primo movimento della nostra coscenza, e pigliaremo il partito più conforme alla ragione, poichè la prima impressione del cuore è sempre per la severità della regola, e la nostra coscenza per tutto ciò, che si chiama buon diritto, e ragione = Voi ce ne porgeste non ha guari la prova nella calma dignitosa, con cui protestaste contro l'invasione straniera ; lo addimostraste nella fermezza in ributtar la forza con la forza, diveniste superiori ad ogni principio nella mo lerazione della Vittoria = Voi pertanto Cittadini rappresentanti, Cittadini Triumviri ben meritaste della Patria, e mentre i primi Comuni della Repubblica Vi rendono quest'atto di giustizia, tollerate, che anche la rappresentanza Municipale di Belvedere nella Provincia di Ancona, interprete dell'unanime voto del Popolo. ve lo conferma : con l'umiltà, che si addice alla sua condizione, ma con la fermezza, che è propria solo delle anime forti preparate ad ogni sacrificio per il bene della Patria , Vi dichiara esser pronta a tutto porre in opera per sostenere i sacrosanti diritti di Nazionalità, e d'Indipendenza, perchè dono di Dio, ai cui disegni si oppongono indarno le mene dei tristi, e dei despoti.

## BELVEDERE 3 Maggio 1849

### La Magistratura

F. Tucchini P. M. Vincenzo Noris Anziano Cesare Benvenuti Anziano

#### REPUBBLICA ROMANA

IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

## PROVINCIA DI ANCONA

Governo di Jesi

## MUNICIPIO DI SAMMARCELLO

Quando Francia Repubblicana abjurando dalle sue Cossituzioni, infrangendo il diritto delle genti, e segnando una pagina d'iofamia la più nera nella sua storia, miuacciò d'invadere il Territorio di una Repubblica Sorella, il nostro animo si vide compreso da viva, e profonda indignazione.

Minima è la parte, che il Nostro Municipio ad di occupare nell'armonica spinta da daria il perfezzionamento
delle nostre libere istituzioni, e quasi nulla perciò riconosce la voce, che osa in oggi levare. Mosso però dalla brama di rappresentare al Mondo, che non ispirito di parte,
ma il Voto unanime delle masse gittò le fondamenta della
Romana Repubblica, e conforato nella giustizia della causa, nella speranza di quel braccio divino, che l' oppresso
inalza, e l'oppressore atterra : con vera gioje, ed all'onanimità aderisce alla protesta emessa dall'Assemblea Generale
Romana contro la sacrilega Invasione Straniera, e pronto si
dichiara per quanto è di sea concorrere con ogni sforzo, ed
a prezzo di qualsissi sacrifizio, donde mostare alle Nazioni, che il Popolo Romano è indegno di quelle sorti, che

( 282 )

l'assolutismo gli prepara , e che innanzi di piegare il capo all'infame giogo del dispotico Clericato sa morire gridando:

Viva la Repubblica Romana

Dalla Residenza Municipale, Sammarcello li a Maggio 1849.

> Emidio Gregorini Priore Pietro Gregorini Anziano

> > Zenone Veneri Segr.

## REPUBBLICA ROMANA

## COMUNE DI CHIARAVALLE

#### Cittadini Triumviri

La Magistratura di Chiaravalle inteso appena che l'ontile iorazione dello Straniero aveva posto la Città testra in atteggiamento di guerra, si riuni in corpo nella Residenza Municipale per dichiarare al Preside di Ancona (perchè non si vedeva la corrispondenza della Capitale) la più viva condeglianza, e dichiararsi che voleva concorrere con tutti i mezzi che sono in suo potere alla salvezza dell' onore Italiano.

Benchè siavi certezza che il solertissimo Preside abbia a Voi partecipato questi sentimenti, tuttavia vuol pratticare anche con voi direttamente, onorevolissimi Triumviri, una eguale manifestazione di animo, ed assicuravi che il voto del Popolo Chiaravallese consuona con quello delle altre genti dello Stato Romano; che attende dalla fermezza, ed attività Votra la sua liberazione, e protesta solennemente contro ogni offesa al diritto, e alla dignità del Passe.

Salute, e prosperità.

Chiaravalle 5 Maggio 1849

La Magistratura Giuseppe Carayecchia Priore (283) Antonio Luigi Caroli Anz. Gio: Cavotti Anz. Francesco Caimoni Anz.

#### Ai Cittadini Triumviri

Roma

#### REPUBBLICA ROMANA

### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Presidenza di Ancona

## COMUNE DI CASTELBIANCO

Nel giorno 3 del unese di Maggio dell'anno 1849 in conseguenza di avviso fatto correre antecedentemente ad ogni Consigliere, si è adunato a termini dell'Articolo 30 Titolo IX del Decreto sull'Ordinamento dei Monicipi della Commissione Provisoria di Governo degli Stati Romani, i niu d'urgenza il Consiglio della Comunità di Castelbellino composto dei Cittadini.

## Magistratura Presente

Vincenzo Berarducci Priore Giovanni Chiodi Anziano Gluseppe Lorenzetti Anziano

## Consiglieri Presenti

- 1 Serafino Chiodi
- a D. Bernardo Pierano Moncolini
- 3 Vincenzo Sassaroli
- 4 Antonio Contadini
- 5 Giuseppe Latini

## Consiglieri assenti

Giuseppe Condi Eugenio Poloni Girolamo Berarducci Antonio Berarducci Francesco Cavalieri

### Bernardino Berarducci Segr. Com.

Presieduto dal Cittadino Vincenzo Berarducci Priore in forza di legge ec.

Il sullodato Priore Comunale hà esposto che l'Assemblea Romana commossa dalla miaoccia d'invasione del Territorio della Repubblica, conscia, che questa Invasione non provocata shalla condotta della Repubblica verso l'Estero, non preceduta da comunicazione alcuna da parte del Governo Francese, eccitatrice di Anarchia in un Paese che tranquillo, e ordinato riposa nella conscienza dei propri diritti, en ella concordia dei Cittadini, viola a un tempo il diritto delle genti, gli oblighi assunti dalla Nazione Francese nella sua Contituzione, e i vincoli di Fratellanza, che dovrebbero naturalmente annodare le due Republiche protestò in Nome di Dio, e del Popolo contro l'inattessi invasione, dichiarando il fermo suo proposito di resistenza, e rende malle yadrice la Francia di tutte le conseguenze.

Il convalidare pertanto un si solenne atto, renderci degni del vero nome Italico,occorrebbeche ancor noi seguissimo questo nobile esempio concorrendo con tutte le nostre forze a sostenere le libere Istituzioni dataci da un Governo veramente legitimo, perche nato dalla libera volontà dei popoli

per il che se ne ha la relativa proposizione ec.

Terminata la quale essendosi dichiarata tutta la Magistruta, e Consiglieri intervenuti di essere di parer pienamente conforme a queillo del Cittadino Proponente, il Cittadino Presidente hà decretato, che a termini di legge sia la proposizione stessa assoggettata a segreta Ballottazione, e riportando questa plaralità di voti favorevoli, s'intenda ammessa dal generale Consiglio rappresentante il voto, ed il parere di tutta questa Pouloazione ec.

Dopo di che avendo i Sigg. Consiglieri esternato il parere di volerla approvare per acclamazione il Sig. Presidente condiscese alla richiesta, e per acclamazione venne approvata dal

Generale Consiglio ec\*

Dopo di che rese le dovate grazie all'Altissimo si è terminata la sessione, e sciolto il Consiglio ec.

Fatto, e chiuso il presente atto a Castelbellino alle ore 6. Pomeridiane del giorno 3 del mese, ed anno sud.

( 285 )

Firmati=Vincenzo Bernarducci Priore, Bernardo Pievano Moncolini Consigliere, Serafino Chiodi Consigliere, Bernardino Berarducci Segretario Comunale.

Per copia conforme, come ec. salvo ec.

Castelbellino dalla Residenza Comunale li 3 Maggio 1849

Il Priore Comunale Vincenzo Bararducci

### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

## IL MUNICIPIO DI CASTELPLANIO

#### NELLA PROVINCIA DI ANCONA

Adesione alla Protesta del \*5 Aprile 1849 contro l'invasione Francese

Dopo i lunghi anni del dolore , nei quali era peccato il preferire pune il nome di Patria , avevamo finalmente libera la speranza e la gioja , e schiantato il fatalissimo innesto , che produsse soltanto usurpazioni ed intrighi, sulle ruine del dispotismo erigevasi un Governo di democratica indole , che tendeva a spegnere , quanto più gli fosse possibile, la pestifera influenza , e la memoria di tante cagioni della passata servitti. Ma quando la sorgente Repubblica torte del divino ed umano diritto è uncamente intenta ad ottener peso e stabilità , non solo viene combattata dal maneggio di que molti che s'impinguavano della intrannide, ma di fatto avversata eziandio dalla Nazione Francese che impudentemente si arrovella contro principi da lei stessa professati.

Non è facile il dir quale profonda commozione vengy in noi destata dal tristissimo dubbio su le sorti della Patria e conseii di noi stessi , e testimoni del generoso fremito , da cui tutta vedemmo compresa questa popolazione all'amouzio del pericolo , a nome di tutti solennemente aderiamo alla Protesta che voi , ottimi Cittadini Rappresentanti, faccate' contro gli stranieri ; i quali ingiustamente invadono la nostra terra, la terra sacra alla Libertà e fossero pur molle le forze nostre quant'egli è il buon volece per la

più efficace operazione! ma qualunque esse sieno, ci dichairiamo pronti ad impiegarle per concorrere alla salvezza

della Repubblica.

Così, ne siam certi, farà lo universale, e se male ci credessero educati alla patria virit, a questa stessa le Nazioni di Europa riconoscano i figli di Roma. E i Republicani di Francia, che mascherandosi ad infinti pretesti, vergognosamente immemori della propria libertà vengono ad oppugnare la nostra, imparino a nutri sentimenti che li disonorino meno, valgano una volta a cancellare dalla lor fronte le vive marche di altre sventure.

Ecco il nostro voto, che confermiamo giurando per la dignità di un popolo Re, per il Governo più legittimo del-

la terra, per la Repubblica.

Votato ad unanimità nella straordinaria generale tornata del giorno 3 Maggio 1840

Gio. Batt. Giovannini Aloisi Priore
A. Armanni Anzisno
M. Felini Anz.
I. Consiglieri
Francesco Saverio Mancini
Filippo Ferri
Luigi Carloni
Raffaele Ragioni
Ginseppe Zenobi
Giuseppe Montanovesi
Giovanni Costantini
Giacomo Rouchi
Giocochino Santelli

#### REPUBBLICA ROMANA

In Nome di Dio e del Popolo

#### COMUNE DI MONTE MARCIANO

All'annuncio che parte dell'Armata l'enncese sbarcata in Civitavecchia minacciava invadere il Territorio dello Stato Romano, e perfino di muovere ostilmente sopra la Capitale con il pretesto di ristabilire l'ordine nello Stato che dipingevasi in preda all'anarchia, ognono rimase te ribilmente sorpreso per tanta inginstizia, e per una così grande calponia: E più che mai poi sentirono a malineuore tali ingiuriose accuse gli abitanti tutti di questa Terra di Monte Marciano antica sede di Governo, e centro del Battaglione Nazionale; inquantoche in tutto il loro territorio, e prima, e dopo la proclamata Repubblica Romana fino ad oggi non solo non ebbe mai a deplocarsi attentato alcono contro la pubblica tranquillità, a contarsi un offese, a verificarsi la più lieve dimostrazione in contradizione allo stabilito ordinamento politico; mainvece regnò più che nei passati tempi la pace, l'anione, la fratellevole concordia; E' perciò che la sottoscritta Magistratura Municipale interprete del voto manime dei suoi amministrati si riconosce nel più preciso dovere di protestare conforme in proprio nome, e del suo Popolo altaniente protesta avanti a Dio, ed in faccia al Mondo contro l'occupazione di qualunque parte del Territorio della Repubblica Romana, dichiarando inginsta la teccia di enerchico ad un Popolo che abbandonato a se stesso seppe dignitosamente conservare ovanque l'ordine e l'obedienza alle Leggi.

E per lo scopo predetto dirigge a Voi benemerito Preside dell' Anconetana Provincia la presente protesta per quell' nso che stimarete più conveniente nel savio vostro discernimerto in difesa, e sostegno della nostra libertà Repubblicana, e dell' onore Nazionale.

Atto fatto in triplice originale nella Municipale residenza

oggi 3 Maggio 1849

## La Magistratura

Giovanni Santinelli Pres. Gesare C. Corradi Anziano

( 288 ) Giovanni Ludolini Anz. Giuseppe Jacomini Anz. Leopoldo D. Trebi Anz. Gius. Breccioli Seg. Mun. Santinelli Nicola Cons. Luigi Serafino Durani Cons. Giuseppe Cassoni Cons. Luigi Spacusi Cons. Tommaso Giti Cons. Gio. Batt. Mandolini Cons. Giunipero Giuliani Cons. Mariano Brinoni Cons. Lino Giuliani Cons. Giovanni Michelini Cons. Pacifico Andreanelli Cons. Luigi Michelini Cons. Giovanni Maraschi Cons. Luigi Marotti Cons. Roberto Cherubini Cons.

Felice Marini Cons.

#### LA GUARDIA NAZIONALE

ed

#### I CIRCOLI ANCONITANI

La Repubblica Romana, succeduta a un Governo decrepito, che abbreviò col suicidio la propria agonia, di cui niun Governo può vantar la maggiore.

Il Popolo volle il regime repubblicano, perchè altrimenti vidde impossibile a sè il godimento di una libertà circondata da valide garanzie, impossibile il concorso alla restaurazione dell'italiana indipendenza.

Chi dunque s'attenti di rovesciare quel regime è violatore de' nostri diritti, è nemico nostro, è nemico d' Italia:

E di questi nemici ve n' ha moltí. E primo a muover l'amir farticide si mostra quel Governo, il quale per identità d' origine avrebbe dovuto prestarci ajuto e difesa . La Francia non s' avvede , che mentre il suo esercito procede sù Roma, ella retrocede alla monarchia. ( 289 )

Nostro debito intanto è di resistere ; di suggellare col sangue il giuramento che demmo di mantenere intatta la nostra Repubblica. Roma ci ha dato nel 50. Aprile un grande esempio . Noi sapremo , se fia d'uopo , imitarlo . Dio darà vittoria al buon diritto.

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA!.

Guerra Implacabile ai suoi nemici!

Ancona 5 Maggio 1849.

## PER LA GUARDIA NAZIONALE

Ferdinando Cresci Colonnello Giovanni Bonarelli Fen. Col. Oliverotto Ferretti Ten. Col. Marino Ploner Ten. Col. Alessandro Bravura Maggiore Daniele Beretta Maggiore

## PEL CIRCOLO ANCONITANO

Antonio Pennacchietti Vice-Presidente
Niccola Laine
David Almagià di M. P.
Francesco Matteucci
Federico Gulinelli
Carlo Taich
Francesco Balloni
Pacifico Rossi
Prospero Vondiere
Clemente Marinelli Seg.
Gio: M. Bartoli Vice-Seg.

## PEL CIRCOLO POPOLARE

Schastiano Bruni Vice-Presidente
Mattia Ciotti
Domenico Glodi
Antonio Maccaferri
Cesare Bastianelli
Andrea Ciotti
Domenico Buglioni
Sante Pullini
Giorgio Schelini, Vice-Segretario

## CIRCOLO POPOLARE

#### DI CASTELFIDARDO

Al Comitato di Pubblica Sorveglianza in Roma.

#### Cittadini Fratelli

Il Circolo Popolare di Castelfidardo nell'Adunanza del zy Aprile corrente anno, udendo il vostro appello, confermo quel vero amor patrio, che aveva già dimostrato contibuendo a soccorro dell' Froica Venezia, e dando testè ap Giovani alla Milizia della Repubblica. Esso rispose all'appello dichiarado ad unanimità di volere unicamente riconoscere il Governo della Repubblica istituito con legitimo voto di tutte le Popolazioni degli Stati Romani, ed approvò pienamente la Protesta con diritto emessa dall'Assemblea contro l'invasione delle Terre della Repubblica per parte delle Truppe Pi-Francesi, volendo rato e valido tuttoche a bene della Patria viene operato dai Rappresentanti del Popolo, nei quali tripone piena, e du universale fiducia.

Alla ferma volontà del Circolo si aggiunge quella del Municipio, e della Guardia Nazionale, i cui Rappresentanti pongono qui anche le loro firme.

Castelfidardo a Maggio 1849.

Comitato del Circolo Popolare

Domenico De-Cupis Presidente Actille Sciava Vice-Presid. Cesare Sciava Deputato Fortunato Canonico Mordini Deputato Giuseppe Fiorani Deputato Gabriele Moreschi Cassiere Fausto Festina Segretario

Rappresentanza Municipale

Attilio Sciava Priore
Paride Ghirardelli Anziano
Pietro Francalancia Anziano

Ufficiali della Compagnia Nazionale

Pietro Francalancia Capitano Attilio Sciava Tenente Odoardo Tomasini Tenente G. B Sciava Sotto-Ten. Lorenzo Sciava Sotto-Tenente

#### CITTADINI TRIUMVIRI

Il Circolo Democratico di Chiaravalle protesta contre qualunque intervento straniero, che non avesse per iscopo di proteggere e difendere la Repubblica Romana. Dichiara inoltre di aderire pienamente al Decreto dell'Assemblea Costituente dei 26 Aprile 1846.

Votato all' unanimità nella seduta straordinaria dei 26

Aprile 1849 Anno 1 della Repubblica.

#### IL COMITATO

Giuseppe Gizzardi Presidente Bruni Antonio Vice Presidente Giuseppe Boccolini Deputato Vincenzo Bellotti Deputato Vincenzo Bernardini Deputato Gregorio Bernardini Segretario Assungelhg V. Segretario

#### PROTESTA

Emessa dall'Assembles Costituente nella seduta del giorno a5 Aprile 1849 contro la invasione Francese

... L'Assemblea Romana commossa dalla minaccia d'inva, sione del territorio della Repubblica, conseis che questa, invasione, non provocata dalla condotta della Repubbliqua, ca verso l'estero, non preceduta da comunicazione alcana della consenza della contenza della contenza, in un paese che tranquillo e ordinato riposa nella costienza, dei proprii diritti e nella concordia de c'ittadini, viola a, un tempo il diritto delle genti, gli obblighi assunti dalla, nazione francese nella sua Costituzione e i vincoli di fratti ellanza, che dovrebbero naturalmente annodare le dua, Repubbliche, protesta in nome di Dio e del Popolo contro tro la inattesa invasione, dichiara il suo fermo proposito di resistere, e rende mallevadrice la Francia di tutte le conseguenze, p.

Il Circolo Bodiese, letto il tenore di questa protesta levò immediatamente un grido d'indignazione contro lo straniero, e nella seduta straordinaria di oggi ha formato

il seguente atto di adesione.

( 292 )

Il POPOLO di MONTALEODDO ha solonnemente dichiarato di non volere riconoscere altro governo se non quello che emana da Dio e dal Popolo, ed ha pienamente aderito, conforme aderisce per ispontanea acclarazione alla srotesta emessa dall' Assemblea Romana nell'intero tenore poprattascritta, ed ha giurato di versare tutto il suo anigue e di sacrificare le proprie sostanze per la difesa del principia professato, quale e quello della democrazia pura e semplice, dichiarando nel tempo stesso, che chiunque attentasse contro il principio della sovrantia popolare, sia nazionale, o straniero deve ritenersi nemico della patria, e violatore del diritto delle genti, e si chiama responsabile in faccia a Dio ed al Popolo di tutte le conseguenze che na possono desirvare.

Dalla Sala del Circolo Popolare di Montalboddo questo di ventinove (29) Aprile milleottocento quarantanove (1849)

Innecenzo Avv. Angelini Presidente

Baldassarre Carati Segretario

Il C. Ellugari Socio del Circolo

Girolamo Gherardi Martinelli Socio

Il Corpo Municipale di Montalboddo

# g'en a sala Magistratura

Ulisse Antoniai Gonf.

# ent in in sec. CONSIGLIERI ins rear paparati i mager a subject to the man and the control of the

charles Citotonte Sartman a onat production of the city of G.; Luci Fedelini b ming on what make them to cook, its often Citofonte Eracci hadronest a tree of the after the city of the street and the city of the street are the city of the city of

Constant

( 293 )

Giambattista Antonitii Giovanni Maltempi Pasquale Bronzini Costantino Negri Vincenzo Cavellari Pasquale Rocchegiandi Pietro Mazzanti Giovanni Giacometti Manchetti Clodoveo Vincenzo Pabbatini Bartolomeo Pettinari

Ingocenzo Avv. Angelini Seg.

Innocenzo Avv. Angelini Presidente del Circolo Francesco Santini Vice Presidente Vincenzo Cavallari Deputato Ilario Palazzesi Deputato del Circolo Bodiese Luigi Rossi Deputato Desiderio Lauri Deputato Giuseppe Ciampolini Economo Rufo Rossi Cassiere Baldassarre Carati Segretario Antonini Gaudenzio Vice Segretario Gilberto Alessandrini Socio del Circola Badiese Cro X ce di Lino Alessandrini socia illett. Alessandrini Mansueto Antelini Luigi socio Giambattista Antonini Capitano Ajutante Magg. Cirillo Antonini socio Raffaele Baldoni socio Giovanni Battistini socio Raimondo Bedini socio Benedetti Luigi socio Bugugnoli Francesco socio Bugugnoli Luigi socio Sartini Clidofonte Capitano Nazionale socio Giuseppe Cecocelli socio Demetrio Cioccolanti socio Flavio Goacci socio Gigranni Corredini socio Chiodi Emidio Socio, e Tenente della Guardia Nazionale Dorna Giuseppe Socio, ed Ajutante sotto Ufficiale del Battaglione Nazionale

( 204 ) Luzi Fedeli Cesare Socio Capitano della Nazionale Fattori Domenico Socio Fattori Nicola Socio Fiorani Aluste Socio Croxce di Fiorani Aristide socio illetterato Croxce di Ferretti Domenico id. id, Domeniconi Filippo Lorenzo Coresani Socio del Circolo Gagliardini Vincenzo Socio. Croxce di Domenico Giansanti Socio, Nicola Grilli Socio. Eugenio Mancinelli Socio, Filippo Mercuri Socio. Giuseppe Montanari Socio. Costantino Negri Socio. Nerino Negri Socio. Croxice di Pietro Pallotta Socio Eletto, Paradisi Nicola Socio reduce Vicentino, Paolucci Vincenzo Socio. Bartolomeo Pettinari Socio, Antonio Pettinari Emidio Pettinari Socio, Pasino Piaggesi Socio. Gabrielle Gozzarini Socio, Fiorani Domenico Socio. Affuni Mario Socio. Nicola Benedetti Socio. Frattesi Giovanni Socio. Croffice di Giovanni Traboni illetterato, Croffice di Giuseppe Mandolini illetterato, Croxce di Santini Raffaele illetterato. Croxce di Bernacchia Domenico illetterato. Croxce di Baldassarri Emidio illetterato. Luigi Perlini. Croxce di Bedini Gaetano illetterato. Croxce di Vincenzo Marcellini illetterato. Diego Longhi. Croxce di Staccioli Giuseppe, Croxce di Bedini Angelo illetterato. Croxce di Bedini Antonio illetterato. Croxce di Mazzanti Giambattista illetterato.

Dott. Giuseppe Antonio Carati. Ciori Francesco Caporale. Galli Giuseppe Caporale.

(295) Lorenzo Ceresoni Socio. Domenico Odoardo. Dupini Osmondo Socio. Paolucci Antonio. Croxce di Francesco Paolucci illetterato. Croxce di Bernacchia Vincenzo illetterato. Croxce di Antoncecchi Pasquale illetterato. Croxce di Cioci Domenico illetterato. Croxce di Bedini Luigi illetterato. Raimondo Alesandrini. Pietro Simonetti. Santini Francesco. Paolino Martelli. Croxce di Vincenzo Discepoli illetterato. Croxce di Frattesi Raffatle illetterato. Caporal Bedini Ginseppe. Ermenegildo Sartini Socio. Filippo Fronzi Sargente. Torquato Marchetti. Cro Kce di Giuseppe Berettini. L. Manni Brig. Figini Pietro. Giacomo Brizzati Socio. Pasquale Borzini Socio. Onnicidi Vincenzo. Claudi Antinoro. Croxce di Filippo Luzi illetterato. Croxce di Agostino Beni illetterato. Crofice di Andrea Pettinelli illetterato. Croxce di Pietro Berti illetterato. Gioacchino Micei. Cro Rce di Giovanni Micci illetterato. Domenico Venturi. Luigi Ruffici. Croxce di Saverio Giannini illetterato. Croxce di Tommaso Piaggesi illetterato. Giuseppe Forani. Croxce di Bedini Tebaldo ) Croxce di Pianelli Giovanni ) illetterati Croxce di Vincenzo Mosca ) Pietro Bontema.

(296) Cro#ce di Berta Angelo illetterato. Gio. Battista Dott. Frediani. Domenico Mariani. Antonio Antolini. Croxce di Paolino Argentati illetterato. Croxce dl Cipriano Giannini illetterato. Roma Leopoldo. Bagoni Luigi. Pasquale Mencucci. Pennacchio Pasquale. Sante Mencucci. Vincenzo Olivi. Crontce di Costantino Olivi. Govoni Luigi Carabiniere. Dalatri Vincenzo Carabiniere. Croxce di Luigi Nerrettini illetterato. Croxce di Angelo Bigelli illetterato. Croxce di Domenico Rossi illetterato. Diomede Olivi. Croxce di Vincenzo Pettinelli illetterato. Crofice di Vincenzo Sabbatini illetterato. Croxce di Luigi Bernacchia illetterato. Croxce di Pasquale Cuicchi illetterato. Croxce di Giovanni Donnelli illetterato. Agostino Bontempi. Croxce di Pietro Frattesi illetterato. Angelo Santini. Croxce di Giuseppe Sebastianelli illetterato. Osmondo Pupi. Luigi Contudinelli. Croxce di Emidio Bedini illetterato. Claudi Antonio. Ballotta Antonio. Antonio Menotti. Mariotti Vincenzo. Bonafede Paolucci. Croxce di Luigi Berrettini illetterato socio. Belisario Manchetti. Pacifico Coletti. Uldarico Bartolini.

Pirro Coacci socio.
Giuseppe Coacci.
Calisto Venturi Socio.
Cristoforo Pietrucci.

(297)
Croxxee di Filippo Chappetta illetterato.
Croxcee di Vincenzo Bedini Illetterato.
Croxcee di Vincenzo Bedini Illetterato.
Croxcee di Linceenzo Soprauzette Illetterato.
Croxcee di Ginoenzo Soprauzette Illetterato.
Croxcee di Giovanni Ginanini Illetterato.
Francesco Agnoletti
Tomasso Mancinelli,
Croxxce di Giuseppe Mancelli Illetterato.
Croxxce di Liuji Carzz Illetterato.

Croxce di Luigi Curzi Illetterato. Scollevio Alessandrini. Croxce di Andrea Perlini Illetterato. Giuseppe M. Domeniconi Socio.

Ascenso Marini. Giuseppe Animali.

Luigi Marini. Croxce di Ciriaco Moretti Illetterato. Rossi Gregorio.

Pietro Geccacci. Giovanni Fagliani.

Croxce di Saverio Bompadre Illetterato. Candini Giuseppe.

Croxce di Vincenzo Magnani Illetterato. Luigi Turchi.

Carlo Magrini.

Croxce di Giovanni Mici detto Capocavia. Giovanni Riroralli.

Vincenzo Ubaldo. Andrea Vuschi.

Croxce di Domenico Sabbatini Illetterato.

F. Giacometti. Pietro Pranzetti.

Cronce di Francesco Fazj.

Ercolano Mercurj. Casimiro Santini. Alberto Cioccolanti.

Croxce di Vincenzo Praggesi Illetterato.

Niccola Gherardi Tenente Colonello Nazionale. Orazio Antonini. Croxce di Vincenzo Sabbatini detto Stragina il-

lerato. Giuseppe Alessandrini.

Paris Vincenzo,
Antonio Cervani.
Niccola Montanari

(298) Croffice di Carlo Cesarini Illetterato. Chicchini Vincenzo. Pasquale Manotti. Giuseppe Mancini Piermacci. Croxce di Angelo Fessetti illetterato. Croffice di Casavecchia Antonio illetterato. Croxce di Bedini Giovanni illetterato. Croxce di Piacenti Vicenzo illetterato. Croxce di Piermaria Olivi illetterato. Croxice di Bassotti Vincenzo illetterato. Antinori Antonio. Sartini Giambattista. Bedini Pietro. Cecchetti Antonio. Gecchetti Domenico. Croffice di Fassetti Giuseppe illetterato. Croxce di Pacinti Giuseppe illetterato. Croffice di Giuseppe Bajoccho illetterato. Croxice di Mancini Autonio illetterato. Crofice di Olivetti Giambattista illetterato. Croxce di Angelo Sabbatini Illetterato. Croffice di Sabbatini Sebastiano di Niccola Illetterato. Croxce di Micci Giuseppe illetterato.

Giovanni Bedini. Lorenzo Mononi.

#### AI TRIUMVIRI

#### ED ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

#### IL CIRCOLO POPOLARE DI CONSELICE

La inopinata, ingiusta, aggressiva, proditoria invasione Francese sul territorio della Repubblica Romana a Civitavecchia segna una pagina d'obbrobrio, di vitupero negli annali delle Nazioni incivilite. Un Popolo, che si dichiara, che si vanta, che si proclama il più libero, il più eminentemente civile d' Enropa, che si fa oppressore, spegnitore della libertà , delle franchigie d'altro popolo fratello , con cui ha stabilita solidarietà di principi politici; è la più mostruosa antilogia che si legga nella storia del pubblico diritto. Quest' atto è più oltraggioso alla umanità che non fu il concilisbolo Vindobonese del 1815. Onta ed ignominia eterna a chi lo ha operato! Noi abitanti di un paese ultimo per importanza politica, per posizione geografica, ma non ultimo per sentimento di patria carità, noi che per libera elezione, per maturo esame abbiamo seelto il regime Democratico, come l' unico legittimo, naturale, logico, conseguente Governo possibile al mondo, protestiamo contro cotest' atto attentatorio, anzi violatore dei nostri diritti sacri ed imprescrittibili , protestiamo contro cotesto fatto proprio di orde barbarica, anziche di una Nazione della età . che s'intitola dei lumi , e della ragione del Secolo XIX. Protestiamo di usare ogni nostra possa fisica, e morale per conservare il sistema Democratico liberamente da noi adottato, e che siamo risoluti di mantenere per noi, e pei nostri discendenti a costo di qualunque più gravoso sacrificio.

Accogliete o Cittadini questa franca e leale espressione dei nostri politici sentimenti.

Conselice li 5 Maggio 1849

Pel Circolo

Pel Circolo

Marco Magni Pres.

Ginseppe Ing. Carassiti Segr.

#### IN ADESIONE

## ALLA PROTESTA DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

## E ALL' INDIRIZZO DEL COMITATO CENTRALE

#### DI PUBBLICA SORVEGLIANZA

Emanati in Roma il 25 Aprile

#### IL CIRCOLO POPOLARE MONSANVITESE

#### AI CIRCOLI DELLO STATO

Intamia, eterna infamia ai calunniatori! Il Cielo della nostra Italia centrale non è ottenebrato da torbide nubi di Fazioni , di Abusi , di Anarchia. Egli anzi brilla purissimo, perché purissimo è il raggio di Libertà, che lo avviva, come privilegio all'Uom concesso dall' Eterno fin dal momento della sua creazione. Sì, il nostro Stato gusta le dolcezze di un libero Governo; il nostro Stato si eresse, si sublimò a Repubblica, il che suona, a quella regolar forma di Regime, che è sola, unica, ed esclusiva d' un Popolo incivilito. Mentisce dunque, ed altamente mentisce chiunque grida regnar quivi il disordine , e il capriccio di alcuni Faziosi, invadendo intanto, quando men si attende, sotto questo mendicato pretesto, colle armi alla mano, il nostro pacifico Territorio. Mene son queste o di retrograda, o di diplomatica genia, o a meglio dire d'entrambe, per rovesciare il famoso edifizio innalzato sulle avvilite teste degli Aspidi e de' Basilischi, e sulla conquisa forza de' Draghi, e de' Leoni. Ma viva Iddio! riusciranno frustranei i loro conati. Roma ha già dichiarato solennemente e con forza il suo volere. Il generoso esempio dell' eterna Città ne sia dunque di emulazione. Sta a noi smentire le ingiuriose accuse. E' di noi mostrare, che non capriccioso, non ristretto fra pochi, ma vero, ma illimitato, ma universale è il voto di conservare durevole il Governo Repubblicano, e che di quest' ansia palpitano irrequieti i cuori di tutti i Buoni, che è quanto dire del maggior numero. A ciò pertanto si richiede l'alacrità, e l'energia dei Circoli. Laonde, sebben fra gli ultimi, il Circolo Monsanvitese innalza la sua voce, che (303)

è pur voce italiana, e alla Fratellanza di tutti vivamente fa appello, perche concordi, fermi, indissolubili cooperino alla difesa della Santissima Crusa.

Fratelli! Il momento è supremo: un solo istante d'inerzia, o di esitanza, e noi siamo perduti. Chi sente perciò amor di Patria, intraprenda il nobile arringo, e la Repubblica fia salva.

#### VIVA L'UNIONE!

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA!

Approvato ad unanimità per acclamazione nella. Seduta Straordinaria del giorno 1 Maggio 1849.

#### IL COMITATO RAPPRESENTANTE

DE' GRANDIS CALLISTO Presidente.

BACCARINI LODOVICO Vice-Presidente

ANDREOLI GIACOMO ;
BACCARINI Dottor GIUSEPPE ) Deputati
FILIPPONI EMIDIO )

GIOVANNI OTTALEVI Seg.

AMPELIO SPADONI Vice-Segr.

## CIRCOLO POPOLARE STAFFOLANO

#### AL TRIUMVIRATO

# ED AI CITTADINI RAPPRESENTANTI

# DELL' ASSEMBLEA GENERALE ROMANA

Cittadini! Veniva minacciata la Patria da Straniera invasione, e Voi tutti picni dell'amore di Lei dichiaravate nella memoranda seduta del 25 perduto Aprile di difenderla con tutte le forze dello Siato. Era Roma attaccata nel di 30 dello stesso, e Roma che bene aveva compreso l'altezza de vostri sentimenti, e la fermissima risoluzione vostra, si levò pnanime con l'antica sua fierezza per salvare se stessa, e l'attaccata Repubblica. En combattuto, e vinto. Era quindi strettissimo dovere d'ogni Municipio, di ogni Circolo dello Stato far planso a tanta eroica protesta, ed al risorto Romano valore; era pur anco dovere alzare con Voi la voce, e maledire concordemente quella rinegata Parte dell'Assemblea Francese, che per occulte, ed aristocratiche sue mire voleva invaso da Soldati Repubblicani il Territorio della nostra Repubblica, facendoci così con istrana maraviglia piombare addosso il male da quel lato appunto da cui anziosi attendevamo il bene, ed il dovuto soccorso. Quindi il nostro Circolo insieme con gli altri tutti aderisce ad unanimità alla vostra emessa protesta . ed è pronto all' nopo per quanto il possa di sostenere il Governo della Repubblica. Ne si guardi alla picciolezza delle nostre forze, che per pulla certo varrebbero a mantenerci liberi, o a ritornarci schiavi ; varranno bensì esse a dimostrare a qualunque usurpatore straniero, che ample Città . e piccole Terre, sono decisamente ferme di conservarsi a qualunque costo quel regime di governo da loro spontaneamente scelto, e voluto, varranno a far conoscere, che nel Governo della Romana Repubblica è inseparabile la tentata guerra Civile. E che noi intanto miseri Italiani così iniquamente traditi, e venduti, allicta una sola speranza . che cioè la generosa Nazione Francese con cui in generale per natural simpatia fumino mai scinpre collegati, e che tanto sangue de'Prodi suoi Figli sparso per rivendicarsi in libertà, e per opprimere il dispotismo, vorrà lavare l'infame macchia di cui fu bruttata, ne vorrà con suo eterno (305)

disonere opprimere una germana Repubblica. Che se il detino pur questo volesse per noi di strano, cioè che la Francia rinunciando all' onor suo, rinegando si suoi proclamati principi, decretasse con soverchiante forza la nostra cadpta, cadremo si, ma con il conforto che obbrobiro, e maledizione eterna rimarrà al prepotente Vincitore, mentra noi avrem salvo l'unico bene che avvanzi ad un ingiustamente oppresso Popolo , L'ONORE.

#### VIVA LA REPUBBLICA

Votato ad unanimità nella Sala del Circolo Popolare.

Staffolo 5 Maggio 1849,

Il Comitato

ANTONIO COTINI Presidente. LEOPOLDO GIACOBINI Vice-Presidente.

1. Deputati

FILIPPO COTINI ANTONIO GIACOBINI LUIGI FORLANI ENRICO GIACOBINI

I Segretarj.

ALESSANDRO PETTINARI AMORVENO GIACOBINI

## CIRCOLO POPOLARE JESINO

#### CITTADINI !

Il Comitato si fa sollecito di pubblicare l'interessante risoluzione presa nell'adunanza struordinaria oggi tenuta,

Il Circolo sentita la protesta dell'assemblea generale Romana del giorno 25. Aprile 1849, aderisce all'unanimità alla protesta suddetta, e si dichiara pronto a concorrere con tulta le sue forze a sostenere il Governo della Repubblica.

Cittadini! Ordine, calma, energia, e la nazione Francese imparerà dal nostro contegno, e dalle nostre dichiarazioni qual sia l'irrevocabile nostra decisione.

## VIVA LA REPUBBLICA

Dalle Sale del Circolo Popolare, Jesi 29. Aprile 1849.

#### IL COMITATO

AURELIO CERUTI PRESIDENTE prov. EUGENIO MERIGGIANI VICE-PRESIDENTE prov.

#### I DEPUTATI

Ilario Vitali
Clitofonte Polidori
Gabriele Greppi
Luigi Foschi
Luigi Giorgi
Gaspare Dunadoni,
Francesco Lanari Cassiere
Ferdiaando Bartolini M. di Segretatio.

## ( 307 )

#### AL PRESIDE

#### Della Provincia di Ancona

## IL CIRCOLO POPOLARE ARCEVIESE

Cittadino!

L'annunzio della inaspettata invasione francese nel Tapritorio della Romana Repubblica, il contegno equivoco tenuto dal Geo. Oudinot, le bugiarde amichevoli jatuanze contradette dai fatti, la marcia, e lo attacco contro la Capia lee, ha destato nel Popolo Romano quel sontissimo adegno, e slancio nazionale, il quale sorretto dalla Giustizia, e dal diritto sacrosanto delle genti lo ha condotto in poco d'ora ad un completo trionfo.—Il Governo della Repubblica salyando Roma, ha salvato l'onore d'Italia tutto.

Per la qual cosa il Circolo Popolare Arceviese nel mentre che tributa si Fratelli Romani un sentimento di fraterna, e patria gratifudine, solennemente protesta inmazi a Dio, ed al Popolo contro la condotta del Governo Francese, e dell'operato della sua Armata investo la Republica di Roma, e prega Voi Preside Cittadino a reudere consapevole il Governo avere questo Circolo votato ad punanimità il presente indrizzo,

Salute , e Fratellanza

Dalla Sala del Circolo Popolare Arceviese li 6. Maggio 1849,

R. Franceschini Presidente,

Giuseppe Speranzini Vice Presidente,

#### In Adesigne

## ALLA PROTESTA DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

E all'Indirizzo del Comitato Centrale di pubblica Sorveglianza

Emanati in Roma il 25. Aprile.

Il Circolo popolare Monsapiense

#### AI CIRCOLI DELLO STATO

Infamia, eterna infamia ai calunnlatori! Il Cielo della nostra Italia centrale non è ottenebrato da torbide nubi di Pazioni, di Abusi, di Anarchia. Egli anzi brilla parissimo, perché purissimo è il raggio di Libertà, che lo avviva, come privilegio all' Uom concesso dall'Eterno fin dal momento della sua creazione. Sì , il nestro Stato gusta le dolcezze di un libero Governo, il nostro Stato si eresse, si sublimò a Repubblica, il chè suona, quella regolar forma di Regime, chè è sola, unica, ed esclusiva d'un Popolo incivilito. Mentisce dunque, ed altamente mentisce chiunque grida regnar quivi il disordine, e il capriccio di alcuni Faziosi, invadendò intanto, quando men si attende, sotto questo mendicato pretesto, colle armi alla mano, il nostro pacifico Territorio. Mene son queste o di retrograda , o di diplomatica genla, o a meglio dire d'entrambe, per rovesciare il famoso edifizio innalzato sulle avvilite teste degli Aspidi e de' Bisilischi, e sulla conquisa forza de' Draghi, e de' Leoni. Ma viva Iddio! riusciranno frustranei i loro conati. Roma ha già dichiarato solennemente e con forza il suo volere. Il generoso esempio dell'eterna Città ne sia dunque di emulazione. Sta a noi smentire le ingiuriose accuse. E di noi mostrare, che non capriccioso, non ristretto fra pochi, ma vero, ma illimitato, ma universale è il voto di conservare durevole il Governo Repubblicano, e che di quest'ansia palpitano irrequieti i cuori di tutti i Buoni, che è quanto dire del maggior numero. A ciò pertanto si richiede l'alacrità, e l'energia dei Circoli. Laonde sebben frà gli ultimi, il Circolo Mondaviense innalza la sua voce, che è pur voce italiana; e alla Fratellanza di tutti vivamente fa appello, perchè concordi, fermi, indissolubili coopering alla difesa della Santissima Gausa.

( 309 )

Fratelli! Il momento è supremo: un sold istante d'ireia, o di esitanza, e noi siamo perduti. Chi sente perciò amor di Patria, intraprenda il nobile arringo, e la Repubblica fia salva.

Viva l'Unione! Viva la Repubblica Romana!
Approvato ad unanimità per acclamazione nella Seduta

Straordinaria del giorno 1. Maggio 1849.

Il Comitato Rappresentante.

De-Grandis Gallisto Presidente.
Baccarini Lodovico Vice-Presidente.
Andreoli Giacomo
Baccarini Dr. Giuseppe Deputati
Filipponi Emidio
Giovanni Ottalevi Segrétario
Anupelio Spadoni Vice-Segr.

#### CIRCOLO POPOLARE CUPRENSE

Nella tornata Straordinaria d'urgenza oggi tenuta ; il Circolo ha preso unanimémente quest' interessante risolu-

Il Circolo vista la protesta dell' Assemblea Costituente Romann del giorno 25. Aprile, e sul giusto esempio degli altri Circoli dello Stato, adericce pietamente alla siddetta protesta, dichiarando di voler concorrere per quanto è nelle sue forze, alla salvezza della Repubblica.

VIVA LA REPUBBLICA

Dalla Sala del Circolo Popolare Cuprense Massaccio 2. Maggio 1849. Il Comitato

Leopoldo David Presidente Rinaldo Angelini Vice-Presidente Consiglieri

Giuseppe Soliani
Agabito Agabiti
Domenico Vecchiarelli
Leonardo Cerioni
Sanatro Maniguari

Serafino Menicucci Cassieri

Luigi Bartolini

Cassieri

Ermolad Rinaldi Segretario

Enrico Dottori Vice-Segretario
q 5

#### CIRCOLO POPOLARE

## MAJOLATI MONTEROBERTO E CASTELBELLINO

Al Cittadino Presidente del Comitato di Pubblica Sicurezza in Roma.

#### . Cittadino Presidente

Gode l'animo al Comitato di parteciparvi la risoluzione presa ad munimità, e fra le grida di = Viva la Repubblica = nella Tornata straordinaria di oggi.

"Il Circolo letta, e consilerata la Protesta emessa dal"l'Assemblea Costituente nella Tornata del 25 Aprile decor"so, vi fa solenne atto di adesione, dichiarandosi devoto
"alla Causa della Repubblica".

Il La vittoria, che alle prime prove ha fatto fede del valore Italiano, coroni in nome di Dio gli sforzi di un Popolo generoso.

Salute, e considerazione.

Monte Roberto 3 Maggio 1849.

Eugenio Meriggiani Presidente
Alessandro Cupitelli Cons.
Antonio Berarducci Cons.
Antonio Berarducci Cons.
Rug. Colini Consig.
Benedetto Silvati Cons.
Amatori Pietro Paolo Segretario
Barsimeo Bevilacuju Vice-Segr.
Guazzugii Lodovico Vice-Segr.

# PROVINCIA . MACERATA

.

# MACERATA

#### REPUBBLICA ROMANA

Il Consiglio Municipale di Macerata

Thickiara solennemente al Governo di Roma che la presentanza Municipale di Macerata compresa dalla gravezza delle attuali emergenze intende di cooperare con tutti i suoi mezzi affinche illese rimangano le nostre libertà, e l'opore del Nome Italiano sia salvo.

Votato nella Seduta Consigliare adunatasi ad urgenza

li 28 Aprile 1849

Chiappini Garlo Confaloniere
Pignotti Luigi
Rossi Piero
Bianchini Tomasso
Squarcia Sebastiano
Lauri Tommaso
Compagnoni Giulio

## CONSIGLIER

Belardini Ernesto Bianchini Cesare Brunelli Carlo Campitelli Ruggero Carnevati Francesco Castelletti Giovanni Costa Andrea Cotoloni Antonio Graziani Domenico Lauri Lauro Lazzarini Compagnoni Lorenso Lori Generoso Lupi Luigi Giacomo Montecchiari Luigi Mucci Enrico Narducci Luigi Pagamici Giuseppe Palmieri Francesco Pennacchietti Luigi Perozzi Emilio Pianesi Benedetta

(514)

Piscolatti Luigi Romagnoli Lorenzo Salustri Francesco Trolli Vincenzo Ugolini Francesco Viscardi Antonio Zamponi Giuseppe

## REPUBBLICA ROMANA

Municipio di Macerata

#### CITTADINI!

Udjate Voi come il generale Consiglio dal vostro suffras deletto facesse nella Seduta pubblica del 28 testé decorsa Aprile, solenne manifestazione AL GOVERNO DI ROMA CHE LA RAPPRESENTANZA MUNICIPALE DI MACERA-TÀ COMPRESA DALLA GRAVEZZA DELLE ATTUALI EMERGENZE INVENDE DI COOPERARE CON TUTTI LI SUOI MEZZI AFFINCHE 'LLESE RIWANGANO LE NOSTRE LIBERTA', E L' ONORE DEL NOME ITALIANO SIA SALVO.

Ebbene, eccoci all'atto !!! Le Armate della Repubblica Francese violarono il Territorio della Romana Repubblica, e offesero già altamente la dignità, e l'onore dell'Italia, e del

Nome Italiano.

Roma, la nostra Capitale, la Gittà eterna, al cui nome trentarono un giorno i Popoli di tutte le Nazioni, le quali ne temono ristabilita la grandezza, è stata dai Repubblicani Francesi attaccata. Ammiriamola però nel valore, e nella virtt. Il suo eroismo, il bell'esempio della forza colla quale respinge la forza, ci sproni a darle prontissimo soccorso.

Armiamori, e senza indugio corriamo in ajuto de nostri fratelli che gloriosi sostengono l'onore d'Italia, la salvezza di

Roma, li diritti di un Popolo indipendente.

Non manchiamo al nostro dovere; non ci rendiamo indegni di noi stessi; facciamo vedere che non con vane paro, le, ma coi catti Macerata manifestò al Governo che INTENDE DI COOPERARE CON TUTTI I SUOI MEZZI AFFIXCHE ILLESE RINANGANO LE NOSTRE LIBERTA', F. L. NOME ITALIANO SIA SALVO.

In questo Municipio è aperto già il Registro che segna i penni dei Volenterosi: egual Ruolo è presso tutte le Comus (315)

nità di questa vasta, e popolosa Provincia. A noi corre l'obbligo di dare il bell'esempio, e di figurar nella gara. S'impugnino dunque le armi, e si voli alla Capitale per salvare noi stessi, e quell'Italia che tanto ci pregia e ci onora.

Dalla Residenza Municipale 3 Maggio 1849 CARLO CHIAPPINI Gonfaloniere

Luigi Pignotti

Luigi Pignotti
Pietro Rossi
Tommaso Bianchini
Sebastiano Squarcia
Tommaso Lauri
Giulio Compagnoni

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

## Comune di Belforte

La belh, ed ammirabile nostra Italia risorta dall'antica oppressione in cui miseramente giaceva ad una nobile, e gloriosa Indipendenza, formava le più liete speranze non solo di conservarsi nel florido stato di sua nascente felicità, ma benst di giungere fra non molto all'apice de suoi ardenti desideri, ossis al pieno, e pacifico godimento del frutto delle sue liberali; e Repubblicane istituzioni.

Attractia peraltro dalla inattesa, ed ingiusta aggressione della ritenuta Amica, e Sorella la Repubblica Francese, se un lal proditorio colpo per un momento la sorprese, e sconvolse, ricevette da esso nel tempo stesso un vivo impulso al suo congenito valore, de alla sua gloria, ispirandogli una valida, ed onorata difesa contro le Armi dell'ingiusto Invancre.

Lode somma pertanto alla sua eroica risoluzione !!!

Tutti i buoni Italiani applaudiscono con ragione a tale
straordinario eroismo, ed i Rappresentanti del Popolo di Belforte nella Provincia di Maccrata, animati anchi Essi dalle
più vive idee liberali, e Repubblicane, si pregiano di fare
eco a tali generali plausi, dichiarando nel modo il più solenne la loro piena adesione alla Repubblica Romana, di
sosoti sempre a prestargli quel fodele servizio, che le sue

Ing the Ing Gungh

supreme circostanze richieggono a senso degli esternati voti del Triumvirato.

Viva la Repubblica Romana.

#### Belforte li 30 Aprile 1849.

Valentino Valentini Priore
Giacomo Valentini Gapitano della Nazionale
Giacomo Luciani Anziano
Giovanni Pellegrini Anziano
Giovanni Pellegrini Anziano
Pazifico Valentini Tenente della Nazionale
Filippo Morichetti Consigliere, e sargente della Nazionale
Agostino Trovajoli Consigliere, sotto Tenente della
Nazionale
Angelo Cordarelli Consigliere, e Tenente della Nazionale
Giovanni Caldarelli Consigliere
Crookee di Nicola Fanelli Consigliere
Crookee di Nicola Fanelli Consigliere
Mariano Griti Consigliere

#### PROVINCIA DI MACERATA

#### COMUNE DI S. ANGELO IN PONTANO

## IL MUNICIPIO SANTANGIOLESE

#### AI CITTADINI TRIUMVIRI

Il Consiglio Municipale di Santangelo in Pontano nella Provincia di Macerata commosso nell' interno del cuore dalla vostra Circolare dei 24 prossimo perduto Aprile, che annuncia il pericolo di una invasione Francese, come già fatalmente si è verificato, a danno della nostra Repubblica, ed animato dal profondo sentimento di patria libertà per universale acclamazione, e ad unanimità di suffragi solememente dichiara di aderire pienamente alle magnanime vostre intenzioni, onde difender la Republica contro lo Straniero invasore, che volesse offendere i diritti, e la dignità del Pase ,

(317)

Questa ferma, e doverosa deliberazione vi faccia documento, e pegno della fiducia, che questo Municipio ripone nelle vostre virtà, ed in quello dell'Assemblea Nazionale.

Votata la presente dichiarazione ad unanimità nella straordinaria seduta Consiliare del giorno 5 Maggio 1840.

La Magistratura Pietrangelo Spinosi Priore Luigi Boncori Anziano Domen co Bunciotti Anziano

#### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### ED AI TRIUMVIRI

## DELLA REPUBBLICA ROMANA

Alle proteste votate nel generale consiglio del 25 il Municipio di Loreto una più alta e più solenne ne aggiunge ora che il previso disegno della Francia è venuto in atto.

Il Municipio Loretano vede che l'invasore colla dichiarazione di voler consectare il principio della maggiorità e comprimere una sognata anarchia pretese la bieca mira di appoggiare una miorità glà sconfitta e impotente, di riabilitare un potere esautorato, famite di perpeture intestine discordie: e sente che la ROMANA REPUBBLICA non ba altra colpa che quella di non avere un esercito e un navilio, come la Francia. Ma sapendo che si più esere deboli senz'esere codardi, preferisce la resistenza all'ignominia della resa, e di tutte le sciagure che il soldato della franterra, prega vendetta da quel Dio che non misura la ragione dalla forza.

Votato all'unanimità per acclamazione nella Sala Municipale li 30 Aprile 1849.

#### I RAPPRESENTANTI DEL MUNICIPIO DI LORETO

Valeri Filippo Gonfaloniere Valeri Valerio Bernardini Mariano Anziani Rossini Benedetto Bernardo Giosuè Dottor Mengozzi Pignotti Giuseppe Chittaroni Luigi di Giuseppe Lunghi Domenico Pascucci Pacifico Consiglieri Gentili Daniele Borioni Fortunato Moriconi Sante Rossi Pacifico Salvatori Eustacchio Pezzotti Enrico Novelli Angelo Fiezzi Carlo di Antonio Bartoli Giovanni Gasparini Giovanni di Domenico Consiglieri Castronari Antonio Santori Eleodoro Colonnelli Pietro

Marini Enea Consig. Segretario interino

Moroni Giovanni Biondi Giuseppe

## ( 319 )

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### PROVINCIA DI MACERATA COMUNE DI MONT'OLMO

## Questo dì 28 Aprile 1849

Adunatosi in questo Palazzo Comunale il Consiglio di questo Municipio di M. Olmo a termini delle Superiori Disposizioni e chiamato ad urgenza con Ordine dell' Egregio Cittadino Preside della nostra Provincia portato dal suo Disp. N. 8394 S. E. dei 26 corr. viene composto dai Sie. Cittadini

#### Magistratura

- 1 Gio. Batta Ugolini Priore
- 2 Gio. Batta Natali ) Anziani
  3 Antonio Franchilucci )

## Consiglieri

- A Alessio Calzecchi
- 5 Francesco Castellani
- 6 Antonio Rinaldini 7 Domenico Nobili
- 8 Francesco Ciarulli

# Consiglieri Mancati

Luigi Nobili Tarquini
Filippo Giccioli
Carlo Procaccini
Antonio De Angelis
Luigi Spagnoli
Carlo Firmani
Antonio Clemente Ugolini
Carlo Bartolazzi
Luigi Forti
Luigi Vico
Vincenzo Maria Duranti
Modesto Cacciurri

Giuseppe Blasi Domenico Tentella Militone Orsetti Girolamo Bartolazzi Filippo Bartolazzi Benedetto Ugolini

- Essendo stati invitati nelle solite forme i Deput. Ecclesiastici, nessuno di essi è intervenuto.

Presieduto dal Cittadino Avv. D. Pietro Giorgi Governatore.

Estrazione degli Arringatori per la ventura seduta.

Garlo Firmani Garlo Procaccini

Quindi venne letta la seguente proposizione.

Gon Gircolare dell'Önorevole Triomvirato in data di Roma dei 24 correnta Aprile, che silegge, viene avvertito l'Egregio Cittadino Preside della nostra Provincia che l'Avanguardia di una divisione Francesse è in presenza nel Potto di Civitavecchia, per cui il Forte è apparecchiato a difesa qualora si manifesti inimica, stantechtuon venne fatta sicuna comunicazione dal Governo di Francia a quello della nostra Repubblica.

Degnatosi il lodato Cittadino Preside di farci comunicaince del citato Dispeccio con suo foglio N.854 dei 26 and,
che del pari si legge, secondo le espressioni del Triumvirato contemporaneamente invita ancora il nostro Municipio a rispondere degnamente con solenni manifestazioni al voto dei Popoli, facendo osservare che l'onore
della Repubblica, vuole che si protesti solennemente
contro di una tale inattesa aggressione, se mai contrario.

Spetta a voi prescelti Cittadini adunati di corrispondere col vostro voto a ciò che ci cibiama il Governo della Repubblica, e con deciso animo all'adempimento del comune interesse per cercare la salvezza della Patria.

Firmato = Gio. Batta Ugolini Priore Sulla quale proposizione il Consultore Francesco Castellani, mancato l'altro Carlo Procaccini, così si espresse.

Egli non può persuadersi, che la gloriosa Repubblica Francese ne spedisca sue schiere ad oppressione di Popoli, cui venne fatto di conseguire quella stessa libertà, di cui essa gode l'invitta Francia, ma che in vece ospite ami(321)

chevole ne stenda la destra per rendersi mallevadrice co' suoi Fratelli delle guarentigie ottenute, e di quella pace e concordia, che mai fu turbata nel Territorio Romano.

Che se però benché Nazione la più colta, ed incivilita, omesse affatto le prattiche tutte di buon vicinato, e riguardi dovuti ad un Governo, ad un Popolo, che riposa tranquillo, e lieto nelle sue fondate istituzioni volesse giungerne perturbatrice dell'ordine pubblico a soprimerne i diritti ed i privilegii ; in questo caso aggiunge, esser di parere abbia a protestarsi solennemente pel sacro diritto delle Genti contro l'ingiusta aggressione, esternando la piena adesione verso del Governo, perchè alle forza venga risposto colla forza.

Questa, propone, debba essere la solenne manifestazione del voto pubblico Montolmese, e di quant'altri sono Cittadini del suolo Romano per la dignità del bel Paese, per l'onore, e per la salvezza della Patria.

Firmato =

Francesco Castellani Consigliere Consultore.

Dopo di che per acclamazione i Cittadini congregati approvarono per unanime sentimento la proposizione
del Consultore Castellani, avendo tutti dichiarato di voler firmare il presente Verbale.

Dopo di che rese le dovute grazie all'Altissimo venne dimessa la presente adunanza.

Firmati =

Pietro D. Giorgi Governatore
Gio. Batta Ugolini Priore
Gio. Batta Natali Anz.
Ant. Franchillucci Anz.
Domenico Robiti Benedetti Cons.
Ant. Rinaldini Cons.
Alessio Calzecchi Cons.
Francesco Castellani Cons. Consultore
Francesco Ciarulli Cons.
Prancesco Garulli Cons.
Ant. Casini Segret. Comunale
Ant. Casini Segret. Comunale

#### ( 322 )

#### REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Tolentino 27 Aprile 1849 ore dieci, e mezza antemeridiane

In seguito al Dispaccio del Preside di questa Provincia in data di jeri N. 8394, fu invitato jeri stesso il Consiglio a riunirsi ad urgenza questa mane: ed intervennero all'ora suindicata i seguenti Cittadini.

Filoni Avv. Niccola Gonfaloniere
Brancadori Pietro
Silveri Avv. Silverio
Cagnaroni Giambattista

#### Consiglieri

- 1 Giorgini Francesco
- 2 Pascucci-Scala Giuseppe
- 3 Liviabella Vincenzo
- 4 Micciani Giuseppe
- 5 Palazzesi Palazio
- 6 Pallotta Giacomo
- 7 Palmieri Benedetto
- 8 Fabbri Venanzio 9 Pucciarelli Niccola
- 10 Ciardoni Eugenio
- 10 Chardoni Eugenio
- 12 Verdinelli Dr. Venanzo
- 13 Catinelli Luigi

Si lesse dal Segretario il Dispaccio surripetuto insieme alle stampe in quello contenute riguardanti la minacciata invasione Francese degli Stati della Romana Repubblica.

Per unanime acclamazione venne accolto dai Coadunati il partito in genere dell'emissione della protesta dalla Superiorità insinuata, come al Dispaccio, e Stampe, di cui sopra.

Odindi il Gonfaloniere invitò il Consiglio a nominare un Commissione, che si occupasse immediatamente della compilazione di tal protesta da firmarsi dal Consiglio stesso per inviarla poi al Triumvirato a mezzo del Preside sullodato. In ordine a che propose il Consigliere Giuseppe Pa(323)

scucci-Scala a comporre tale commissione di quattro soggetti , del Gonfaloniere , e dell'Anziano Avv. Silveri , e dei due Consiglieri Francesco Giorgini, ed Eugenio Ciardoni.

Non promuovendosi su ciò osservazioni in contrario dai Consiglieri interpellati, ordinò il Presidente Gonfaloniere . che per alzata, e seduta si sottoponesse a scrutinio di Voti ciascuno di detti proposti soggetti.

Ed in primo lo stesso Gonfaloniere riportò tutti voti favorevoli nel N. di 16. Esso remoto.

In egual modo furono separatamente approvati da tutti . Voti favorevoli ciascuno degli altri tre membri della Commissione Anziano Silveri, Francesco Giorgini, ed Eugenio Ciardoni.

Dono esaurito l'enunciato argomento prese parola il Cittadino Gonfaloniere, rimarcando l'urgenza di provvedere al decoro di questo Municipio con innalzare un decente albero Repubblicano in questa Piazza maggiore, ove attualmente per tale emblema è collocato una ruvida Trave senza ornato veruno. Interpellò quindi il Consiglio se volesse abili+ tare la Magistratura ad occuparsi di simile emergente, che in Città di passaggio, come questa, non è di poco momento, e ne ha avuto già Egli frequenti impulsi. Convennero su ciò unanimamente i coadunati Consiglieri di conferirne opportune facoltà alla ridetta Magistratura, quale dichiarò di valersene nei limiti di una prudente economia congiunta alla pubblica convenienza.

Fatto di poi il Bussolo dei Consiglieri intervenuti, si estrassero due Nomi per la firma del presente Verbale, rianltati nelle Persone dei Cittadini Pallotta Giacomo, e Puccia-

relli Nicola =:

Niccola Filoni Gonfaloniere Giacomo Pallotta Consigliere Niccola Pucciarelli Consigliere Per Copia conforme ad uso d'Ufficio Il Segretario Comunale P. Catinelli

#### CITTADINI TRIUMVIRI

I Rappresentanti del Popolo Tolentinate lungi dal supporre la rinnovazione degli attentati dell' invasione saracena sulle spiagge Mediterrance per profanare la tomba di Bruto, e quella de' primi martiri del Cristianesimo fremono nondimeno all'inaspettato annunzio tanto più, che il Governo di una Nazione, che si dice la più generosa e la più liberale con · una freddezza senza pari nella storia sembra inviare armate Francesi ad uccidere la libertà Repubblicana dell'Italia centrale. Se però per inconcepibile stoltezza di quel Governo si consumasse il nefando attentato, la Municipale Rappresentanza picpamente aderendo alle proteste dell'eccelso Triumvirato, e dell'Assemblea Costituente Romana solennemente in faccia a Dio ed agli Uomini giura di prestare ogni possibile' appoggio al Governo della Repubblica, onde emanciparsi per sempre dal dispotismo clericale, e cogli averi, e col sangue difendere le Sante democratiche istituzioni.

Segnono le firme della Magistratura, e Consiglieri

Per copia conforme ad uso d'Uff.

Il Segrio Comle P. Catinelli

# NEL NOME SANTISSIMO DI DIO E DEL POPOLO

# REPUBBLICA ROMANA

## Anno Primo

#### Comune di Monte Milone

Nel giorno di mercoldi 2 Maggio corrente anno 1849 es geneni Tit. IX del Decreto sull'ordinamento dei Municipi 31 Gennaro anno detto in forza di Ordinamento dei Municipi 31 Gennaro anno detto in forza di Ordinanza urgentissima del Preside di Pevoincia 20 prossimo passato Aprile Numero 8394 si è adunato il Consiglio generale di questo Municipio. Primieramente è stato invocato il Divino ajuto colle solite preci, quindi si è passato all'appello nominale degli individui componenti la Magistratura, e Consiglio, e sonosi trovati i Cittadini

## Magistratura

- 1 Domenico Marchetti Procuratore Presidente
- 2 Giuseppe Lazzarini 3 Gaetano Narducci
- 4 Angelo Lazzarini
- 5 Angelo Andreani

# Consiglieri

- t Marcello Assortati
- 2 Vincenzo Norzi 3 Giuseppe Nobili
- 4 Antonio Benedetti
- 5 Filippo Romagnoli
- Luigi Agostini Segretario Municipale

A termine del Titolo IX Ârticolo 90 del Decreto sull'ordinamento dei Monicipi, invito i Cittadini coadunati di deliberare sulla prima proposta ad urgenza ordinata con Circolare del Cittadino Preside di Provincia Num. 8594. a6 Aprile prossimo passoto che accludeva la Circolare del Triumvirato senza numero emanata peraltro il di a4 Aprile prodetto. Dichiaro poi che le susseguenti proposte già date nel biglietto d'invito pei a9 Aprile 1849 portanti i numeri 2,

3 4 , e 5 verranno rimesse per la discussione e relative risoluzioni nei giorni già indicati nel predetto biglietto d'invito; cioè nei giorni 3, o 4 del corrente mese di Maggio 1849.

Il Priore Presidente = Domenico Marchetti

## Proposta Prima

Con rispettato dispaccio del Cittadino Preside di Provincia datato 26 Aprile prossimo passato N. 8304 veniva rimesso al Cittadino Priore Municipale il Circolare del Trium virato

senza numero emanato il di 24 mese detto 1849.

Nei predetti atti Superiori viene insinuato » che le Rapn presentanze Municipali rispondino con solenni manifesta-» zioni del Governo » le quali risultano dai predetti atti ; di cui si fa lettura per comune istruzione, quale compita, il Segretario di ufficio è passato a leggere l'opinamento della

Magistratura sù questo argomento.

La Magistratura lungi dal fare vernna osservazione sulle disposizioni, che nelle attuali emergenze politiche ha creduto di adottare il Soperiore Governo: avverte soltanto, che nel Decreto 29 Decembre 1848 all' Art. I.º è prescritto » E' convocata in Roma un' Assemblea Nazionale » Che con pieni poteri » rappresenti lo Stato Romano. Nel II.º Articolo si Tegge ancora » L'oggetto della medesima è di prendere tutte quelle deliberazioni, che giudicherà opportune per determinare i modi di dare un regolare compiuto e stabile ordinamento alla cosa pubblica &c. "

Adunque i Rappresentanti già costituiti in Roma fin da Febbraro prossimo passato " Con pieni poteri " ciccchè risolvono, o credono risolvere è un risultato dell' esercizio d'un diritto derivante da un mandato liberamente accordatole dalle Assemblee Popolari fin da quel tempo : Mandato che noi non possiamo limitare, netampoco ampliare. E per ciò che curvi sotto il corso degli affari politici, impotenti egualmente di togliere come di più concedere, ci rimavremo saldissimi nel nostro atto di fede; cioè di adoperarci indefessi e con tutta alacrità per la tutela delle proprietà e delle persone senza veruna distinzione; tenendo ferma coscienza che la miglior cosa da desiderarsi è la pace; e che la più bella libertà stà nell' ordine.

Invitati poscia i Cittadini Consiglieri ad esternare sul propostro il loro parere questi approvarono ad unanimità l'opina-

niento della Magistratura.

( 327 )

Dopo di ciò è stata chiusa la presente seduta il auddetto giorno, mese, ed anno alle ore dieci e tre quarti antenneridiane.

Domenico Marchetti Priore Presidente Gaetano Narducci Anziano Giuseppe Lazzarini Anziano

Angiolo Lazzarini Anziano
Luigi Andreani Anziano
Luigi Agostini Segretario Municipale
Per copia conforme ad uso d'Ufficio
Luigi Agostini Sostituto

#### PROVINCIA DI MACERATA

Comune di Urbisaglia .

Num. 413.

Il Municipio Urbisagliese ai Cittadini Triumviri.

La libertà è dono di Dio, ed a niun popolo, a niuna nazione, qualunque sia la forma del suo pilitico reggimento, fu dato da Esso l'abborrito privilegio di conquiderla, ed i schiacciarla. I Popoli dello Stato Romano vollero libere istituzioni, vollero una patria iudipendente, e niuno poteva opporsi a tal voto, posto ad atto con universalità di suffragio, con unanimità d' intendimento, e sostenuto poi con meraviglioso accordo, con calma, e tranquillità degna di Popoli I nelle libere istituzioni già provetti, e maturi.

Urbisaglia, o Cittadini Triumviri, ora piecola terra del Piceno grande però e tenuta a giorni felici della Romana grandezza, anela essa pure a libere, e democratiche istituzioni, e l'amor della patria, dell'ouor Nazionale, è di palpito di ognuno de suoi abitanti. Mentre adunque concordi inasliziamo grido di plasaso per quanto adupraste finora onde tutelare i diritti del debole contro la prepotenza del forte, con piena, ed integra fede si stringiamo inforno al Vessillo, pronti a cooperare, per quanto il connentano le nostre forre, in tutto che tender possa a salvare le libere istituzioni la Patria, l'onore.

Votato nella Tornata Consiliare del 30 Aprile 1849. Per il Municipio Raffaele Galanti Anziano.

#### REPUBBLICA ROMANA

In Name di Dio, e del Popolo.

#### Comune di Sarnano

In questo giorno di Lunedi 30 del Mese Aprile 1849. alle ore 4. pomeridiane, stante l'urgenza del momento, in cui si ha piena cognizione, che le Truppe Francesi siano penetrate nel Territorio della Repubblica, si è admato il Consiglio Municipale di Sarnano Provincia di Macerata, dietro invito fatto precorrere nel 29 detto, per essere inteso, e deliberare su quanto si è indicato nell'invito stesso.

Nella quale seduta sonosi trovati presenti gl' Infrascrit+

Anziani.

ti Magistratura, e Consiglieri.

Venanzio Funari Priore Municipale, Dr. Feliziano Feliziani Dr. Ludovico Zocchi Felice Carnicelli Luigi Filippo Renzetti Domenico Siotti Rossi. Biagio Bittarelli. Buonfiglio Cimarelli, Luigi Pasqualetti Odoardo Pasqualetti, Antonio Petetti. Niccola Rirozzi. Federico Renzetti. Francesco Fortini. Innocenzo Santoni, Dionisio Renzetti. Costantino Pacetti,

Numero sufficiente per la legalità dell'Admanza, non solo per i due terzi dei Consiglieri intervenuti , ma più poi per l' urgenza di sopra indicata.

Fu il Consiglio stesso presiednto dal Cittadino Venauzio Funari Capo della Magistratura con assistenza di me in-

frascritto Segretario Municipale.

Invocato il Divino Ajuto colle solite preci si è aperta la Discussione, e quindi all'intero Consiglio si è fatto pan lese quanto appresso;

# (329)

## Progetto della Magistratura.

Visto l'atto dell'Assemblea Costituente Romana del giormo 25. cadente, col quale protesta contro la inattesa invasione Francese, e dichiara il fermo proposito di resistere;

Visto il Decreto dell' Assemblea stessa del giorno 26. detto, col quale si commette al Triumvirato di salvar la

Repubblica, e di respingere la forza colla forza.

Il Consiglio Municipale di Sarnano, dietro maturo esame, e previa la dichiarazione di voler salvo l'onore, e l'incolumità della Repubblica, aderisce pienamente al Voto emesso coi sudetti due Atti dell' Assemblea Romana.

Ponderato dai Cittadini Consiglieri un simil progetto , concordemente ritenuto giusto, si è a viva voce approvato,

e con generale alzata dai rispettivi loro posti.

Dopo ciò, non essendovi altro oggetto da discutersi rese le ben dovute grazie all'Altissimo si e dimesso, e sciolto il Consiglio. Firmato ec.

Per copia conforme ad uso d'Officio. D. Zucchi Segretario Municipale.

#### REPUBBLICA ROMANA

In Nome di Dio, e del Popolo.

## MUNICIPIO DI COLMURANO

Oggi 1. Maggio 1849. alle ore 4. Pomeridiane.

Analogamente all' Art. 53. del Decreto 31. Gennajo 1849 e della Circolare del Cittadino Preside di Macerata 26 p. p. Mese num. 8394, essendo stati con preventivo avviso invitati li Cittadini Consiglieri ad intervenire al pubblico Consiglio, si è il med. adunato ad urgenza, e sono intervena-4i li cittadini.

- 1. Contigiani Francesco 2. Mariotti Giuseppe
- Consiglieri intervenuti. 3. Francioni Salvatore
- 4. Seri Domenico Giovanni Cruciani Seg. Munic.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### Comune di Monte Fano

Nel giorno di Venerdi quattro Maggio Mille ottocento quarantanove a termini dell' Articolo ,98. Titi. IX. del decreto sull'ordinamento dei Municipi previo invito fatto precorrere a ciascun Consigliere ad urgenza si è adunato dopo la terza chiamata il Consiglio di questa Comune di Monte Yano nella solita Sala a porte aperte alle ore dieci antemeridiane, quale venne presiedato dal Cittadino Priore, ed intervennero i seguenti auziani, e Consiglieri

- 1. Giuseppe Consoli Priore, e Presidente
- 2. Gaudenzio Stramazzi )
- 3. Filippo Pace Anziani
- 4. Annibale Carbonari

5. Prev. D. Antonio Mazzoni = 6. Dario Urbani = 7, Niccola Casanova = 8. Achille Canonico Volponi = 9. Alessandro Appolloni = 10. Domenico Margarucci = 11. Antonio Pasqualini = 12. Gerardo Volponi = 13. Marco Tintinelli = 14. Angelo Carloni = 15. Pasquale Carnevali = mancanti otto Consiglieri.

Dopo ciò premessa l' invocazione dei Divini Lumi si procedette alla discusione dell'infrascritto unico oggetto.

Si da Lettura della Circolare dei 24. perduto Aprile del umurirato Romano; Come pure la Lettura del Dispaccio del Preside della Provincia, con cui viene ordinata la convocazione di questo Consiglio ad urgenza perchè deliberi l'adunanza in propositio.

Il Cittadino Annibale Carbonari emise la presente proposizione - Se piaccia al Municipio di Monte Pano di aderire al voto esternato dal Consiglio di Macerata con cui si di dichiarsto di cooperare per il mantenimento , e guarentigia delle Liberali Istituzioni , e per la salvezza dell' onore Nazionale.

Mandata a partito la suddetta proposizione fit approvata con voti favorevoli dodici, contrari tre.

Fatto, e chiuso il presente atto in Monte Fano alle ore dodici meridiane firmato dal Cittadino Presidente nuntamente a due Consiglieri nelle persone dei Cittadini Gaudenzio Stramazzi, ed Alessandro Appollonj, e dal Segretario Comunale.

(332) ) G. Consoli Presid. ) G. Stramazzi Anz. ) Alessandro Appollonj ) F. Casanova Segretario

Per copia conforme per norma d' Ufficio

# Francesco Casanova Segretario

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO PROVINCIA DI MACERATA MUNICIPIO DI SASSOFERRATO

L'Anno primo della Repubblica Romana, e dell'Era volgare mille ottocento quarantanove.

Nel giorno di Mercoledì due del mese di Maggio si è radunato a forma dell' Articolo 89. e seguenti del Decreto sullo ordinamento dei Municipi del 31. Gennaro decorso il publico locale comunitativo Consiglio straordinariamente convocato con biglietto d'invito numero 561, di Protocollo, che col mezzo del Famiglio Trombetta fecesi avere a ciascun Membro fin dal 27. Aprile ultimo per oggi, al quale invito succedette poi un altro in via di urgenza diramato sotto il dì 28. col numero 566., e come sopra distribuito, ed a tale publica Adunanza intervennero li Cittadini

- 1 Francesco Frasconi Andreoli 1. Anziano ff. di Gonfaloniere assente.
- 2 Ferretti Pier Francesco | Anziani 3 Tazzi Luigi

## Consiglieri

- 4 Angeletti Giuseppe
- 5 Albertini Andrea
- 6 Zoppi Pietro 7 Garofoli Luigi
- 8 Romani Arcangelo o Bruschi Luigi
- 10 Mari Angelo

- 11 Castelucci Antonio
- 13 Angelucci Antonio 13 Ferroni Lorenzo
- 1 6 Petrucci Urbano
- 15 Ciccarelli Niccolò 16 Biaschelli Francesco

# Ippolito Bruschi Segretario Municipale

Membri difettivi per legale inspedimento 1. Baldini Luigi Gonfaloniere è in Longiano,

Non intervennero poi li Consiglieri 2. Strampelli Sante 3. Parigini Fabio 4. Bianchi Aldebrando 5. Buratti Giuseppe 6. Armenzani Emidio 7. Luzi Stefano Anziano,

# La Magistratura inizia le seguenti proposte

1. Coll'invito per coadunarvi ad urgenza si disse dovervisi o Cittadini, comunicare un Disprecio pressantissimo del Triumvirato, e da me publico Segretario letto . Que-to per apposita spedizione fu rimesso al Cittadinio Gonfaloniere dal Previde della Provincis con foglio 26. mese perduto numero 3394. qui perventuo alle ure sette antimoridiane del giorno ventotto ed anche di esso vien data lettura. Ora pertanto siete invitati a dire cosa opinate in argomento.

Sulla prima insorge il Consigliere D. Garofoli dicendo essere di patere che debba protestarsi solenimente contro l'invasione Francese, tanto più che la Nazione non ha spiegato il fine del suo intervento, e d'altronde i Popoli larano diritto da loro stessi accommodare le cose in propria casa, e non già Popoli estranei specialmente se non chiamati; ed in vero sarebbe ben duro, e disonorante mostrare al Mondo che i Popoli della Romana Repubblica, quasi popilli, abbisognino di tintore.

Il Cittadino Presidente ordina la pallottazione dell' Arringo per scrutinio segreto col mezzo di Pallottole, e distribuili i voli si rinvennero favorcevoli dieci e contrari sei non ostanti.

Il Consigliere Armenzani Emidio sopraggiunto dopo discussa la proposta emette la sua piena adesione alla risultanpa della pallottazione.

Firmati » Emidio Armenzani F. Frasconi Andreoli ff. di Gonf, ( 334 )
Pier Francesco Ferretti Anz.
Luigi Tazzi Anz.
Luigi Garofoli Consigliere
Luigi Bruschi Cons.

L. & S.

Ippolito Bruschi Segr. Comle

Per copia conforme ad uso d'ufficio

Sassoferrato 3 Maggio 1849.

Il Segretario Municipale Ippolito Bruschi

Il Circolo Popolare di Sassoferrato inviò alli Triumviri la protesta dell'Assemblea del 28. Aprile coperta di 350. firme.

## PROTESTA

Del Municipio di Monsanmartino

## PROVINCIA DI MACERATA

Emessa il giorno 1. Maggio 1849, in pieno Consiglio, convocato ad urgenza, dietro annunzio della invasione Francese nel Territorio della Romana Repubblica.

Udito appena sul Mediterraneo la voce Francese, che contro i propri principi minaccia rovesciare la Repubblica Romana, il Municipio di Monsanmartino interpetre del volere de suoi Amministrati protesta solennemente in faccia a Dio, e al Mondo contro qualsiasi attentato che si commettesse a danno di questa gloriosa Repubblica, la quale vuole sia salva, ed incolnine nel suo onore, e nella sua dignità, e per conservarla andrà superbo poter spendere vita, e avere, giacchè la novella Romana Repubblica risorta sulle ceneri dei Bruti , dei Scipii , dei Fabii , e dei Camilli non può non essere la prediletta di ogni leale, ed Italiano Cittadino Dichiara perciò esser questa la sola forma di Giverno, che assolutamente vuole, siccome quella che p'ù d'ogni altro garantisce la Libertà Individuale, la libertà de pensieri , lo aviluppo delle proprie idee , e che tutta infine è basata sull' Evangelio di quell'Umanato che discese in Terra, per rom( 335 )

per le Catene di schiavitù, e renderci tutti eguali e Fratelli.

La Patria, la Nazionalità, la Republica dopo Dio sono e saranno per esso le cose più care.

# VIVA! VIVA! VIVA SEMPRE LA REPUBBLICA RO-

I Rappresentanti del Popolo

Nunzio Campanari Priore Municipale Manilio Urbani Anziano Facondo Clementi Consigliere Arcangelo Clementi Consigliere Angelo Palombi Consigliere Michele Mazzi Consigliere Niccola Palombi Consig Decio Olivieri Consig. Antonio Giansanti Consigliere

# PROVINCIA DI MACERATA MUNICIPIO DI FILOTRANO

# CITTADINI TRIUMVIRI

Quando sapemmo che una Divisione Francese presentavasi nel Porto di Civitavecchia per violare il Territorio della Romana Repubblica, espressione solenne della volonità nostra, Noi frememmo dell'ira e dell'indegnazione dei Popoli liberi.

Ogni Gittadino che abbia cuore veramente italiano considerar deve questa invasione come un attentato alla libertà ed alla indipendenza della Nazione Italiana, la più grave offesa al Diritto delle genti, quale minaccia ad un Governo i più legittimo che esista sopra la terra, perchè il piùconforme alla natura dell'uomo, e sorto dalla libera manifestazione del Posolo Romano.

I Rappresentanti del Popolo del Municipio di Filottrano pongono in cima di ogni loro pensiero la Patria, l'onore. Essi crederebbero disfare l'edificio da loro stessi eretto, essere traditori della Patria, disonorarsi in faccia alla medesima all' Europa, al Mondo intero, se non protestassero solennemente contro l'attentato con tutte le forze dell'anime

loro; se nou imitassero il generoso esempio delle altre Città, dei Circoli , delle Guardie Nazionali , in una parola di tutti

i Cittadini della Romana Repubblica.

Quindi con ferma coscienza e maturità di consiglio dichiarano la Divisione Francese in Civitavecchia, e così ogni altro straniero che osasse invadere il loro territorio, nemici della Romana Repubblica, violatori del Diritto delle Genti: e perciò domandano al Triumvirato che forte del suo Diritto adempia al sacro dovere di usare di tutti i mezzi per mantenere incolume il Territorio della Romana Repubblica. VIVA LA REPUBELICA ROMANA

Votato in publica seduta dal Municipio di Filotrano

li 30. Aprile 1849.

I Rappresentanti del Popolo Lorenzo Garampi Gonfaloniere Anziani

Girolamo Biondini Giovanni Del Monte Rinaldo Rondini

Consiglieri

Primitivo Morlacchi Benedetto Bonifazi Giacomo Sassaroli Niccola Rossini Raffaele Calcatelli Niccola Rondini Giuseppe Campodonico Isidoro Stacchiotti Erminio Masi Mariano Marani Federico Zafani Vittorio Bellagamba Silvi Domenico Perozzi Giovanni

# REPUBBLICA ROMANA IN NOME DI DIO E DEL POPOLO PROVINCIA DI MACERATA

MUNICIPIO DI MORROVALLE

Oggi 30. di Aprile 1849. ore 11. antemeridiane

D'appresso invito che per la dichiarata urgenza, fù spedito jeri prima delle ore 9 antemeridiane, colle vo( 537 )

lute modulità, e si è nella solita Sala maggiore admosto il Gonsiglio del suddetto Municipio, e

Colla presidenza del Cittadino Priore Dot. Serafino Marchetti che dichiarò aperta la Sedota fit trattato e discusso

quanto appresso, esponendo lo stesso Presidente.

Il solettissimo ed ogni gioruo più amato Preside nostro Avv. Dionisio Zannini, con suo pregevole dispaccio 26. cadente mese di Aprile n. 8394 che mi giunse coll' ordinario corso postale del 28. e che vi leggo in cui all' insertavi Circolare del Triumvirato, prescrive doversi da Voi qui congregati manifestare il voto della Popolazione che rappresentate sullo intervento Francese.

Glor:atevi, come io vi scongiuro, di adempiere a quella si suprema prescrizione con ogni lealtà, ed intanto sappiate che sento a me, dopo letto il n. 95. del G'ornale il Contemporaneo, il dubio sulla superfluità di tale interpello mentre spircati i Francesi a Civitavecchia subito fraternizarono col Popolo, ed inalgato l'albero della libertà fecero verbale assicurazione della loro simpatia per la causa Italiama, mi"rivolsi jeri stesso, con apposita spedizione, ad invocare l'oracolo sapiente del rilodato Preside, e questi mi onorò tosto di suo grazioso riscontro che pur vi leggo. Raccogliendo così che i Francesi prenominati non venissero altrimenti Amici a sostenere i Fratelli, persisto a provocarvi a ben ponderarne il tenore, ed a determinare, che il Governo di Roma, per quanto le difficili ed imponenti circostanze il permettono, provveda perchè le nostre libere istituzioni, e l'onore della nostra Nazione sia salvo "

Tutti facero pieno plauso, ed operatasi la segreta ballottazione fu quella proposta sanzionata a pienissimi suffragi.

Dopo di che si dichiarò sciolta la Seduta e si ritirarono le firme ecc.

( Serafino Marchetti Priore Presid. Rocco Laurenti Crisostomi Anz. ( Giuliano Pochini ( Giuseppe Ilarj

Omesso ec.

Per estratto conforme ad uso interno d'Ufficio

Francesco Beneventi Seg.

#### REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO , E DEL POPOLO

Municipio di Montesanto oggi 28 aprile 1849.

Nella Sala del Municipio dietro avvisi diramati ad unenza adunaronsi i Cittadini componenti il Consiglio a senso dell'articolo 30. Titolo nono del Decreto sull'Ordinamento dei Municipi 31. gennaro anno corrente essendovi intervenuti.

# MAGISTRATURA

| PRESENTE                                                 | ASSENTE    |                |  |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|--|
| Arezio Gasperini Priore     Zefferini Fioretti Anzia- no | 1. Giccoli | ni Pio Anziano |  |
| 3. Alberto Jacoponi Anzia-                               | 11 11      | 10 10          |  |
| no<br>4. Ermenigildo Roli An-<br>ziano                   | n 7        | 11 14          |  |
| CONSIG                                                   | LIERI      |                |  |
| INTERVENUTI                                              | A          | SSENTI         |  |

| INTERNATION.           | 1. Pastocchi Luigi     |  |  |
|------------------------|------------------------|--|--|
| 1. Cardinali Antonio   |                        |  |  |
| . Paolucci Felice      | s. Pierandrei Ignazio  |  |  |
| 3. Canaletti Fortunato | 3. Pierandrei Giovanni |  |  |
| 4. Sassetti Pietro     | 4. Cipriani Benedetto  |  |  |
| 5. Olivieri Erasmo     | 5. Cipriani Francesco  |  |  |
| 6. Gasperini Achille   | 6. Ricciardi Avv. D.   |  |  |
| 7. Canepini Filippo    | 7. Carradori Os- Decad |  |  |

7. Canepini Filippo
7. Carradori Oswaldo
8. Buonaccorsi Filippo
8. Marefoschi Cadel S. 4.

8. Marefoschi Camillo 9. Magner Can. D. colo 87.

ACCEPTATE

A senso dell'Articolo 82, del sucitato Decreto il Gittadino Priore.

9. Pierandrei Pio

( 339 )

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato aperta l'Adunanza
per trattare la seguente

## PROPOSTA

Si legge circolare dei Triumviri accompagnata del foglio Num. 8554. dello scorso giorno 26. del Cittation Preside, nella quale si de comunicazione ai Municipali Consigli della Avanguardia Francese nelle acque di Civitavecchia. Si da' lettura si citati fogli, in seguito di che il Gittadino Priore ha letto la seguente mozione.

> Al Corpo di Armata della Repubblica Francese di spedizione nel Mediterraneo.

Si, il vostro Oudinot ve lo ha detto, e noi ve lo ripetiamo o Soldati Francesi = Qui sono i monumenti, e le ricordanze della gloria = Ma pieni di meraviglia di sdegno vi aggiungiamo ancora: Se punto vi cale il vostro onore, non isfregiate quei monumenti, non violate il terreno calcato da tanti Eroi, non turbate il Sepolcro dove riposano le ceneri di coloro , che un di vi dettavano Leggi, e recavano presso voi i primi semi di civiltà. Il nostro popolo tradito dal Principe, che l'abbandonava, con libero voto commetteva ad alcuni suoi figli il provvedere alle future sue sorti - Onesti si spirarono a quei monumenti della gloria, e vocarono dalla Tomba degli avi le venerande memorie, e quindi sulla vetta del Campidoglio proclamarono quella foggia di Reggimento, per cui stette un tempo la Romana potenza, e Roma fu la Signora del Mondo. Il Popolo con' unanime grido plaudi alla parola de suoi inviati , e a nuova vita parve rinato - La nostra Repubblica , o Francesi, è legittima al pari della vostra - Maledizione a quanti la dicono opera di Faziosi ! Se il voto universale , con cui il Popolo sceglieva i suoi Rappresentanti, se il successivo consenso, e l'ordine, e la tranquillità, che han sempre regnato presso noi non valgono a testimoniarvi, che la nostra Repubblica è il voto della maggioranza, bene vel proyaranno le proteste, che vedrete pervenirvi da quante abbiamo Rappresentanze della pubblica opinione; Proteste cui noi solememente in nome di Dio, e del Popolo intendiamo di aderire.

A che ne venite o figli dell' inclita Francia I A che vetale il fine della vostra venuta con frasi enigmatiche simili

agli Oracoli Sibillini, e con oscure parole improntate di simulazione, ed inganno retaggio dei Tiranni, a cui abbiamo insieme giurato abbominio? La democrazia, suona verità; lealtà, e schiettezza sono la divisa del Popolo - Diteci francamente a che ne venite.

Se intendete a liberarci dall'invasione dei barbari noi vi rendiamo grazie del generoso pensiero - Ma se sospinti da fanatismo religioso, o illusi dal vostro Governo voi vorrete toglierci alcuna delle nostre franchigie, vorrete evocare un passato, che nell'obbrobrio abbiamo sepolto, e rialzare la Monarchia tanto più odiabile quando viene ricoperta di false teocratiche vesti , noi forti de' nostri diritti ci leveremo come un sol' Uomo, e sapremo forse farvi risovvenire del nostro antico valore - Che se il destino vorrà, che cediamo alla forza brutale, alzeremo ben'alto un grido di maledizione, a cui faranno eco quanti sono al Mondo popoli

La maledizione dei popoli Dio l'accoglie, e alla sua ora

sa riversarla sul capo di Chi l'ha provocata.

Si propone se piace approvare il presente indirizzo con dichiarazione espressa, che il Governo della Repubblica è il solo Governo voluto dal Popolo , protestando contro Chiunque attentasse alla sua forma, ed alla sua libertà.

In seguito di discussione si è votato ad unanimità per al-

zata, e seduta il suriportato indirizzo.

Fatto, chiuso, e firmato come appresso.

A. Gasperini Priore. L. Fioretti Anziano.

A. Jacoponi Anziano: E. Roli Anziano.

Filippo Buonaccorsi Consigliere . Fortunato Canaletti.

Antonio Cardinali. Filippo Canepini Consigliere. Felice Paolucci.

Pietro Sassetti : Erasmo Olivieri Consigliere . Achille Gasperini Consigliere.

Pio Pierandrei Consigliere. Montesanto li 28. Aprile 1849.

Per copia conforme all'Originale ad uso di Ufficio ec-Giuseppe Gasparri Seg.

# A NOME DI DIO E DEL POPOLO

## Municipio di Fabriano

Anno I. Republicano dell' era volgare 1849; oggì gior-

no di Domenica 29 del Mese di Aprile.

In escuzione degli ordini Governativi, questo Cittadino ff. di Gontaloniere con suo invito N. 711 in data di jeri, a forma dell' Art. 90 del Decreto 31 Gennajo Anno corrente sull'ordinamento dei Municipj, ha convocato ad urgenza in questa Comunale Residenza pel giorno d'oggi il nuovo Consiglio, che alle oro 5 pomeridiane si è radunato con i Cittadini

Vallemani Rinaldo
Rossetti Serafino
Benigni Pietro
Ancorsetti Gaetano
Tisi Luigi
Quagliarni Angelo
Bigi Romualdo
Gigli Vincenzo
Stelluti Andrea
Crocetti Tito
Alesandroni Gioacchino
Zucchi Raffaele
Mannucci Romualdo, e me infratcritto
Antonio Ottoni ff. di Segretario

Siccome dal detto Consiglio non si è ancora procediro alla nomina della Magistratura ec., il che deve farsi frà breve, come da invito già precorso N. 695, così per questa volta la presente Adunanza sarà presieduta dal Cittadino Gigli Vincenzo come più Anziano di età frà gl' intervenuti in analogia dell' Art. 55 del succitato Decreto.

Laonde il medesimo nella qualifica di Presidente mi ha ordinato di venire all'esposizione dell'oggetto per cui si è chiamato il Consiglio.

# Proposta ec.

Se nel breve periodo da che è in vita la nostra Republica vi fu mai momento solenne e difficile, è quello certamente in cui oggi ci troviamo. Una spedizione Navale Francese minaccia, come avvette il Triunavirato con sua Circolare N. in bianco: del 24 cadente, di violare il nostro Territorio = Quali che siano, così Esso si esprime, e le intenzioni straniere a nostro riguardo, l'Assemblea, = ed il Governo della Repubblica sapranno compiere il dote vere loro, protestando con la forza contro ogni offesa al e diritto, della dignità del Paese.

= Importa però, che anche le Rappresentanze Munici-= pali rispondano degnamente con solenni manifestazioni al

= voto del Popolo =.

Questa Circolare è diretta ai Presidi di ogni Provincia, ed il nostro la spediva a questo ff. di Gonfaloniere con l'ordinario dell' altra sersa accompagnandola con suo dispaccio N. 8394 del 26 detto, ingiungendo di convocare per un genza il Comunale Consiglio, = onde informarlo di que = sto avvenimento importantissimo per Italia nostra, il cui = onore, Egli dice; vuole si protesti solenneneute contro = di un aggressione, che mai dovrebbe attendersi da una = Nazione Repubblicana ec. =

Il Presidente qui ha ordinato, che si faccia publica lettur... prima della Circolare del Triunyirito, e quindi del Dispaccio del Preside, e Circolare del medesimo numero 8408.

non che la protesta dello stesso Triumvirato.

Quindi il Presidente ha proposto che i Goadunati dichiarino se credono urgente il motivo per cui sono stati chiamati, ed hanno risoluto per l'affernativa per acclamazione.

Poscia lo stesso Presidente ha detto, che si dichiari se vuolsi emetter la protesta cui si è trattato in proposta, ed anche in ciò per acclaniazione si è deciso per l'affermativa.

In seguito di che il sudetto Presidente ha proposto di far nostro l'atto emesso dall'Assemblea Costuturato nella seduta publica ad un ora antimeridiana il 25 cadente, come quello che compendia le ragioni, che militano a favore del nostro Governo ed esprime il voto generale di questa Popolazione commossa alla notizia della Francese invasione.

Anche una tale mozione fu accolta per acclamazione.

Quindi fu sciolta la seduta.
Fatto, letto, publicato, e firmato dal Presidente, da due
Consiglieri, e da me infrascritto Segretario.

Firmati = Vincenzo Gigli Presidente
Vallemani Rinaldo Cons.

Benigni Pietro Consigliere

Fir. Ant. Ottoni ff. di Segrio Per Copia conf. ad uso d' uff. Antonio Ottoni ff. di Segrio Com.

#### REPUBBLICA ROMANA

## PROVINCIA DI MACERATA COMUNE DI CINGOLI

# Li 2 Maggio 1849

Con invito rimesso il 30 dello scaduto Aprile , dal Capo della Magistratura si devenne alla convocazione del Consiglio Comunale d'adunarsi questa mattina alle ore dieci antemeridiane, dichiarato avendo, che la riunione doveva aver luogo ad urgenza.

Fatto successivamente l'appello si sono rinvenuti presenti i

Cittadini = Castiglioni Giulio Gonfaloniere Castiglioni Gio: Stefano Simonetti Domenico

Compagnucci Francesco Giannobi Pacifico

Castiglioni Carlo Patta Filippo

Colocci Bagliani Piersante Simonetti Ten.Colonello Ranier In seguito il Cittadino Gonfaloniere Presidente fece dare lettura per me Segretario infrascritto del Dispaccio del

Preside della Provincia del 26 scaduto Aprile N. 8394, non che della Circolare del Triumvirato del 24 detto. Il Segretario legge Il Presidente Gonfaloniere = Ha formulato l' Atto di pro-

testa, quale incaricò il Segretario di leggere, e ch' è del seguente tenore.

# CITTADINI TRIUMVIRI

L'inaspettata, ed appena credibile invasione Francese della Città di Civitavecchia ha destato stupore, e msraviglia nello Stato tutto della Repubblica Romana. Gingoli anc ora posta alle falde degli Apennini scorge in quella una manifesta, ed ingiusta lesione dei più sacri Nazionali diritti. Il Consiglio Municipale perciò insieme con Voi, Cittadini Triu mviri, ha protestato, e solennemente protesta contro la suddetta, ed altra qualunque siasi aggressione nemica. Fida egli nel vostro esempio, e fissi tenendo gli occhi alle luminose prove, che voi darete dal Campidoglio, giura frațtanto seguire fedelmente le tracce, e giura ancora, che sarà per mantenere quella dignitosa calnua, quella pace, e tranquilità, che non fu interrotta giammai nelle nostre Contrade.

Quale atto fu applandito, ed accettato unanimamente. Si sciolse quindi la Seduta essendo le ore undici an-

temeridiane.
Firm. = Giulio Castiglioni Gonfaloniere Presidente
Raniero Simonetti T. Colonnello Consigliere

Raniero Simonetti T. Colonnello Consigliei Filippo Patta Consigliere Copia conforme ad uso d' Uff. R. Paliqi Segretario Comunale

## REBUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO È DEL POPOLO

# Delegazione di Macerata

# MUNICIPIO DI MONTELUPONE

Nel giorno di Venerdi 27 del Mese di Aprile dell'. Auno 1853 alle ore 7 pomeridiane Si è adunato in via d'urno 1853 alle ore 7 pomeridiane Si è adunato in via d'urscritto con Dispaccio del Cittadino Preside in data 26 andante Aprile N. 8354 previo il solito invito il Consiglio Municipale di Montelupone composto dei seguenti Cittadini

- 1. Lodovico Pochini Ap. F. S. di Priore
- 2. Rinaldo Tomassini Barbarossa Anziani
  3. Giuseppe Tomassini

# CONSIGLIERI MUNICIPALI

- 1. Luigi Tomassini
- 2. Giuseppe Cipollari 3. Domenico Paci
  - 4. Giuseppe Giacchini 5. D. Antonio Curato Sagripante
- 6. Pietro Bazoftioni
- 7. Francesco Gentini 8. Filippo Gingolani di Vincenzo
- g. Natale De Cupis

10. Alessandro Mattencci di Francesco 11. Michele Graziani

Girolamo Borgianelli Segretario Municipale

Presieduto dal Cittadino Lodovico Pochini Anziano F. F. di Priore per discutere sopra il seguente oggetto

Il medesimo Cittadino F. F. di Priore espone come se-

Il Gitadino Preside della nostra Provincis ci fece giungere per apposite ospresso jeri sera circa le ore ge mezza pomeridiane un suo Dispaccio pressantistimo, al quale veniva inserta naa Circolare in data 24 andante del Triunt rivato della nostra Repubblica prevenendo che l'Avanguardia di una Divisione Francese trovasi al presente nelle acque del Mediterrance avanti il Porto di Givitavecchia, e siccome assuna communicazione è stata fatta dal Governo Francese a quello della nostra Repubblica, come pure non conosecadosi le intenzioni Straniere a riguardo della medesima nostra Repubblica, incombe a Voi quali Rappresentanti del Popolo di cooperare con risoluto animo all'adempimento di quanto con essa Gircolare viene prescrito conforme meglio rileverete dalla lettura della medesima ed altrest dal Dispaccio pressantissimo del sullodato Gittadino Preside

Firm. Lodovico Pochini Anz. F. F. di Priore Alle patrie parole di sopra espresse, tutti i Congregati hauno Etto i più risoluti plausi ed unanimemente hanno decretato la piena adesione alla determinazione adottata dal Superiore Governo della nostra Repubblica, affine di difendere da qualunque straniera invasione la indipendenza, e la integrità della nostra Repubblica, conformando amplamente la protesta dalli Rappresentanti fatta nell' Asemblea ultima, e glà diramata colle stampe.

Datasi quindi lettura del presente processo Verbale all' Assemblea venne il medesimo sottoscritto dal Cittadino Capo della Magistratura e da due Consiglieri presenti.

Lodovico Pachini Anz. FF, di Priore

Firm. ( Luigi Tomassini Consig. Giuseppe Cipollari Consig.

Dopo di che si è terminata la Sessione, e sciolto il Consiglio. Fatto, e chiuso il presente atto in Montelupone nella Sala di pubblica Residenza alle ore sette, e mezzapomeridiane dei sudetti giorno, mese, ed anno.

Sott. Girolamo Brogianelli Segretario Municipale Per Copia Conforme ad uso di Off. G. Borgianelli Seg. Mle

## All' Assemblea Costituente

Ai Triumviri e Ministri

# DELLA REPUBBLICA ROMANA

## IL MUNICIPIO DI SANSEVERINO

Il Popolo Romano usando degl' imprescrittibili diritti di sua sovranità proclamò per mezzo vostro, o Cittadini Rappresentanti, un libero Governo. E Voi forti dell'adesione del Populo stesso, da cui emanate, fidente in Dio e nella giustizia della nostra causa, giuraste all' avvicendarsi de' disastri italiani che la Repubblica sarebbe salva. Questo ginramento lo ripeteste in presenza della flottiglia Francese nel Porto di Civitavecchia, e dopo avvenuto lo sbarco sotto le più amichevoli apparenze, e protestaste di non tollerare una si flagrante violazione del nostro Territorio, e di respingere la forza con la forza. Questa vostra onorevole risoluzione ha trovato un'eco unanime nel Municipio di Sanseverino, che straordinariamente convocato nell'adunanza del 1 corrente a viva voce l'acclamava, e risolveva di concorrere con tutti i mezzi che sono in di lui potere, perchè salve siano le libere istituzioni, e l'onore del nome Italiano:

Dalla Residenza Municipale li 2 Maggio 1849. Per il Consiglio Municipale Filippo Caccialupi Olivieri Gonfaloniere

# ( 347 )

## REPUBBLICA ROMANA

In Nome di DIO e del Popolo

TREJA oggi ventotto Aprile mille ottocento quarantanove

# ( 28 Aprile 1849. )

În seguito degli Ordini abbassati dal prestantissimo Preside della Nostra Provincia con foglio N. 835, del 26 Mades et mese, ed analogamente il disposto dell'Art. 90, del Decreto 51 Gennajo 1849 sull'Ordinamento dei Municiple di Convocato ad urgeora il Consiglio Municiple di questa Gittà per il giorne di oggisile ore 9 antimeridiane il quale a termini del Art. 90. del Decreto sudetto sarà legalmente adunato, e potrà deliberare con qualunque qumero d'interveusti. Aperta quindi la seduta alle ore dieci già sonate, si è sessa trovata camposta del Cittadni

Carlo Didimi Gonfaloniere Presid, Mariano Rainaldi ) Luigi Tomassoni ) Auziani Tobia Pellegrini )

# CONSIGLIERI

Barbaroasa Raffacle Marocechi Basilio Gruciani Agostino Lausdei Francesco Nobbili Raniero Baleani Giuseppe Brogli Estore Paladini Benedetto Fraticelli Pietro Mitarelli Francesco Andreani Adriane Scapigliati Giovanni Roberti Damiago Testa Pacifico Gizzi Luigi Palmieri Verginio Carossai Eugenio Cursi Luigi Broglio Venanzio Mostacci Attifio

Il Cittadino Gonfaloniere dapresso lettura fatta tanta Foglio Circolare del 14 Aprile corrente del Triumvierato, quanto della lettura del Nostro Preside della Porincia del successivo giorna ventisei N. 8594., ha fatto invito ai Cittadini Cinsiglieri a proporre quello che si crederà deliberare in argomento.

( 348 )

Press la parola il Consigliere Cittadino Raffede Barbarosa nel-moda che siegge. « Sarci di senso di divenire alla seguente risoluzione = Il Municipio di Treja e ben lontano dal sospettar», che la libera Nazione Francese contro di diritto delle Genti siasi presentata sulle Acque di Givitavecchia con diseggii ostili alla Requibilica Romsus; ma ove fina fosse altrimenti, il Municipio stesso conferma con quest' atto la sua pienissima adesione al Governo democratico she ora ne regge, non che la sua illimitata fiducia nei Ruppresentanti del Popolo, e nella supienza del Triumvirato rimettendosi, e fiduciondo assolutamente in quelle misure, che Essi meglio a portata di bilanciare le core giudicheranno opportune, ed al Nostro Stato proficue

# Fir. Raffaele Barbarossa Consigliere

Dopo ciò il Cittadino Presidente ordino, che la sopra espressa Mozione di protesta a votazione segreta per vedere se viene accettata.

## Fir. Carlo Didimi Gonfaloniere Presid.

Raccolti i Voti, si sono essi troveti favorevoli in un numero di ventiquattro, contrari nessuno, e perciò accolta ad unanimità.

Dopo di che, si è dichiarata la Seduta, e sciolto il

Consiglio.

Fatto, letto, e chiuso il presente Processo Verbale in Treja nel Palazzo Municipale alle ore dieci e mezza antemeridiane, e firmato dal Cittadino Gonfaloniere Presidente, e dai due Consiglieri Luigi Curzi, e Damiano Roberti.

Firmate

Carlo Didimi Gonfaloniere Presid.
Luigi Curzi Gonfaloniere
Damiano Roberti Consigliere

Sega. Guglielmo Marconi Segr. Cumunale

Per copia conforme d' Ufficio ad uso della Superiorità, salvo &c.

Il Segr. Comunale G. Marconi

# (349)

# CITTADINI TRIUMVIRI

#### Comune di Sasso

Al vostro appello la popolazione di Sasso appodiato a Serrasanquirico Provincia di Macerata unanime risponde col mezzo dei sottoscritti Consiglieri Municipali, e fa solenne dichiarazione di non curare sacrifici, e vita. L'onore Nazionale leso dalla invasione di estere troppe, la minaccia di sopprimere i nostri diritti, le nostre libertà, la nostra indipendenza destano nei nostri petti Italiani sensi della più alta indignazione, e accesi dall'amor di Patria facciamo protesta avanti a Dio, ed avanti agli uomini liberi contro l'ingiusto attentato, riportandosi in tutto, e per tutto a quelle disposizioni che reputerete efficaci a difendere quelle terre, che rivendicammo alla libertà.

## VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Votato all' unanimità per acclamazione nella Tornata del 12. Maggio 1849.

Domenico Antognetti Sindaco

Giuseppe Cavalieri Anziano
Domenico Godiove Anziano
Agostino Pierelli Consigliere
Domenico Clementi Consigliere
Antonio Cavalieri Consigliere
Croxice di Giovanni Paglioni Consigliere

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

# PROVINCIA DI MACERATA

# MUNICIPIO DI GENGA

L'Anno Primo della Repubblica Romana, e dell'Era volgare mille ottocento quarantanove

Nel giorno di Mercoldi nove (9) del mese di Maggio i coadonato a forma dell'Art. 89, e seguenti del Decreto rell'ordinamento di Municipi del 51 Gen. decorso nel Locale Comunitativo il Publico Consiglio straordinariamente da urgenza convocata con Eiglietto d'invito N. 215 di Protocollo col mezzo del Famiglio fecesi avere a ciascon Membro fin dal giorno 5 del corrente Maggio per oggi, ed'a tale publica Adunanza intertvenenci o Icitadini

Giuseppe Perelli Priòre
Domenico Lesti Anziano
Tomasso Saccoccioni Anziano
Giuseppe Maria Petri Consigliere
Venanzio Meletani Consigliere
V. Greci Seg.

Membri difettivi per Legale Impedimento Paladini Do-

Non intervennero poi li Consiglieri Nicolò Giovannetti, Luigi Molattieri, Vitale Garofoli, della Genga Antonio Medardoni Andrea, Agostinelli Domenico, Vittorio Vittori, Vincenzo Belli, Venanzio Gecconelli, Ercolani Giovanni, Taddei Domenico.

# La Magistratura inizia le seguenti Proteste

1. Coll'Invito per coadunarvi ad Urgenza si disse dovervisi Cittadini Comunicare un Dispaccio pressantissimo del Triumvirato, e viene da me Pubblico Segretario letto, questo per apposita spedizione fu rimesso al Cittadino Priore dal Preside della Provincia con foglio 26 mese perduto N. 8394 qui pervenuto alle ore 14 del giorno 29 detto, ed anche di esso viene data Lettura. Ora pertanto siete invitati a dire cosa opinate in argomento.

Insorse il Consigliere Cittadino Giuseppe Maria Petri dicendo essere di parere, che debba protestarsi solennemen-1 occutto l'Invasione Francese tanto più, che la Nazione (351)

non ha spiegato il fine del suo intervento, ed altronde i Popoli hanno dritto da loro stessi accomodare le cose in propria Casa, e non già Popoli Estranei specialmente se non chismati, ed in vero sarebbe ben duro, e disonorante mostrare al Mondo, che i Popoli della Romana Repubblica quasi Popili abbisognano di Tutore

Il Cittadino Presidente ordina la Collettazione dell'Arringo per scrutialo segreto col mezzo di Pallottole, e distribuiti i Voti si rinvennero tutti favorevoli in nume-

ro di cinque e niuno contrario.

Dopo di che fù chiuso, e firmato il presente Verbale.
G. Perelli Priore

T. Saccoccioni Anziano
D. Lesti Anziano

Ginseppe Maria Petri Consigliere Venanzio Meletano Consigliere

V. Greci Seg.
Per copia conforme ad uso d'Uff.
Vincenzo Grega Segretario

Genga 9 Maggio 1849.

## REPUBBLICA ROMANA

# RAPPRESENTANTI E TRIUMVIRI

Voi lo giuraste : e quel giuro scese nell'intimo petto del popolo a rallegrargli la fede del suo avvenire.

# LA REPUBBLICA ROMANA STARA

Le sciagure che funestano le fraterne contrade possono facci fremere e lagrimare, non paventare per la mostra. In tanta ira di casi sentiamo anzi ringagliardito il coraggio ; sentiamo che se anche per noi venisse il di della prova; sapremmo affrontario colla serema fermazza di chi ha nel cuore la vittoria. La Terra Romanı potrà essere oppressa, non vinta; che non si soggiogano i voleri come i bandi si spezzano; e la memoria di questi liberi giorni veglierebe custode di quel sagro facco, oud ebbero vita, finchè alimentato nel segreto in più vasto incendio rompesse. Chi mediasse i ceppi al Popolo Romano, chi le franchigie nostre nuctesse prezzo alla pace, imprimerebbe d'un novo suggello il pato di sangue tra la liberthe e l'oppressione.

Se il ritorno del passato non è impossibile, impossibile è con esso d'averci rassegnati e tranquilli. Credenti nel Dio del Vangelo venerevoli inchineremo Chi tiene da esso il regno

(352)

dello spirito; ribelleremo, fieramente ribelleremo se torni

a impugnare lo scettre.

Questo è il voto che da tutti i cnori Loretani a Voi sorge concorde, o primi custodi dei nostri destini a e noi ve ne rechiamo il testimonio solenne , perchè vi contori negli alti propositi la costanza incrollabile del popolo che reggete, e vi giori all' opora il conoscere che di tutto siam presti a fare olocausto alla patria, purchè VIVA LA RE-PUEBLICA ROMANA.

Votato all'unanimità per acclamazione nelle rispettive generali adunanze.

Loreto 23. Aprile 1849.

Seguono le firme dii Componenti IL COMITA-TO DEL CIRCOLO, LA MAGISTRATU-RA, IL COMITATO DI PUBBLICA SOR-VEGLIANZA, E LO STATO MAGGIORE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

FRANCESCO VANNETTI Presidente ANTONIO CASTELLI Vice-Presidente CARLO FIEZZI Deputato ALESSANDRO Dott. BORGHI Deputato MARIANO FIORAVANTI Deputato GIUSEPPE MORDANINI Deputato ANTIOCO Dott. PETRINI Segretario GIROLAMO Dott. SOLARI Segretario FILIPPO VALERI Gonfaloniere VALERIO VALERI Anziano MARIANI BERNARDINI Anziano BENEDETTO ROSSINI Anziano BERNARDO Dott. MENGOZZI Anziano ENEA MARINI Segretario Interino ANTONIO CASTELLI Presidente GIUSEPPE PIGNOTTI Deputato ALESSANDRO Dott. BORGHI Deputato CESARE GIRI Deputato ISIDORO LOVISELLI Deputato MARIANO FIORAVANTI Segretario BERNARDO SPAGNOLI Tenente Colonnello FILIPPO GAUDENTI Maggiore MATTIA LANARI Medico Ajutante Maggiore. ANTIOCO PETRINI Chirurgo Ajutante Maggiore. PACIFICO ROSSI Tenente-Quartiermastro. LORENZO GATTI Sotto-Tenente Porta Bandiera ERCOLE GRONDONA Ajutante Sotto-Ufficiale.

## AI CITTADINI TRIUMVIRI Ed alla

+>u - u.,u

# ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA ROMANA IL CIRCOLO POPOLARE, IL MUNICIPIO, E GUARDIA NAZIONALE DI SANGINESIO

Al grido di universale indignazione, che mnove terribile da tutte parti del violato territorio della nostra REPCB-BLICA s'alzano come un sol Uomo il Circolo, il Municipio, e la Guardia Nazionale di Sanginesio, e Vi fa un eco, che non sarè vano. Degni RAPPRESENTANTI DEL PO-DLO, BENEMERITI TRUMVIRI quando da veri ROMA-NI fermaste di resistere all'invasione Straniera, Voi interpretaste il voto de vostri nepresentatiri. Noi pienamente aderiamo alle misure da Voi prese per la salvezza della Patria, che giuriamo di difendere, o di morire con essa Vegano da ciò i nemici nostri se la REPUBBLICA qui proclamata sia il trionfò di una meschina minorità.

E Voi generosi Figli di Francia degni di una Repubblica di fatto, e non di nome, badate: Luigi-Filippo vi spediva in Africa onde non vedeste le infamie ch' Egli scourullava sul vostro capo: Ora Luigi Napoleone vi manda in Italia contro Fratelli per compiere liberamente le sue mira ambiziose: E quando lordi del nostro saugue tornarete alla Terra natla vi trovarete sepolta la libertà con tanti sacrifici sequistata.

## VIVA SEMPRE LA REPUBBLICA ROMANA

Votato all'unanimità per acclamazione nelle rispettivegenerali Adunanze.

Sanginesio 30 Aprile 1849.
PER IL CIRCOLO POPOLARE

Doth Filippo Nobili Presidente Giuseppantonio Migliorelli Vice Presid. Giuseppe Matteucci Vice-Segretario

## PER IL MUNICIPIO

Giuseppe Onofri Priore
Felice Sabbatini
Raffaele Birratti
Emiliano Clementini
Giuseppe Matteucci
Raffaele Leonardi Segretario

# PER LA GUARDIA NAZIONALE

Giovanni Majani Tenente Colonnello Domenico Barbi Capitano Ajutante Maggiore Felice Sabbatini Tenente Quartier Mastre Dott. Pio Palmucci Ufficiale Sanitario

# ATTO DI ADESIONE ALLE PROTESTE

# DELL'ASSEMBLEA ROMANA E TRIUMVIRI DA PARTE DEL POPOLO RECANATESE

Truppe di Francia sono venute sopra Civitavecchia. # Vennero amici, ovvero nemici? E' mistero ancora ! Però questo popolo Recanatese coi voti dei suoi Rappresentanti Municipali, aderendo agli Atti solenni dell'Assemblea Romana e dei Triumviri, protestata innanzi a Dio, ed al Mondo civilizzato contro la inaspettata invasione! la quale è sempre, quando pure fosse di amici , violatrice del diritto delle Genti dei diritti di un popolo. Perciocche senza il consentimento del popolo. a cui a appartengono; non pito mai altro popolo occupare Città. . Nalladimeno, o Francesi, se voi veniste amigi, i Repubblicani dello Stato Romano, vi stendono le destre, come a Repubblicani fratelli. Se per lo contrario vi fossero occulti consigli, occulti comandi di guerra, voi Repubblicani, combattereste contro una Repubblica l E combattereste contro Repubblica costituita dai Rappresentanti di tutte le Città pacificamente eletti, pacificamente deliberanti, con quel diritto che era ed è inviolabile. Voi combattereste contro di un popolo che non ha colpe nè verso voi, nè verso altri. Voi combattereste contro di un populo che presentò lo spettacolo di rivoluzione tutta nuova nella Storia, perchè compiuta non con le violenze, non colle armi omicide, ma colla calma dignitosa e con la forza del dritto e del volere. In sul capo della Francia stanno ancora le vergogne che v'impresse il (355)

Regno d'un Luigi Filippo. Voi dovete adoperar le armi, versare il sangue per cancellare quelle vergogne, non per

opprimere i popoli.

Si; il vostro Generale nell'entrata in Civitavecchia disse le il Gonerno della Repubblica Francese animato da spirito liberale dichiara daver rispettare il voto della maggioranza delle popolazioni romane: e disse che il Governo della Repubblica Francese e è deciso aneora di non imporre a queste popolazioni alcuma forma di Governo che non sia da esso bramaco. e liccodi sempre il Governo che non sia da esso bramaco. e l'iccodi sempre il Governo che non sia da esso bramaco. E viccodi al vastro Generale, ricordatele voto, o Soldati: mai divengano mencognel E ricordate tutti che per la Gostituzione del quattro November 1858 la vostra Repubblica è sottoposta al dovere di rispettare e le Nazionalità Straniere; e al dovere di rispettare e le Nazionalità Straniere; e al dovere di rispettare querra alcuna con l'idea di conquista; e al dovere di non adopera mai e le sue forze contro la libertà d'alcun popolo !!!

Approvato ad unanimità dal Consiglio Municipale nell'

adunanza del 29 Aprile 1849. E nello stesso giorno, pure ad unanimità dall'Assemblea generale del Circolo Popolare, dallo Stato Maggiore della Guardia Nazionale, e dal Comitato di pubblica sorreglianza.

# IL MUNICIPIO

Domenico Fontana Gonfaloniere
Riccardo Conti
Giovanni Rosoni
Leonardo Badaloni
Antonio Bianechi

# CIRCOLO POPOLARE

# LA DIREZIONE

Gelestino Avv. Giuliani Presidente
Rosoni Gio. Vice-Presidente
Conti Ricardo
Pianaroli Luigi
Bianchi Antonio
Galamini Domenico
Quintiliani Vincenzo

( 356 )
Clementi Clemente Economo
Pascucci Francesco Cassiere
Storani Niccola Segret.

### STATO MAGGIORE

## DELLA GUARDIA NAZIONALE

Carradori Antonio Tenente Colonnello Mazzagalii Niccola Maggiore Mazzagalii Eccole Capit. Ajutante Maggiore Clementi Clemente Tenente Quartier Mastro Podalirj Pio Sottotenente Vessillifero Bettini Pio Ajutante Sut' Ufficiale.

## COMITATO DI PUBBLICA SORVEGLIANZA

Carradori Antonio Presidente Bianchi Antonio Quintiliani Vincenzo Pascucci Francesco Guarnieri Eugenio Carancini Luigi Segret.

Deputati

# AI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO

## AI TRIUMVIRI E MINISTRI

della Repubblica Romana

# Cittadini

Allo annunzio che stenoiere Falangi violavano nemlehe nostri lidi , uno fù il pensiero di tutti , quello d' una invasione conquisiatsice , o facemmo eco dal profondo del cuore al grido - si resista ! - Tre Milioni di sudditi dal Sovrano abbandonati ai (pericoli delle civili fazioni , non doveano non polevano rimanere in braccio all' Anarchia ! I messaggi respinit, il l'vincipe costituzionale senza leggittima rappresentazza, tutto ci poneva nel debito, tutto sanciva il nostro diritto di provvedere a Noi stessi. - Figli del Vangelo , sentirono i Nostri Rappresentanti la purezza della ragione democratiae;

(357)
speverata la collisione dei poteri resero a Dio ciò che è di Dio al Popolo quello che è del Popolo ; e preferito un martifio di gioria alla abnegazione del proprio mandato ben meritarono della Palria e della Umanità : e se avvegna che la Patria si risolva in no mucchio di ceneri per prevalenza di tirannica forza, dirà la Storia al tardi Nepoli che, pon degeneri dagli antichi Quiriti , onoralamente cademmo ! Una Repubblica che manda a mitragliare un' altra Repubblica per comprimere Aparchia sognata , e distruggere Governo di fazione pretesa, fora esempio dagli annali del mondo non cotanto avanti, ed è fatto che rivela il previso disegno della Francia. Noi dunque preda segnala alla oltremontana rapi na? Cittadini, poi sorgiamo come un sol uomo e non ultimi alla riscossa, perche il Nome Italiano non suoni più nome di morti-

# Matelica

La Municipale Rappresentanza Il Comitato di Pubblica Sicurezza La Milizia Nazionale Il Circolo Popolare

# LA GUARDIA NAZIONALE

# ED IL CIRCOLO DI MONTE LUPONE

La Repubblica Romana inaugurata sotto i splendidi auspicj del concorde ed unanime volere del Popolo, racchiude in se stessa i caratteri della legittimità, basa sulla giustizia ed il buon dritto. La sua gloria in conseguenza, o i suoi pericoli preludiano la durata, o la caduta del

Popolo istesso.

Col sogghigno sprezzante di una decisa superiorità la guardò la Francia Repubblicana, ed il suo Ministero avviluppato nelle ambagi del sofisma politico, apostata da suoi principii spedi Armati ad insauguinare il suolo romano, e rivolse l'acciaro parricida contro il seno dell'incolpata sua Figlia. Roma però, la Città eterna delle 11membranze, aggredita dalle galliche falangi valorosamente le respinse, e nel memorando certame del 50 Aprile più centinaja di nemici mordevano la polve. Evocate dal vetusto sepolcro le venerate ombre dei Bruti, degli Orazi, a delli Sevola, esultarono all'Ecatombe benché impura di tali vittime immolate sull'arra del romano riscatto. Torneranno forse più poderosi al cimento? Attui Iddio lo seriato loro salegao. I satelliti del tiranno di Partenope, l'im nundo troato anelano anch'essi alla tua ruina. Tu icon quiderati, o Roma, ed i tuoi figli non han d'uopo per debellarli d'ispirarsi ai fatti delle Termopili, alle gesta degli eroi di Maratona, rammenteranno il valore dei prischi suoi Padri, e dove avvenga mai, che nel dispare agone essi debban socombere, sorgenano dalle loro ossa, e dal loro sangue i vindici dei manomessi suoi diritti. Romani! I' Europa attonita tien fissi su voi gli segurdi. Che la vostra gloria non sia un lampo passaggero! Eco gli ardenti nostri voil.

Viva la Repubblica Romana! Morte agl'implacabili suoi nemici!

Monte Lupone 5 Maggio 1849.

Per la Guardia Nazionale

Gaspare Desantis Capitano in prima Gabrielle Galantara Capitano in seconda Rinaldo Tomassini Tenente in prima Giuseppe Tomassini Tenente in prima Lodovico Pochini Tenente in seconda Enrico Emiliani Tenente in seconda

Pel Circolo Popolare

Lodovico Pochini Presidente Giuseppe Tomassini Vice Presidente Gaspare Desantis Deputato Francesco Dott. Clementi Deputato Giuseppe Cipollari Deputato Giuseppe Giachini Deputato Giuseppe Giachini Cassiere Niccola Zitelli Seperlario Annibale Giachini Vice Segretario

# ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### ROMANA

# Il Battaglione Nazionale di Cingoli

Il sacro suolo della Patria veniva violato, e ne fu indegno il pretesto ! Nella Città eterna, i nostri bravi Fratelli d'Arme lo provarono allo Straniero, sorgendo come un Uomo solo a combatterlo. Padri del nostro Paese, intrepidi Senatori della Repubblica I Non fù per noi perduto l'esempio, ed il generoso fremito di sdegno, che partendo da Voi si destava nel loro Cuore, si è pure nel nostro diffuso. Nati liberi, oggi che le Catene della schiavitù sono spezzate, morremo liberi. Traenti nostra origine da Labieno, e quindi da un Guerriero Repubblicano, fieri della Nazionalità . che ci viene contrastata, fidenti nel Dio degli Eserciti, dal quale il fanciullo riceve per giusta causa la forza del Gigante, vi dichiariamo pur Noi di votarci alle istituzioni l che s'informano dalla natura del Popolo, da cui aveste fi mandato, che figli tutti di una stessa Madre sapremo, come i nostri Commiliti, difenderla; Che salvaremo così, anche cadendo, almeno il suo onore.

Votato ad unanimità nel Consiglio generale degli Ufficiali, Sotto Ufficiali, e Caporali tenutosi li 5 Maggio 1849.

Ranieri Simonetti Tenente Colonnello Antonio Fossa Maggiore Luigi Savini Capitano Ajutante Maggiore Francesco Olivieri Ufficiale Sanitario Medico Giulio Cesare Dutt. Ercolani Ufficiale Sanitario Chirurgo

Filipo Pasqualini Sotto-Tenente Porta Bandiera Gio. Pietro Onori Capitano Adeodato Perozzetti Capitano Bernardo Castiglioni Capitano Angelo Felici Puccetti Capitano Leopoldo Turchi Capitano Antonio Balducci Capitano Tommaso Cavallini Tenente Gioseppe Cavallini Tenente Clitofonte Dini Sotto-Tenente Federico Perozzetti Sotto-Tenente

Gaetano Giovannini Sotto-Tenente Filippo Giannobi Sotto-Tenente Giuseppe Tamagnini Sotto-Tenente Emidio Piermattei Serg. Maggiore Egisto Pieri Sergente Maggiore Antonio Marcotti Serg. Maggiore Salvatore Chiariotti Sergente Emidio Marrocchi Sergente Torquato Cavallini Sergente Tobia Tommasoni Sergente Saverio Tantucci Sergente Francesco Lippi Sergente Tommaso Bultrini Sergente Piersante Colocci Bagliani Sergente Antonio Cibatti Sergente Angelo Cavallini Sergente Vincenzo Nocelli Sergente Venanzio Mareotti Sergente Giovanni Brunori Sergente Alessandro Onori Foriere Wenceslao Nori Caporale Antonio Capomasi Caporale Salvatore Rossetti Caporale Giacomo Pelagalli Caporale Gio. Battista Ducci Caporale Giuseppe Piermartini Caporale Gaetano Marronari Caporale Vincenzo Possenti Caporale Raniero Capomasi Caporale Agileo Verona Caporale Gio. Paolo Poccioni Caporale Pacifico Rubisse Caporale Luigi Verona Caporale Francesco Marcucci Caporale Luigi Cipriani Caporale Angelo Santinelli Caporale

- L'Ajutante Sotto-Ufficiale e Segretario del Battaglione Venanzio Zucconi
- N. B. Manca il complesso degli Ufficiali, e sotto Ufficisli perchè le Compagnie ne sono in difetto, e perchè taluni non intervennero essendo assenti, o legittimamente impediti.

## REPUBBLICA ROMANA

## Circolo Popolare di Tolentino.

L'annunzio che ci previene di una minacciata occupazione del nostro Territorio per fatto delle armi Francesi se un palpito mosse in noi di una incerta espettazione, un fremito pur anco accenderebbe di adegno, ove forse si nianifestassero dirette a danno dei nostri diritti, delle nostre libertà. Un Popolo redento dalla più abbietta delle schiavità abborre dalle catene, e tanto più quando queste si ribadissero da chi le volle spezzate per se sola. E in effetto non si era in Noi generato un diritto eguale a quello che aveglio l'idea Repubblicana nella Francia? Se non che ove il diritto abbiasi a misurare dalla forza dell'oppressione che il cenculcava, forse non vi è gente sulla terra, cui ne competesse un maggiore. Noi abbiamo respinto un Governo Castale. tutto esorbitanza, e privilegi di Signoria. Noi abbiamo fatto sforzi inauditi per uscire da quel minoratico, in cui son. mantenuti i Popoli infanti dalle pastoje teocratiche. Noi abbiamo riconosciuto, che se utili riformazioni ci si erano ripromesse queste non sarebbero state che essimere, e poco sede, e durevoli ; giacche distinto l'uomo dai principi pensammo che se talvolta può comparire un Uomo dolce, e mansueto, defunto quell' Uomo, rimangono tuttavia i pessimi principi di un odioso regime, e tornano a ricacciare in dietro di qualche secolo le generazioni ingannate e avvilite. Noi abbiamo tutto ciò voluto, concordemente voluto, costantemente voluto. E per questa volontà nostra alimentata di sacrifici, e di speranze, Noi pugneremo pinttosto che assistere immobili allo spettacolo nuovo al Mondo alla Storia di vedere un Popolo libero spegner la libertà nella Patria di Bruto antica maestra del Mondo.

Noi protestiamo contro l'opera della prepotenza. Giuriamo combattere fino allo estremo per le nostre libere istituzioni, giuriamo con le nostre sostanze col nostro sangue salvare la l'atria uniti, e compatti intorno a quei generosi a quei saggi che nella Città eterna rappresentano il voto della Nazione fermi nel proposito sempre di detestare la fatale soggezione al claricale dominio.

Approvata per acclamazione in piena adunanza generale, e sottoscritta dalla Presidenza in Nome di tutti i Soci.

Gustavo Prof. Costaroli Presidente

Francesco Giòrgini Vice-Presidente Giovanni Capoferri Consigliere Giuseppe Pacucci Scala Consigliere Niccola Rascioni Consigliere Venanzio Verdinelli Consigliere Segretario Pacifico Silveri S. Seg.

I sottoscritti Ufficiali, e Sotto Ufficiali della Guardia Nazionale aderendo al fatto del Circolo hanno egualmente apposta la di loro firma.

( 362 )

Niccola Titoni Capitano ff. di Tenente Colonnello Giuseppe Bezzi Capitano Ajutante Maggiore Dr. Ignazio Bellotti Uff. Sanitario Giovanni Rascioni Capitano Gio. Battista Cagnaroni Capitano Giuseppe Pascucci Scala Tenente Giuseppe Miccieni Tenente Francesco Catinelli Sotto Tenente Filippo Mamiani Comand. la Piazza Cesare Osmanni Sotto Tenente Palazio Palazzesi Sotto Tenente Dr. Angelo Sorgoni Uff. Sanitario Fidi Domenico Ajutante Sotto-Ufficiale Tacci Giuseppe Tenente Gustavo Costaroli Tenente Antonio Morichelli Sargente Mag. Luigi Costaroli Sargente Vincenzo Catinelli idem Giovanni Mannucci Sargente Foriere David Poccetti Sargente Cesaretti Niccola idem Pallotta Luigi Sarg. Foriesa Antonio Valeri Sarg. Niccola Reali Caporale Gerardo Bartocci idem Raniero Rascioni Sarg. Cesare Cesari Caporale Vincenzo Moretti idem Liviabella Livio idem Domenico Sonni Sarg. Ippolito Fidi Sarg. Serangeli Severino Sarg. Gaetano Gianfelici Sarg. David Serangeli Caporale Carlo Carassai Caporale

( 363 )

Pace Pietro Sargente Satulli Serafino Caporale Morbiducci Filippo Caporale Vincenzo Santini Caporale

## CIRCOLO POPOLARE

## DI MACERATA

Li 27. Aprile 1849.

## CITTADINI !

Lo straniero invido sempre di ogni libertà che abbian l'Italiani conquistata, noi dipinge oppressi dal giogo di una fazione che volle a viva forza imporci un Governo dalla maggiorauza dei Cittadini, non consentito, anzi abborrito, per cui noi estima in preda alla più spaventevole anarchia alla reazione, alla guerra fraterna.

Noi, o Cittadini, noi dobbiamo addimostrare ad esso che mentisse, che il Popolo con libero voto consentiva al Governo Democratico, che le liberali istituzioni anzichi it risultato di una Ezzione, sono il desiderio, il sospiro, il bisogno del popolo intero; noi dobbiamo ad esso addimostrare, che la creduta reazione, la guerra frateras non è se non un desiderio di pochi vili spregevoli inimici del Popolo, i quali fin qui svergognati si rimarsero nel vedere per il buon senso delle moltitudini inevasi i tentativi loro, infurtusse le loro trame, abborrite le loro inique seduzioni.

Ai Cittadini Rappresentanti Municipali di Macerata

Noi dobbiamo addimostrare che la calma più profonda regna fra noi, che sommessi a fraterno governo, viviam da fratelli in un sol vincolo congiunti d'Amore, anelanti ad un sol desiderio, il bene della Patria. E ciò noi faremo ogni qualvolta il Triumvirato che con sapiente mano, e con conosciuta fede politica regge, e modera la somma del Governo, noi di un voto di illimitata fiducia circonderemo, col quale plaudendo prima a quanto sin qui da esso si è adoperato al sostegno, e alla difesa dei nostri diritti imper-

scrittibili, lo assicureremo che airche per l'avvenire il suo volere sarà pure il costro, e che pienamente in lui fidando, spremo con ogni sforzo coadjuvare, sostenere, e difendere tutto che riferir si possa alla salvezza della Patria, dell'Onore, e della Liberta.

Egli è per questo , o Cittadini , che il Circolo Popolare Macratese , a Voi liberamente eletti da un Popolo Libero a suoi Rappresentanti decretava nella Generale Assemblae dei giorni 26. e 27. corrente , s'invisses questa fedele espressione de' suoi voti, dei suoi desideri.

A Voi Eletti con suffragi universali si spetta giustificare il popolo dalle atroci accuse di Anarchia, di Faziosa Ti-

rannide di Sovversione.

Voi che testimoni siete del contegno calmo, e dignitoso di questo popolo, voi che profondamente sentite l'amore
di Patri», di libere e democratiche istituzioni, voi siste gl'
interpreti fedeli de vostri rappresentati, circondate, come
dicemmo di vostra fiducia il Triumvirato, che con ogni potere intenda alla salvezza della patria nostra, ed un grido
unanime di Maceratesi proclamerà con gioja, che Voi nel
di del pericolo, e del bisogno, bem meritaste della Patria.

Salute e Fratellanza

Il Comitato Provvisorio

Firmato Cesare Galanti Emerico Morichelli Carlo Brunelli

> Il Segretario Provv. G. Altarocca

## REPUBBLICA ROMANA

## IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Il Circolo Popolare di Sarnano nella sedata straordinaria del giorno 29 Aprile 1849 dietro la notizia ricevuta che un corpo di truppe Francesi abbia ostilmente, e con equivoche intenzioni invaso il Territorio della Repubblica Romana emise la seguente

## PROTESTA

Considerato che una fazione nemica di ogni sociale progresso ha calminiato la nostra Repubblica dipingendo i Cittadini della medesima immersi nell'anarchia, e quindi immeritevoli di liberali, e democratiche istituzioni.

Considerato che probabile effetto di tali maligne insignazioni sia la minaccia che ora le vien fatta dal Repubblicano Governo Francese in onta all'Art, 5. della sua Costituzione.

Considerato d'altronde che falso e insussistente è quanto si vuol far credere, mentre invece il Popolo nella sua piena tranquillità si tien contento e beato di questa forma di Governo, che unicamente poò renderlo felice, quindi è che il Circolo Popolare di Sarnano

Dichiara nuovamente, e solennemente di aderire alla Repubblica Romana, di abbracciar come fratelli quanti la riconosceranno, e rispetteranno, e di opporsi con tutte le forze a qualunque invasore che tentasse mai di rovesciarla.

Votato all'unanimità nel giorno, e mese sudetto.

Dalla Sala del Circolo ni 30 Aprile 1849 Pel Circolo Il Comitato

> G. N. Cenni Presidente Giacomo Campana Vice-Presidente-Nazzareno Cerquetti Odoardo Pasqualetti Vittore Funari Lodovico Zocchi

( 366 )
L. Filippo Renzetti direttore del Gabinetto di
Lettura.
Giuseppe Renzetti Cassiere.

seppe Renzetti Cassiere. Luigi Polucci Vice-Segretario

## All Assemblea Costituente

Ai Trimviri e ai Ministri

## DELLA REPUBBLICA ROMANA

## IL CIRCOLO POPOLARE DI S. SEVERINO

Il territorio della Repubblica Romana è stato violato, e truppe Francesi lo hanno violato. Un sentimento di altissima meraviglia, un fremito di rabbia e d'indignazione ha risposto ad annunzio così inaspettato. La Francia adunque Repubblicana vorrà disonorarsi al segno da opprimere, e distruggere in casa altrui quei principi da Lei stabiliti con tanti sacrifici in casa propria? Sarà adunque per Lei una menzogna l'articolo quinto della sua Costituzione, che le vieta di portare le armi contro popoli liberi? Non le bastava adunque mentire alla solenne promessa data nella memorabile seduta del 24 Maggio 1848, di volere cioè la liberazione assoluta d'Italia dal dominio straniero, che ora pretende imporci di nuovo un Governo tra cni, e le nostre l'hertà e ben'essere non pnò darsi transazione alcuna? E sarà egli vero che nna libera nazione voglia farsi istrumento di tiranuide, ed intrecciare di sua mano le catene a popoli fratelli. Dio disperda tanta infamia ! No: non possiamo crederlo a noi stessi. Ma ove tanto si osasse, voi, o Cittadini Rappresentanti del Popolo, lo avete solennemente giurato di voler salvo l'onore e la dignità del nome Italiano, e di essere pronti a respingere la forza colla forza. Grazie adunque sieno rese a voi, o eletti della Nazione: con ciò avete deguantente risposto al mandato affidatovi, avete ben meritato della Patria. Ed anche noi fedeli ai proclamati principi di libertà , di moralità , di ordine , di egnaglianza e di fraternità, plaudenti rinnoviamo l'adesione nostra al vostro operato, e credenti in Dio e nel progresso dell' umanità, giariamo di essere con voi e di voler preferita alla caduta della patria e all'onta del servaggio la morte onorata degli uomini liberi.

Votato ad unanimità con prolungati evviva alla Repubblica Romana nella generale àdunanza del 29. Apri-

le 1849.

## La Direzione

Domenico Valentini Presidente Francesco Lispi Vice-Presidente

Consiglieri

Domenico Sfrappini Giovanni Scuriatti Angelo Pavoni Giuseppe Massoli

> Mariano Giri Economo Cassiere Giuseppe Moschetti Segretario

## CIRCOLO POPOLARE

## DI CINGOLI

Formula adesiva alle Proteste dell'Assemblea Romana, e Triumviri date ad unanimità nell'Adunanza dei 3 Maggio 1849.

Legge, e Forza sta scritto nella nostra Randiera, che Dio, e Popolo proteggono. Forza, e Legge, Dio, e Popolo non sono elementi di Anarchia. Lo straniero che sopra la nostra stessa Terra ardiva farcene ingiusto rimprovero, lo impari dalla libera manifestazione dell' assoluta maggioranza di Tremilioni d' Uomini, che invano una Fazione di poch Oligarchi ha tentato di travolgere nel disordine. Giuriamo adunque, e lo giuriamo in nome di quel Dio, che abbatteva il Gigante col Sasso dell' umile Pastore, di quel Popo, di cui gli antichi monumenti ricordano la istorica grandezza, della legge, alla quale confermiamo atto di adesione, della Forza in fine figlia della nostra verace Kratellanza, che

368

l'attual forma di Governo costituisce lo spontaneo nostro voto, che sapremo difenderlo colla vita, e colle sostanze, e che vogliamo esser liberi. Così Dio, e Popolo, la forza, e la legge trionferanno.

Per estratio conforme dal verbale della predetta adunanza.

#### IL COMITATO

Luigi Dott. Balbucci Presidente Luigi Savini Cap. Ajut. Magg. del Batt. Nazion. Vice Presidente

Vincenzo Ferri Gentili
Paolino Poccioni
Giovanni Bartolucci
Antonio Cavallini
Filippo Pasqualini

Wenceslao Nori Economo Cassiere Venanzio Dott. Zucconi Segretario Saverio Serantoni Vice-Segretario

## PROVINCIA FERMO

## FERMO

#### REPUBBLICA ROMANA MUNICIPIO DI FERMO

#### Cittadini I

ell'indirizzarvi prima volta le nostre parole daca chè fummo rivestiti di una Rappresentanza di cui vi piacque enorarci , noi , o Cittadini , proviamo quasi un' orgoglio nel doverne trarre argomento dal vostro magnanimo, e generoso sentire verso la nostra Repubblica. Sì, noi vi leggemmo or ora sul volto i non equivoci segni dello sdegno, e dell' ira all' enquezio, che la Bandiera Francese aventolasse nell'acque del Mediterranes in minacciosa, più che amica attitudine. Questo annunzio, che ha più dell'incredibile che dello stravagante ed assurdo ; concitava a ragione i vostri spiriti : e mentre noi partecipiamo alla vostra sorpresa, ed all' ira vostra, voglimo sperare che sia voce maligna dei nostri nemici che preoccupino coi loro stolti desideri la volontà della Grande Nazione . Ah ! no , la Bandiera Repubblicana di Francia non è colà per cuoprirsi di vergogna, e d'infamia alla faccia del Mondo! Saria possibile, che volesse macchiare I suoi Nazionali colori, vantati simboli di affrancamento de Popoli, con la nostra schiavità, col ritornarci mancipi di un Potere, che non valsero a risuscitare le mene de' vili partigiani , l' oro dell' Aristocrazia , i fulmini del Vaticano! Può tanto osare la Francia del 1840, quella Francia, che nominando a suo Capo il Nepote del grande Uomo, ci dovea stendere invece la sua destra in pegno di amistà, e di difesa, e compiere l'affrancamento d'Italia , the il suo Avo non volle , o non potè , risvegliando l'antica Gloria di quel Nome , che prima splendidamente rifulse su questa Terra!

Ma se questo attentato si consumesse in nome di quel Popolo, che si grida il più libro d'Europa, se come vita time dovessimo essere immolati sull'Altare sagrilego della Diplomazia, e della Politica, erompa dal vostro, dal nosico seco una vocc che salga si cospetto di Dio, e dell'Europa tutta, e protestiamo contro questo político assassinio, protestiamo contro una prelesa Restaurazione di un Governo, ch'e incompatibile con lo sviluppo delle umans intelligenze , co' bisogni de' tempi, colla dignità di un popolo; protestiamo contro la iniqua violenza di Armi straniere a danno delle nostre libertà ; è della Indipendenza Italiana.

Corra la nostra voce per ogni terra ove ignoti, e sprezzati non siano il diritto delle Genti, le politiche libertà de popoli ; e se il nostro braccio non può atterrare i Giganti, sia la nostra cadnta una nuova, e più solenwe pro-

lesta contro gl'iniqui oppressori.

Cittadini ! Anche nelle somme sventure lavvi una di gnità che onora, che chiama le simpatie de generosi ce de' Prodi , pincchie l'orgogliose vittorie della prepotenza ,

e della forza ! Nel vostro labbro, nel vostro cuore , nel vostro senno , e coraggio , questa Terra , e questa Italia può ancora trovare i veri saoi figli, che salvino l'eredità più bella che abbisno i Papoli , e le Nazioni, e che non può rapire , o falsare la violenza e l'inganno , l'ONORE,

Dalla Residenza Municipale li 26 Aprile 1849

La Magistratura NAPOLEONE MARCONI GONFALONIERE

Michele Benedetti Carlo Papatini Paolo Guerrieri Cesare Morroni Laigi Simoni

#### (573)

## REPUBBLICA ROMANA IL MUNICIPIO DI FERMO

Nella generale straordinaria admanza del 28 aprile 1849 ha votato la seguente PROTESTA:

, Il Consiglio Manicipale di Fermo in nome de' snoi miministrati ed interprete de' loro sentimenti, aderendo pienamente alla Protesta dell' Assemblea Costituente Romana del 25 corrente ed al Programma di questa Maginistrante del giorno-seguente, mentre confida ne' principi di patriottismo e di vera libertà proclamati dalla Repubblica d'Armata Francese, e nelle loro simpatie verso la Repubblica Romana, protesta solenaemente in nome di Dio e del Popolo contro qualunque invasione, che mi rasse a comprimere la sua libera volontà, e dichiara a tutti il a ferma determinazione di non cedere che sotto l'influenza di una forza maggiore lesiva del sacro diritto de' Popoli, e contro la quale fin da ora fa solenne appello alle Civili Nasioni di Europa.

CITTADINI! Dimostrate ora, col serbare intatto quell'ordine che tanto si addice a' Popoli liberamente costituiti, che noi siam degni di libere istituzioni, e smentite solennemente ogni calunnia che dagli Stranieri si potesse volgere a pretesto per opprimere la patria nostra.

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Fermo dalla Residenza Municipale li 28 Aprile 1849

II Gonfaloniere.
NAPOLEONE MARCONI

#### (374)

## ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE E TRIUMVIRI DELLA REPUBBLICA BOMANA

#### IL MUNICIPIO DI MONTERUBBIANO

Il libero e spontaneo voto di un Popolo è sacro al cospetto di Dio, e degli nomini; e chiama su di se la riprovazione del Cielo, e del mondo chi tenta violentarlo con la prenotenza, e la forza. Il popolo dello Stato Romano, del quale noi ci gloriamo di formare sebben piccola parte . con universale, e volontaria acclamazione si decise per l'attuale forma di Democratico Governo. Niuno ha il diritto di opporsi alla sua ferma, e risoluta volontà. Bene adonque risolveste, o Voi, che Padri della Patria, reggete la gloriosa nostra Repubblica, allorche protestaste fermamente di opporvi con la forza alle armi straniere, che contro ogni diritto delle genti il Romano Territorio invadevano; e bene della Patria meritaste quando apprestaste valide difese, e giustamente diriggendo gli sforzi della Eroica Roma, con generosi fatti corrispondeste alla comune aspettazione, respingendo svergognati coloro. che tentavano opprimerci.

Noi con solenne manifestazione aderiamo unanimemente alla vostra protesta, esultanti pei gloriosi fatti , che la seguirono, e con tutti i mezzi, che saranno in nostro potere seconderemo i vostri sforzi diretti a respingere ogni straniera invasione, ed a conservare intatti i diritti, e la dignità del nostro Paese.

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Accismato, e votato ad unanimità dal pubblico Consiglio nella straordinaria Seduta del giorno 9 Maggio 1849. ALESSANDRO SECRETI PRIORE

Ferdinando Fanelli ) Anziani Niccolò Garulli ) Anziani

#### CONSIGLIERI

Francesco Saverio Scoreti Wenceslao Palmucci Tommaso Luchetti Giuseppe Alessandrini Ferdinando Mircoli Francesco Nobili Filippo Franciosi Germano Secreti

#### (375)

#### REPUBBLICA ROMANA

#### MUNICIPIO DI MASSIGNANO

, Il Consiglio Municipale di Massignano , nella certerza di esprimere il vioto del suoi Amministrati, si reca
a dobito di aderire senz' alcuna riserva alla PROTESTA
3, dell'Assemblea Costituente Romana del giorno 35 cadente
Mete. Facendo quindi eco alla sacra voce dei legittimi
Rappresentanti dello Stato Romano, in nome di Dio e
del Popolo solennemente-protesta coutro ogni e qualunque invasione straniera, che sotto qualitivoglia pretesto, y
violando il Territorio della Repubblica , tendesse a soffocare la naccente libertà ed il filtero esercizio de propri
diritti, ed appellando fin da ora alle Civili Nazioni di
Europa dichiara di non cedere se non alla prepotenza
della forza bratela.

Redatto, seduta stute, e votato per acclamazione in pieno Consiglio nella Sala Municipale li 30. Aprile 1849.

Tassoni Giovanni Priore
Santini Paolo Bruto Anziano.
Laureti Nicola Consigliere.
Gervasi Antvino Cons.
Curi Sante Cons.
Fontana Gaetano Cons.
Laurentoni Pietro Cons.
Aleanzi Domenico Cons.
Interlenghi Luigi Cons.
-aurantoni Gervasio Cons.
Cons. Gervasio Cons.

Il Segretario Santini Gioacchino.

#### (376)

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IL MUNICIPIO DI PETRITOLI

Nella generale straordinaria Adunanza del 1. Maggio 1849 ha volato la seguente Protesta.

Lo spirito della nostra Popolazione fu sempre unanime, e concorde a desiderare quelle libere istituzioni , che assicurar putessero l'esercizio del suoi diritti, e l'acquisto della sua Nazionalità. Fù plaudente oltre modo alla proclamazione della Romana Repubblica , e ne alzava continui voti per la sua diviurna conservazione.

Interprete pertanto de sentimenti de suoi Amministrati trovasi ora questo. Municipio in dovere di protestare , conforme solennemente protesta a nome di Dio, e del Popolo contro qualunque straniero intervento diretto a soffocare quel sentimento di libertà, e di midipendenza, che regnò fino ad oggi nei cuori di tutti, e da portare qualsiasiinuovazione nel nostro recrimento noltico.

Aderendo inoltre alla protesta dell'Assemblea Costituente Rumana del 35 penduo. Aprile dichiara; che non si deciderà giammai cedere allo Straniero una porzione anche minima de' suoi diritti, senza che una forza preponderante sopprima gli ultimi suoi sforzi. Allora se si dorrà cedere costretti dalla necessità, sarà salvato l'onore.

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA!

Petritoli dalla Residenza Municipale il 1 Maggio 1849.

Lorenzo Mannecchi Priore Alessandro Tamanti Anziano Filippo Prete Tamanti Consigliere Paolo Brunetti Consigliere Giovanni Mercuri Consigliere Felice Albanesi Consigliere Luigi Vitali Con Magnaguadamio Raffaele Consigliere (377)

#### RAPPRESENTANTI DEL POPOLO

#### IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI CASTELCLEMENTINO

#### PROVINCIA DI FERMO

#### RAPPRESENTANTI DEL POPOLO

Dopochè il Prete-re ci ebbe un giorno abbandonati . e richiamato, n'ebbe fatto rifiuto, noi vi eleggemmo a darci una forma di Governo. Voi ben conoscendo il volger dei tempi e dei bisogni presenti, pienamente rispondeste al mandato che vi affidammo col proclamar la Repubblica. L'esercito francese; che or percorre il nostro libero suolo , pare che ad essa avverso si mostri , e voglia ristorare la dominazione chericale pegli Stati Romani. Noi non possiamo persuaderci di queste sue intenzioni , che anzi teniamo che le armi della Repubblica Francese sieno volte non a danneggio sibbene a sostegno della sua legittima sorella, la Repubblica Romana. Ma se per mala ventura, che il Cielo ne tolga, di un tanto disonore volesse ricoprirsi la Francia. noi forti dei nostri sacrosanti diritti e interpreti della volontà di questa popolazione, in nome di Dio e del Popolo protestiamo solennemente innanzi a Europa di respingere colla forza quella forza, che volesse abbattere la provvida e gloriosa nostra Repubblica sorta dal voto unanime de'Popoli.

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Votata ad unanimità di suffragi in Consiglio straordinariamente convocato il di 3 di Maggio 1819. Giuseppe Burocchi Priore Municipale Raffaele Gualtieri Anziano

#### (378)

#### COMUNE DI MONTEGRANARO

#### Delegazione di Fermo Li 3. Maggio 1849.

Il Comune di Montegranaro professando i medesini sentimenti che il Municipio di Vermo = Aderisce pienamente alla Protesta della Assemblea Costituente Romana del = 25 Aprile , e mentre confida nei principi di patriottismo = e di vera Libertà proclamata dalla Repubblica , ed Armana Francese , e nelle loro simpatie verso la Repubblica Bonana protesta solenamente in nome di Dio , e del Popolo contro qualunque iovasione che mirasse a comprimere la sua libera volontà , e dichiara a tutti = la ferma determinazione di non cedere , che sotto l'influenza di una forza maggiore lesiva del ascro diritto dei Popoli , e contro la quale fin da ora fa solenne appello = alle Givili Potenze d'Éuropa. =

Il Priore Comunale Leopoldo Tombolini Vincenzo Ercolani Anziano Serafino Conti Consigliere Domenico Conti Consigliere Camillo Manzetti Consigliere

#### IL MUNICIPIO DI GROTTAMMARE

#### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### ROMANA

#### Onorevoli Rappresentanti

Quando Voi decretaste, che colla forza dovesse la Ronan Repubblica respingere la invasione de' nemici stranieri, Voi operaste sapientemente, e come si addicera a Rappresentanti di un Popolo, che concorde ha deciso di voler mantenere le sue libertà.

I Barbari (e barbari diventano anche i Francesi allorchè conculcano l'altrui indipendenza) trovaron la morte sotto

(379)

le mura di Roma. — Questo fu prova che quando i popoli roglinon, la possono anche sopra la forza prepotente. — Lode a Voi, lode alle valorose Militie repubblicane. — Noi interpetri de voti del nostro popolo, vi preghiamo, che vogliate seganare anche il nome del Municipio Grottese fra que' tanti, che solennemente aderirono al glorioso Decreto del di ao di Aprile.

Dalla Residenza Municipale di Grottammare 6 Maggio 1849

Pietro Ravenna Priore Salvatore Marchetti Anziano Ignazio Ravenna Anziano Diomede Toni Anziano

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

SANTELPIDIO oggi Mercoldì 2 Maggio 1849 ore 4 pom.

La Magistratura con Officio di jeri Num. 5.22 ad ogni Consigliere diretto ha creduto convocare straordinariamente la Consiglio, ed in Comitato segreto stante l'oggetto di grave momento, per il provvedimento da prendersi presso il Proclama del Triumvirato in data del 25 perduto Aprile, rimesso dal Cittadino Governatore col N.557 del 30 d. mese di Aprile.

Procedutosi all'appello, si sono trovati presenti i Citta-

- 1 Magnalbò Gaetano Gonf. Pr.
  - a Giacomozzi Lorenzo Anziano
    - 3 Tomassoni Luigi Anziano 4 Baldelli Avv. Valeriano
    - 5 Bartolucci Gio: Batt,
    - 6 Ciarrocchi Luigi 7 Diamanti Elpidio
    - 7 Diamanti Elpidio 8 Girotti Niccola
    - 9 Guerrieri Filippo 10 Moschini Francesco
    - 11 Pacini Niccola
    - 11 Pacini Niccola 12 Ribustini Elpidio
    - 12 Ribustini Elpidio

E datai per ma Segretario leitura al Decreto e foglio del Cittadino Governatore, la Magistratura opinerebbe di emettersi la seguente dichiarazionez La rappresentanza Municipale è compresa dal più vivo dolore all'idea di una strapiera invasione, di cui non si conosce il preciso scopo. El primo de suoi voti, che l'onore del Nome Italiano sia salvo, e che le libere istituzioni legali non periscano nel nostro Stato. Ai propri Concittadini raccomanda stretta concordia, fusione di ogni partito nella ferma ed operativa volontà di mantenere l'ordine, e di smentire con prove di fatto qualunque pretesto a violenta oppressione.

Dimanda poi all'Adunanza, che siano prescelti dal corpo Consiliare sei Cittadini, i quali a turno di tre in tre per ogni Settimana, ed all'occorrenza anche cumulativamente, coadjuvino la Magistratura medesima durante le attuali straordinarie circostanze nella direzione della Pubblica azienda ; e ciò tanto più si rende necessario, in quanto che due mem-

bri di essa non si sono posti in esercizio.

Tutti i Cittadini Congregati banno unanimemente acclamata la premessa dichiarazione.

A

In ordine poi alla dimanda della Magistratura, questa osserva che il Cittadino Alessandro Sinibaldi nominato Anziano ha esibito la motivata rinuncia, ma il Cittadino Andrea Bulgarini altro nominato Anziano non ha mai risposto al diversi invitti invitatigli. Proporrebbe perciò di farsi correre al detto Cittadino Bulgarini un nnovo invito ad assumere il postesso entro tre giorni, seorsi i quali inuttimente si avesse a portare l'emergente alla deliberazione del Consiglio da convocarsi sollecitamente; e fino a tanto che la Magistratura non sarà completata abbiansi a noninare 'quattro soggetti, invece di sci, perchè a turno di due in due per ogni settimana cooperino alla buona direzione della pubblica azienda, moderando cosi la prima dimanda.

Nessuna opposizione fattasi dai Congregati, si è posta a partito la premessa Proposta della Magistratura, ed ebbe voti

favor. 10 contr. 2.

Approvata così la proposta della Magistratura, l'Adunanza ha dichiarato che s'intenderanno prescelti quelli quattro soggetti, che avranno ottenuto la maggioranza assoluta de' suffizigi, e si è fatto invito a ciascuno de' Congregati a formare la scheda.

Esibitasi da ognuno la scheda si è proceduto dalla Magistratura allo spoglio, che lettasi ad una ad una dal Gitta(381)

dino Gonfaloniere, è risultato che la nomina in argomento è caduta sopra i Cittadini

1. Guerrieri Filippo che ha ottenuto suffragi Nu-

2. Moschini Francesco che ha ottenuto suffragi Nu-

mero nove.

3. Girotti Niccola che ha ottenuto suffragi Nume-

 Bartolucci Gio, Batt. che ha ottenuto suffragj Numero sette.

Atto fatto e letto all'Assembles, e sottoscritto dalla Magistratura e dai Consiglieri Cittadini Guerrieri e Moschini e da me Segret. Munic.

Firm. Gaetano Magnalbò Gonfaloniere. Lorenzo Giacomozzi Anziano.

Luigi Tomassoni Anziano Filippo Guerrieri Consigliere. Francesco Moschini Consigliere.

Innocenzo Cinagli Segr. Munic.
Per copia all'Originale conforme per uso d'Ufficio.
Innocenzo Cinagli Segr. Munic.

#### REPUBBLICA ROMANA

AL NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Municipio di Marano. Provincia di Fermo Oggi 17 Maggio 1849.

Nella generale, e straordinaria Adunanza celebrata sott' oggi stesso

Unanimi i Coadunati Cittadini Consiglieri componenti il Municipio di Marano Udita la proposta

In nome de' Popoli da loro Amministrati, e sicuri interpetri dei loro fermi, ed irrevocabili sentimenti, aderiscono pienamente alla Protesta dell'Assemblea Costituente Romana del 25, dello scaduto Aprile; e solennemente protestano in nome di Dio, e del Popolo contro ogni qualunque siasi invasione Straniera, che sarebbe per tendere ad

(382)

impedire l'esercizio della sua libera volontà, e fanto formale dichiarezione a tutti della ferma, ed irremovibile determinazione di desistere, allorquavido una forza imponente sarà per importo, e contro la quale fin dal momento fanto appello alle Civili Nazioni Eurepee.

Atto fatto, letto, e chinso il giorno Mese, ed Anno sudetto seduta stante, e sottoscritto dai singoli Coadunati.

Basso Abbadini Priore
Emidio Murri Anziano
Giuseppe Ceosi Anziano
Tobia Murri Consigliere
Luigi Acciani Consigliere
Mattia Murri Consigliere
Valentino Possenti Consigliere
Antonio Bassotti Consigliere
Antonio Bassotti Consigliere
Vincenzo Bagalini Consigliere
Basso Bagalini Consigliere
Ensido Verdecchia

Filippo Travaglini Segr. Com.

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE AL TRIUMVIRATO, E AL MINISTERO DELLA REPUBBLICA ROMANA

11 Circolo Democratico Ripana

#### Cittadini!

Gli avvenimenti che s'incalzano sotto il cielo d'Italia, la cupa voce che ingigantisce foriera di nuovi mali non spaventa il popolo di l'ipatransone. Fedele questo ai suoi giuramenti potrà essere dalla forza schiacciate, annichilito, una non retrocederà d'un sol passo. Concorde allo slancio patriotitico che surse dall' Assemblea, con fermo proposito di resistere all'invasione f'rancese, anela a quel gran giorno in cui l'Europa potrà persuadersi della potenza di un popolo. La Francia ci die l'esempio di come si riacquistono i propri diritti, e riconquistati come si mantengono. Mente chi crede che la l'epubblica Francese voglia oggi colle nostra ruine cemaniare il suo sepolero, e col mancare a se slessa, alle sue leggi coprirsi d'infamia eterna. Mente chi afferma

#### (383)

che le memorie italiane congiunde alla gloria di Francia no esistono che per maggiormente distruggerci. Dio disperda si nera calunnial e tacciano quei timidi che con occhio fermo non sanno rimirare il principio di una tempesta. Il buon Cittadino prende coraggio nelle sventure, le sofire, le con-

trasta, le vince.

Fu illusa, giuocata la Nazione Francese quando i figli del Dispotismo mostrarongli l'anarchia nei Stati Romani. Noi fummo Repubblicani perchè desiderammo questo principio, e lo fummo quando abbandonati dal Principe averamo bisogno di un Governo. E' falsa idea che Roma senzà Pontefice non possa governare, mentre Avignone, Modena, Parma, Piacenza, Toscana e Sicilia un di al dominio dei Papi ci narrano il contrario.

Cittadini, nel mentre la nostra fede vi si stringe più di preparesso, nel mestre rinnoviamo la nostra adesione al Governo della Republica, accogliete una parola di conforto: La Francia rispetterà lo slancio di una popolazione di trè milioni e quando uol sia, contrastando la rivoluzione morale cogli auni, e mantenendosi nei secoli, la Francia non

finirà mai di combatterci.

Viva l' Italia = Viva la Repubblica Romana

Votato ad unanimità nella generale adunanza del 4 Maggio 1849.

Luigi Carlo Dott. Illuminati Presid. Antonio Boccabianca Vice Presid.

Carlo Filippo Dott, De Sanctis Censori

Francesce Tommasi Spina Segr.

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

#### CITTADINI RAPPRESENTANTI

Grazie vi tributiamo col cuore compreso dal più caldo e santo amore di pattia, grazie, o CITTADINI RAP-PRESENTANTI, del vostro solenne giuro, della vostra generosa protesta contro ogni straniero attentato alla libera costituzione del nostro Governo, alle nostre concordi ed universali volonià.

Voi meritaste assi bene di noi, corrispondeste pienamente alla nostra missione. Il perchè noi pure in nome dell'intero Poplo che rappresentiamo e che fa cco concorde alla nostra voce, giuriamo sull'Altare della Patria di voler salve le libere nostre istituzioni, salva la nostra Repubblica a qualunque costo.

Alla Senna fu sempre rivolto il nostro voto, la speranza del nostro appoggio. Lo fu ne' tempi dei re, nol dovrà es-

sere ne' tempi della Repubblica?

Il temére la oppréssione dalla tricolore bandiera di Francia sarchbe un assurdo, una mostruosa imperdonabile calunnia. Esse rispetterà, ne siam certi, difenderà anzi gl'interessi della nostra Repubblica sua Sorella cui la stringono le più dolci simpatie. L' Italia è il sospiro di Francia, e la Francia è la speranza lo scudo d'Italia, con cui divise le glorie e le fatiche guerriere, fatiche e glorie che non potranno mai volgersi a disgiungere questi due grandi popoli alleati e fratelli. Il volere pronunciato della maggioranza otterà rispetto e difesa. Il voler nostro è conorde; noi non renderemo all'antica oppressione la terra che baciamo se non fatta sepolero de' nostri cadaveri.

CITTÁDINI RAPPRESENTANTI, noi vi esprimiamo voto di piena fiducia, e vi preghiamo a darcene il contracambio. Disponete delle nostre volonià, della nostra parola, del nostro braccio. Questo popolo è con noi. Con esso, e con noi è Dio; la sua Spada vindice di libertà; la
Spada di Francia non ci mancherà nel di della prova. In
essa come in amica e sorella noi pur confidiamo, Maledizione a chi tradisse le nostre ferme speranze! Dio sperda l'inutile, l'inconeepibil sospetta.

VIVA IN ETERNO LA ROMANA REPUBBLICA Acclamata nelle rispettive assemblee del 26 e 27 corrento Fermo li 28 Aprile 1849.

#### PEL CIRCOLO POPOLARE

PREZIOTTI GIACO MO Presidente CORSI GIUSEPPE Vice Presidente MENGHINI ALESSANDRO Censore SIMONI LUIGI Segretario FIORANI GAETANO Vice Segretario

PEL CLUB DEMOCRATICO

GIO. BATTISTA MURRI Presidente
PASQUALINI FEDERICO
VESPASIANI GEREMIA
VESPASIANI GEREMIA
VESPASIANI GEREMIA
VESPASIANI GEREMIA
VESPASIANI GUISEPPE
COLLIVA CESARE
SQUARGETTI ANTONIO
FORTI MICHELE
SCOCCIA CESARE
SCOCCIA CESARE
SCOSTANTINI CRISTIANO
Segretari

.

# PROVINCIA ASCOLI



## ASCOLI

#### PROVINCIA DI ASCOLI

COMUNE DI LAMA

Ottimo Cittadino

#### OGGETTO

Non appena giunse il Gov. Circolare N. 603 in data di questo stesso giorno, si è riunita sul punto questa Magistratura, e con essa puranco il corpo Municipale.

Lettosi il rispettabile Circolare del nostro Triumvirato tanto il Magistralo, che detto Corpo, tutti di unanime assenso hanno solennemente manifestato fedellà, ed attaccamento ai sentimenti esternati dal nominato Triumvirato per la difesa della nostra Patria.

Tanto si deve in replica al citato Circolare e si augura ogni bene.

Di Voi

Li 27 Aprile 1849

Umi Dmi Servitori Emidio Rosati Azziano Filippo Cherubini Anziano

In Nome di Dio e del Popolo

#### II. MUNICIPIO DI ACQUASANTA

A tutti i Popoli Civili

Il dritto a godere la libertà, emanazione di Dio, sendo imprescritibile; non può essere conculeato da umana potenza. Il Popolo che risorge dalla schiavitì, che si toglie dal giogo tirannico nell'aristocrazia, e riprende la sua sovranità, non può, senza ledersi la legge di Dio, e di natura essere represso nell'e secrizio di quei dritti, che la prepuenta arrogò esclusivi esseria di manazione del prepuenta arrogò esclusivi esseria di manazione e che la Nazione II. Denoch Romana no sun l'impresinare, che la Nazione del prepuenta del

Il Popolo Romano non può immaginare, che la Nazione Francese prima per civiltà, ed asilo di libertà, voglia con un'intervento armato conculcare nel suo suolo que i suo despota, a prezzo di tanto sangue, e ripristinare nel dominio temporale quel Principe, che Dio istituì a reggere, non il governo, ma la morale, e la Religione. Se la Francia, che una vanguardia inviava innanzi Civitavecchia tanto osasse, sappia che il Popolo Romano saprà difendere il suo sacro dritto, e se la fortuna gli venisse meno, l'onta di tanta infamia ricadrebbe sugli oppressori.

Il Municipio di Acquasanta ne protesta innanzi al Mondo

e Dio punira i nemici della libertà.

Acquasanta 27 Aprile 4849

Giovanni Bellini Priore Raimondo Costantini Auziano

Giuseppe Arduini Auziano Luigi fătini Consig. 2° Ten. della 4. Comp. mobilizzata

Ascenzio Parlamenti Consigliere e Serg. Foriere del-

la prima comp. sud. Luigi Ruffini Consig. e Tenente della prima comp.

Mobilizzata Francesco Pacifici Venanzio Massetti Giuseppe Massetti

Luigi Palombini Marco Antonio Bellini Angelo Panichi

Niccola Pascali

Giovanni Notajo Latini Segretario Comunale

#### In Nome di Dio, e del Popolo

#### Il Municipio di Santa Maria in Provincia d'Ascoli

#### Alle Nazioni Civili

La Repubblica Francese minaccia nel Porto di Civitavecchia un' intervento armato minaccia distruggere la libertà del Popolo Romano.

Il Municipio di S. Maria non crede che un Popolo Repubblicano possa distruggere la libertà da un'altro popolo conquisa: se ciò potess' essere, ne protesta al Mondo intero e dichiara che in difesa de' suoi dritti, e della libertà verserà tutt' il sangue contro gli oppressori della libertà.

#### Santa Maria 27 Aprile 1849

G. Frenceschini Anziano

G. Volpi Anziano

D. Marini Anziano

S. Tosi Anziano Niccola Massetti Consig.

Giuseppe Amadio Consig. Felice Valenosi Consig.

Tommaso Ciriaci Consig.

Achille Corradi Segretario

Comune di Ripaberarda

In Nome di Dio, e del Popolo

Dietro cognizione del Circolare del 21 Aprile 1819 emesso dal Triumvirato della Repubblica Romana sulla protesta contro l'arbitraria minacciata invasione delle truppeFrancesi, anche il sottoscritto Municipio di Ripaberarda in nome pur re del Popolo aderisce alla protesta sucunaciata, ed è pronto a fare tutti i sacrifici per la salute e l'onore del nome Italiano, e Patria comune.

Dalla Residenza del Municipio li 28 Aprile 1849.

ll Priore Municipale Michele Galicelli Emidio Cecchini Anziano Cro&ce di Luigi Merletti Anziano

#### REPUBBLICA ROMANA

In Nome di DIO e del Popolo

#### PROVINCIA DI ASCOLI

GOVERNO DI OFFIDA

Castorano questo di tre Maggio 1849.

In seguito dell'invito parteripato ad ogni Consigliere sotto il giorno 28 testé spirato Aprile N. 425 si è a forma dei §. 4 2 5 e 4. del Titolo IX. del decreto sull'Ordinamento de Municipi 31 Gennaĵo 1849. adunato il Consiglio della sudetta Comunità, composto dei Signori

Consiglieri Presenti
Giovanni Luciani Pro Presid.
Antonio Ciccoli Anziano
Giovanni Ficcadenti Anziano
Pietro Mariani Consigliere
Luigi Cimaroli id.
Luigi Catalini id.
Andrea Panichi id.

(393) Saverio Capriotti Cons, Luigi Ciabattoni id, Emidio Bernabei id.

Assenti Emidio Gregori Vincenzo Malaspina Serafino Mancini

#### Emidio Orazi Segretario Com.

Presieduto dal Capo della Magistratura Signor Giovanni Luciani. il quale riconosciuta legale la riunione, perchè composta di N. tre membri della Magistratura, e di N. sette Consiglieri dopo il primo invito fatto precorrere a forma dell'art.89 del suggiato decreto, ha dichiarato aperta la sessione, Quindi invocato il divino ajuto, ha ordinato, the si devenisse alla discussione dei seguenti oggetti.

4. Approvazione del Conto Consuntivo 1848.

 Deliberazione sull'intervento francese avanti il Porto di Civitavecchia.
 Elezione di tre Ripartitori per la glassificazione delle

tasse Comunali del corrente esercizio

Discussione della 2. preposta Il Cittadino Priore Presidente Giovanni Luciani partecipa, che gli egregi Triumviri con loro ossequiata circolare dei 24 testè spirato mese di Aprile, trascritta nel pregiato foglio del Cittadino Governatore di Offida dei 27 sudetto mese N.605, manifestano, che la Vanguardia della Divisione Francese trovasi dirimpetto al Porto di Civitavecchia senza che il Governo Francese abbia fatta alcuna communicazione a quello delfa Repubblica Romana, e che perciò l' Assemblea ed il Governo della Repubblica protestano colla forza contro ogni offesa al diritto e dignità del Paese. Più viene prescritto dal sudetto foglio dal Cittadino Governatore di Offida, che tosto si riunisca il Corpo Consiliare come rappresentante del Fopolo, affinchè esterni il suo sentimento, e decida a qual partito creda meglio appigliarsi intorno all' intervento Francese.

Il Consigliere Sig. Luigi Giabattoni è di subordinato parere, che il Corpo Consigliare a nome del Popolo, fa gui venne nominato delbha far solenne manifestazione in Jayare dei generosi sentimenti espressi dal Triumvirato nel sudetto Circolare. Il Cittadino Presidente della sessionesentita la detta proposta, ha ordinato, che la medesima sia posta a ballottazione, ed aperto il bussolo si ebbero voti favorevoli N. nove e contrario uno.

Fatto, letto, chiuso e firmato il presente processo verbale nel sudetto giorno, mese ed anno, e sottoscritto nel modo voluto dall'articolo 86 Titolo IX. dell'Editto sull'ordinamento de' Municipi 51 Gennajo 4849.

Firmati » G. Luciani Priore Presid.
Luigi Ciabattoni Consigliere
Pietro Mariani Cons.
Luigi Cimaroli Cons.
Emidio Oraži Segretario Comle

Per copia conforme Emidio Orazj Seg. Comle

#### REPUBBLICA ROMANA

In Nome di Dio, e del Popolo

PRESIDENZA DI ASCOLI GOVE

GOVERNO DI OFFIDA

COMUNE DI PAGLIARE

Oggi 4 Maggio 1849.

In seguito dell'invito diramato ad ogni Consigliere a for ma dell'Art. 89 del Decreto sull'ordinamento de' Municipi 31. Gennaro 1849. si è adunato il Consiglio Comunale composto dai Cittadini Consiglieri

Presenti
Francesco Guerrieri Priore
Domenico Morganti Anziano
Vincenzo Passaroni Cons.
Giuseppe Cosenza
Lodovico Pagnoni
Teodoro Cosenza
Luigi Morganti
Giuseppe Damiani
Francesco Agostini
Mano Galvaresi

Assenti Giovanni Collina Anziano Pierantozzi Luigi ambi senza motivo Baldassarre Saladini in esercizio militare volontario

Preseduto dal Cittadino Priore, il quale riconosciuta legale la riunione perchè composta dal Magistrato e di N.8. Consiglieri dopo il secondo invito ha dichiarata aperta la seduta.

Quindi il Magistrato da lettura del Superiore ordine del Triumvirato datato li 24 Aprile p.p. communicato dal Cittadino Governatore di Offida con foglio dei 27 Aprile detto N. 605.

Conosciuto dall' Assemblea il tenore della lettera, questa unanime ha espresso la qui iniziativa.

Questo Magistrato, e Consiglieri, di cui nella loro elezione il Popolo ha avuto parte aderiscono ai sentimenti esternati dal Triumvirato, onde sia salvo l'onore del Nome Italiano, e contro ogni offesa al diritto, e alla dignità del Paese.

Posta la suddetta dichiarazione a partito si sono rinvenuti Voti f. N. 9. cont. N. 1.

Atto fatto, letto, chiuso, il giorno mese ed anno sudd.

F. Guerrieri Priore Domenico Morganti Anziano Francesco Agostini Cons. Mauro Calvaresi id. Vincenzo Passaroni id. Giuseppe Damiani id. Morganti Luigi id. Cosenza Giuseppe id. Teodoro Cosenza id. Segno di Croxece di Lodovico Pagnoni illet.

Nel Nome di DIO e del Popolo

COMUNE DI OFFIDA GOVERNO DI OFFIDA

Provincia di Ascoli

Oggi giorno di Lunedì 30 Aprile 4849.

In seguito dell'invito diramato ad ogni Consigliere il giorno di jeri a senso dell'Articolo 90 del Decreto del 34 Gennajo decorso sull'Ordinamento de' Municipi, si è adunato il Consiglio della sudetta Comunità composto de' seguenti Cittadini

> Presenti Pietro Tacconi Gonfaloniere Giuseppe Cavicchia Anziano Giovanni Caponi Giacomo Michelangeli Silvestro Ciancia Filippo Jozzi Achille Brandimarte Niccola Ortenzi D. Giacinto Fiordi

> Assenti
> Giuseppe Micheli
> Errigo Tilli
> Luigi Grilli
> Perdinando Palmucci
> Giuseppe Vannicola
> Raffaele Castelli
> D. Antonio Cichattoni
> Vincenzo Cenilli
> Luigi Forlini
> Salvatore Sergiacomi
> Pietro Terraui
> Domenico D. Curti
> Giacomo Braccetti
> Filippo Amurri

(397)

Preseduto dal Cittadino Pietro Tacconi Gonfaloniera il quale riconosciuta legale la riunione quantunque composta di num. 2. membri della Magistratura e di num. 7. Consiglieri, pure ha dichiarato aperta la seduta a termini dell'Articolo 90. del Citato Decreto, trattandosi di cosa urgente rilevata nell'invito, per doversi subito, e senza ritardo dare evasione al foglio di questo Governo dei 27 cadente N. 608, Quindi, invocato il divino ajuto, ha ordinato che si dia lettura della seguente proposta.

Riferta di una Circolare della Superiorità.

La magistratura espone che da questo Gittadino Governatore con sua circolare dei 27. cadento N. 605 fu comunicato un Dispaccio Circolare del Triumvirato del 24 d. con cui si ordina che le rappresentanzo municipali debbano rispondere degnamente con solenni manifestazioni al volto del Popoli, onde sia salvo l'onore del nome Italiano, come meglio alla lettura di detta Circolare e Dispaccio.

Essa Magistratura ha creduto sentirvi il voto di questo rispettabile Consesso, ed è nella lusinga che sarà per unifor-

marsi a quanto si richiede dal Superiore Governo,

Il Citadino Presidente avendo inteso i Congregati che la presente proposta sia approvata mediante levata, ha aderito ai desideri verbalmente esternali, e quindi tutti gli stessi congregati si levarono in piedi acclamando la Proposta, ed aderendo ai sentimenti esternati dal Triumvirato, onde resti salvo l'onore del Governo Italiano.

Fatto, letto, chiuso e firmato dai Cittadini Pietro Tacconi Presidente, e Niccola Ortenzi, e Giacomo Michelangeli Consiglieri, e da me Segretario

Pietro Tacconi Gonf. Niccola Ortenzi Cons. Giacomo Michelangeli Cons,

Niccolò Forlini Segretario

Per copia conforme ad uso d' Ufff. Niccolò Forlini Segr.

#### AL TRIUMVIRATO ED ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

DELLA

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IL MUNICIPIO DI MONTESANPOLO

Cittadini !

'Nelle gravissimi attuali circostanze noi abbiamo credute essere nostro dovere manifestarvi la piena adesione al Governo Repubblicano che riconosciamo il più giusto perchè il più legale, che proclamiamo il più morale fra i concetti politici. Questa solenne dichiarazione serva a scalunniarci da qualunque supposizione si polesse immaginare in contrario; serva a palesare apertamente ai nostri fratelli , che anche fra queste valli ed alpestri montague rintuona la voce di VIVA LA RE-PEBBLICA ROMANA, ed in prova di ciò gridiamo concordi e ripeliamo

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

VIVA L' UNIONE E LA FRATELLANZA

Monte S. Polo 2. Maggio 1849.

- M. Pacifici Priore
- C. Luisini Anz.
- S. Marini Apz.
- V. Lucchini Cons. P. Piselli Cons.
  - G. Pacifici Seg. Pubb.

Anno Primo

In Nome di Die e del Popolo
PROVINCIA DI ASCOLI

Governo di Arquata

Comune di Montegalle

Oggi trenta Aprile 1849

Coerentemente al prescritto nell'ossequiato Dispaccio dell'Illustre Cittadino Preside di questa Provincia in da ta 27, spiranto Mese N. 346. Sezione Speciale, dietro regolare invito fattasi precorrere a tutti i buoni di questo Capoluogo, ed a quelli delle Ville annesse sonosi stemane radonati in questa Residenza Commissariale i sottospritti e respettivamente crocessognati Cittadini.

- 1. Alessandro Lancioni Comis.
- 2. Dr. Lorenzo Sarte
- 3. Cosmo Porfiri
- 4. Arcangelo Rossi Brunori 5. Francesco Felicelli
- 6. Angelo Cappanna
- 7. Paolo Antonio Gezzi
- 8. Luigi Caffarini
- 9. Pietro Brandimarti
- 10. Luigi Ventura 11. Augelo Vannucci
- 12. Giuseppe Migliarelli
- 13. Bernardino Lancellotti
- 14. Domenico Natali
- 15. Pietro Fioravanti
- 16. Angelo Antonio Conti
- 17. Pietro Vannucci 18. Vito Cristofori
- 19. Francesco Galli
- 20. Carlo Seratini
  - 20. Carlo Seratini

21. Pietro Rovedi 22. Paolo Deluca

23. Palmili Giuseppe

24. Michele Tranquilli Segret.

25. Antonio Guerrieri

26. Giuseppe Parenti 27. Pietro Cardarelli

28. Migliorelli Filippo

L'oggetto pressante della riunione è stato quello di propolo contro ogni offesa straniera al diritto e dignità del sacro Nome Italiano a tramite del disposto nel Circolare Dispaccio del Triumirato del giorno 21. moes suddetto.

Eseguitas' dal Segrettrio la lettura ad alta ed intelligibile voce del prefato Circolare Dispaccio del Triumwirato si sono dal Citadino Commissario (in rappresentanza del Manicipo dichiarato sciolto dal benemerito Cittadino Preside con Decreto del 25 cudto mese ) iovitati tutti gli Astanti ad esternare liberamente i loro voti diretti a garantire l'opore del nome ituliano.

Quindi di universale consenso si è emessa la presente

#### PROTESTA

Del Comune di Montegallo rappresentato dai più Notabili del paese contro l'occupazione del Territorio della Repubblica Romana minacciata dal Governo Francese nel Porto di Civitavecchia e diretta ai Cittadini Trimviri della prelodata Repubblica.

Iddio creava l'Uomo libero. L'Uomo riunitosi in Società hermmente sceglieva quella forma di Goverua, ctte più sta credeva ai tempi ed alle circostanze. Così il Popolo Ebreo, che reggevasi sotto forma di Repubblica; che pregava Samuele loro capo per avere un Re, e Iddio per punire l'incostanza di quel popolo concedeva il Re-Ohl. . . . . . questo nome che costo tante lacrime all'umanità, e tanto sangue alla Religione potesse pur cancellarsi per sempre dagli Annali delle Nazioni.

Noi compienmo una rivolozione mantenendo l'ordine la Religione, rivoluzione necessaria, perchè voluta dai templ, miracolosa, per il modo, come fu cominicata, esemplare, e forse unica al Mondo per il modo come fu compiuta. Tale sarà il giudizio, che dovrà darne il Europa, quando calmate le passioni ragionerasse, nella Storia della rigenerazione d'Ilalor.

(401)

Ma Chi il crederebbe ? La Repubblica Francese, quella che noi esultavamo nel chiamare sorella è divenuta l'emissaria dei Re, la liberticida dei popoli, e minaccia di occupare il Porto di Civitavecchia senza alcuna comunicazione al Nostro Governo. Imitatori dei Vandali si vantano Capi della civiltà moderna? Ma qual diritto hanno Essi di immischiarsi negli affari nostri? La Religionel L'ordine! Un guardo a Parigi e l'altro a Roma! La religione? Mentitori anch' Essi si formano un velo della Religione? Ma che giova il tacerlo: L'eroe di Strasburgo e di Boulogne poteva mutarsi mai in un sincero Repubblicano? Egli ha quattro anni di lavoro per salire al Trono ma nol vedrà per Dio! Ne verrà a Lui di comprare la parola dei Thiers, dei Barrot e consorti addivennta omai dispreggevole all' Universale poiche segnava la umiliazione di Francia. O Thiers la spedizione di Civitavecchia è stata dunque di tua soddistazione? Ma non dicevi tu che l'onore di Francia non comportava il suo intervento a prò di una sola Città a prò dell'ernica ed infelice Venezia? Che l'intervento in Piemonte trascinava la Patria tua in una guerra contro l'Austria, che a tutti i patti non poteva intraprendere mancando alla Francia eserciti da controporre? Parole da bruciarsi nella pubblica Piazza per mano del Boja come la più impura bestemmia! Onore impotenza per ajntare lo slancio dei Popoli a libertà nome che tacciono poi gnando si tratta di comprimere i diritti di pua Nazione. Non più !

Noi sottoicritti e rispetțivamente crocesegnati couloriamo il Governo a far salvo l'onore del nome Italiano col respingere la forza colla forza offrendo vita e sostanze in ditesa della Patria comune e dei diritti internazionali minoaciati dal Governo Francese. Protestiemo in oltre oci più valido modo chiamando quel Governo altamente Responsabile di qualunque danno potesse derivarne alla nostra Repubblica ed all'Italia in generale. Gi appelliano in fine a que puri Repubblicani della montagna che intrepidi si assidono nelle Caurer di Parigi alle intelligenti hapinet: e Prancesi; alle Nazioni inevitite di Europa; ed tutti i Popoli liberi invocando da essi consiglio e soccora so contro la più inginista delle invasioni. Sia conorde il

grido.

<sup>«</sup> Viva la Repubblica Romana

<sup>,</sup> Viva l'Italia

<sup>&</sup>quot; Fuori lo Straniero

(402)

Dopo di che si è terminata la seduta e si é redatto il presente verbale in duplice originale sottoscritto e rispettivamente sottocresegnato alla presenza dei descritti Testimoni da tutti gli Intervenuti.

Atto fatio letto e chiuso a chiara ed intelligibile voce in Montegallo nella Residenza del Commissariato sot-

to questo stesso giorno mese ed anno sudetto,

Alessandro Lancioni Commissario di Montegallo Dott. Lorenzo Parlà di Bologna medico condotto Montegallo

Cosimo Porfidi Arcangelo Rossi Brunoni Francesco Ferliulti Angelo Cappanna Paolo Antonio Gezzi Luigi Caffarini Pietro Brandimarte Segno di Cro†ce di Luigi Ventura Segno di Cro†ce di Angelo Vannucci Giuseppe Migliarelli Bernardino Lancellotti Domenico Natali Cro & ce di Pietro Fioravanti

Angelo Antonio Conti Pietro Vannucci Vito Cristofani Francesco Galli

Segno di Cro + di Carlo Serafini Segno di Cro t ce di Pietro Royedi Paolo Deluca

Antonio Guerrieri Giuseppe Parenti Pietro Cadavelli Filippo Migliorelli

Palmilj Giuseppe ff di Comand. il Dist. de' Carab. Pateniano Paoletti Testimonio alle firme e al segno di Croce.

Niccola Bronconi Testimonio come sopra

Michele Tranquilli Segretario

#### ( 403 )

#### REPUBBLICA ROMANA

In nome Di Dio e del Popolo

#### MUNICIPIO DI MONTROPOLE

Oggi giorno di Sabbato 28 Aprile 1849

In pronta adesione di quanto si richiede dal Cittadino Governatore di Offida col presente dispaccio di jeri N. 605. ed in seguito dell'Invito diramato ad ogni Componente questo Municipio in via di prgenza nel detto giorno di jeri : si sono riuniti nella sala di questo Municipio li Cittadini

#### Consiglieri

#### Presenti

- 1 Pietro Costantini ff. di Priore
- a Gio: Battista Pagliaroni Anziano
- 3 Francesco Leoni
- 4 Fortunato Ispetti
- 5 Pierantonio Ulisse
- 6 Ermenegildo Polidori
- 7 Gio: Mutteo Campanelli 8 Francesco Biani
- o Niccola Gaetani Franchini 10 Carlo Latini

#### Assenti

- 11 Giuseppe Ricci Priore
- 12 Francesco Arcangeli
- 13 Vincenzo Pagliaroni
- 14 Orazio Piccolomini
- 15 Giovanni Balestra
- 16 Luigi Marutili
  - 17 Giacomo Biani

Costanzo Tonzi Seg. Municipale

Presieduti dal Cittadino Pietro Costantini Anziano in assenza del Cittadino Giuseppe Ricci Priore, il quale riconosciuta legale la Riunione quantunque non composta di due terzi di Consiglieri, perché convocata ad urgenza come vien

dichiarato dall'art. qu del Decreto 31 pp. Gennaro sull'ordinamento de' Municipi, ha ordinato la lettura del citato dispaccio in cui si trascrive il risp. Circolare del Triumvirato 24 cadente senza Numero, non che l'Indirizzo in istampa fatto dall'Assemblea Costituente ai Governi, ed ai Parlamenti di Francia e d'Inghilterra in data dell' 8 sudetto e che il Governo a questo desidera l'adesione delle Popolazioni, e perciò ha dichiarata aperta la seduta.

Levatosi quindi dal suo posto il Cittadino Niccola Gaetani Tamburini ha esternato il suo parere leggendo un foglio di raggioni che lo hanno spinto a formolare un progetto d'Indirizzo che rirraesse fedele sembianza dello spirito del nostro Popolo; ed ha chiesto che sia allegato originalmente al presente Atto, di dietro che ha letto in altro Foglio separato l'Indirizzo stesso diretto ai Triumviri, ed ai deputati dell'Assemblea Costituente, che ha chiesto pure sia inserito come in fatti.

Il Cittadino Presidente ha decretato siano allegati li sudetti fogli come sono stati presentati, e quindi si proceda a scrutinio segreto, mediante le Palle, all'approvazione del sudetto Indirizzo, e quante le volte sarà ammesso, sia fedel mente copiato e sotioscritto dai componenti la presente seduta per quindi inviarsi a chi è diretto per la trafila del Governo di Offidi che ne fece requisitoria.

Dati e raccolti li voti, si sono trovati tutti favorevoli nel numero di nove essendosi astenuto dal votare il Cittadino Niccola Gaetani Tamburini come Autore dell'Indirizzo.

Per non esservi altro da discutere, il Cittadino Presidente ha dichiarata sciolta la seduta, e quindi si è firmato il presente da Esso Presidente, e da tutti i Componenti il consiglio.

Fatto letto e chiuso il giorno mese ed anno sud.

Pel Priore assente

L'Anziano P. Costantini Fortunato Ispetti Consigliere Niccola Gaetani Tambrini id. Francesco Teroni id. Pietro Ulisse Consigliere Gio: Battista Paglinoni Anziano Carlo Latini Consigliere Ermenegitdo Polidori id. Francesco Biani id. Giammatteo Campanelli id. Costanzo Tonzi Segretario Municipale

## Anno I. Tornata del 4 Maggio 1849

Presidenza del Cittadino Benvenuto De-Cesari Priore Municipale in Monte Fortino

Alle ore 11 antimeridiane il detto Presidente ha dichiarato aperta la Seduta, e valida con qualunque numero, essendo oggi la terza chiamata, riuscite senza effetto le due precedenti.

Premessa l'invocazione del Divino Ajuto colle solite preci, si è proceduto all'appello nominale, dal che risulta, che i presenti si trovano essere i seguenti.

- 1. Francesco Antonini ) Anziani 2. Giuseppe Amorosi )
- Consiglieri
- 3. Gio. Francesco Spagnoli
- 4. Giovanni Marsili 5. Luigi Denti
- 6. Gactano Pomponi

Non 30 10 interrenuti 1. Domenico Sacclii a, Francesco Durati 3. Giuseppe Rosetti 4. Antonio Geminiani 5. Crelo Clementi 6. Einiliano Manazii 7. Gaetano Spagnoli 8. Carlo Felic:lli 9. Giambattista Andreozzi 10. Filippo Spagnoli.

Proposta della Magistratura = Vigile sempre il Triumvirato per la salvezza della Repubblica, appena conobbe che l'aranguardia di una Divisione Francese eta in faccie al Porto di Givitavecchia, emanava fra le altre disposizioni, la Gircolare, che or sentirete leggere. La sostanza di essa è che il Governo voul compiere il dover suo, protestando contro ogni offesa al diritto, e alla dignità del Paese. Importa a tuttoriò che le Rappresentanze Municipali rispondano degramente con solenni manifestazioni al voto del Popoli. Oserio adunque è lo sropo, pel quale oggi siamo qui convocati in conformità alle disposizioni del Preside, secondo l'altra Gircolare, che pur si legge.

# Concittadini Consiglieri

Conscia la Magistratura de' vostri buoni e leali sentimenti non ha d'uspo di commenti, perchè ad unanimuà g 3 sia adottato il richiesto atto, onde tutti uniti protestiamo a nome del Populo che ci ha eletti contro qualsiasi invasione atranicra, che tenda a sovvertire l'ordine pubblico, e la comune tranquillità, spargendo fra Noi anarchia, e guerra civile.

Dopo letta da me Segretario la presente mozione in un alle due Circolari, delle quali si è fatto cenno, il Presidente ha invitato ciascon dei Consiglieri ad esternare i proprisentimenti.

Il Consigliere Gio. Francesco Spagnoli applandendo la proposta, dice che non vi trova alcuna cosa d'aggiungere.

Niun'altro avendo preso la parola, lo stesso Presidente ha ordinato che si ponesse a partito la proposta, ma tutti i Congregati concordemente han dichiarato di ammetterla, ed approvarla senza procedere allo scrutinio segreto.

Letto il presente Verbale è stato parimenti approvato dall'intera Adunanza, che si è sciolta dopo rese le dovute

grazie all'Altissimo.

Fatto, e chiuso il presente atto nella Residenza Comunale di Monte Fortino, ed in fede viene firmato dalla Magistratura, e da tutti i Consiglieri intervenuti, meno del Massili illetterato.

( Benvenuto De-Cesari Benvenuti Priore '

( Francesco Antonioi Anziano Firmati ( Ginseppe Amorosi Anziano

( Luigi Denti Consigliere

( Gaetano Pomponi Consigliere ( Gio. Francesco Spagnoli Consigliere

Luigi Prosperi Segretario
Per Copia conforme ad uso d'uff.

Il sudetto Prosperi Segretario Per copia conforme salvo &c. in fede &c. Ugo Calindri

# In Nome di Dio e del Popolo COMUNE DI CASSIGNANO

Avendo avuta cognizione dal Triumvirato che è in presenza del Porto di Civitavecchi l' avanguardia di una Divisione Francese senza essersi fatta alcuna comunicazione dal Governo Francese a quello della Repubblica Rumanse e che l' Assemblea, ed il Governo sono disposti quali effe siano le intenzioni straniere a nostro riguardo di fare il loro dovere, protestando colla forza contro ogni offesa al diritto, e dignità del Paese, non può il Municipio facendosi interpetre dei voti di questa popolazione, che applaudire, ed aderire ai sopra esternati sentimenti del nostro Governo.

Dalla Residenza comunitativa questo di 28 Aprile 4849

Paolo Cuneo Priore Alessandro Palosi Anziano Antonio Tomi Anziano Stefano Totti Anziano P. De Carolis Gilizaini Anziano

# In Nome di Dio, e del Popolo

Monteprandone dalla Residenza Municipale li 29 Aprile 1849

All'effetto, che il nostro presente Governo conosca agnatamente nelle attuali circostanze quali siano i sentimenti che questo Popolo coltiva a prò della sempre augusta Itepubblica i qui sottoscritti suoi Rappresentanti riuniti in se duta ed interpetri della sua mente nel modo il più solen-

ne vengono a manifestarli.

E quindi, che quali figli degni, e non degeneri della Repubblica istessa, e veri ltaliani ci vediamo nel più sacro dovere di dichiarare colla più manifesta sincerità dei nostri animi, senz'ombra alcuna di timore in nome del Popolo al Governo istesso, che il medesimo anche per qualunque strano accidente non si confonderà vilmente col numero dei tristi,ma forte ed immutabile nel suo attuale divisamento non lascierà intentata ogni via per promuoverne i vantaggi, e co-operare nobilmente con ogni posso onde sis aslvo dalli sforzi degl'invidi il Glorisos Nome del Governo Italiano.

Giuseppe Polidori Priore Municipale Giuseppe Cappella Anziano Flaminio Palmaroli Anziano Giuseppe Santoni Anziano

In Nome di Dio e del Popolo

# COMUNITA' DI S. BENEDETTO PROVINCIA DI ASCOLI

oggi giorno di Venerdì 27 Aprile 4849.

Riunitasi oggi questa pub. rappresentanza per l'oggetto di cui ha relazione il Circolare Dispaccio del nostro Triumvirato in data dei 24 andante mese N. . . con cui si annuncia che l'avanguardia di una divisione Francese trovasi in presenza del Porto di Civitavecchia, senza che fosse precorsa per parte del Governo Francese alcuna comunicazione a quello della Repubblica Romana, e senza che si conoscano quali siano le intenzioni straniere a nostro riguardo, penetrata dalla importanza della propria missione, a nome di questo Popolo, delle di cui intenzioni, e voti Essa è fedele interpetre, com' è leggittima rappresentante, tutta unisona ha dichiarato conforme solennemente dichiara di essere pienamente concorde ai sentimenti espressi dal Triumvirato nel dispaccio sullodato, per modo che sia salvo l'onor nazionale, e siano conservate le liberali nostre Istituzioni.

Fatto, letto, chiuso, e firmato il presente verbale il gior-

no mese ed anno sud.

Giovanni Arcangeli Priore Anastasio Fiorani Anziano Antonio Pottatorni Anziano Guglielmo Neroni Anziano Leonardo Cerri Anziano

Mattia Lico Seg. Comle.

# In Nome di DIO e del Popolo

# PROVINCIA DI ASCOLI

Municipio di Maltignano 27 Aprile 1849.

Tostochè i Manticipali Rappresentanti di questa Terra vengono in ognizione della soleune Protesta emessa dal Triumvirato Sovrano sull'arbittario apparecchio d'invasione per parte delle Truppe Francesi, che ora guardano il Porto di Civitavecchia, siccome viene annuziato dalla Insigne Gircolare del 21. andante Aprile, in nome del Popolo Maltignanese aderiscono pienamente ai sentimenti della Protesta stessa; per conseguenza intendono di difendere i Diritti Patrii contro qualunque violenza straniera, che debb'essere respinta con ogni mezzo di forza sino alla consumazione di tutti i sacrifizi, per i quali si salvino l'Onore d'Italia, la Vangelica Liberta, l'interesse comque.

In prova di che i sottoscritti depositano l'atto presente da ratificarsi anche con giuramento nelle mani degl'Illustri Cittadini Ascolani Professore Orsini Antonio, Silvestro Antonio e Cappellanti Desiderio deputati all'uopo dal Chiarissimo Preside Dottor Ugo Calindri; e così ec.

Antonio Silvestri Priore

Flamini Luigi Auziano
Pio Palaferri Consigliere
Patrizio Fanini Nazionale
Angelo Flammini Nazionale
Serafino Falcioni Consigliere
Fanini Giuseppe Nazionale
Michele Capriolti Nazionale
Niccola Fazzini Segr. Comunale e Ten. Nazionale

In Nome di DIO e del Popolo PROVINCIA DI ASCOLI

# COMUNE DI COMUNANZA

Oggi giorno di Domenica ventinove del mese di Aprile anno 1849, ore dieci antemeridiane.

Dietro pressante invito diramato col giorno di jeri si sono riuniti nella solita Residenza Comunale li Cittadini Membri della Magistratura, e Consiglieri.

Viene presieduta questa pubblica Rappresentanza dal Cittadino Niccola Sforza, come Priore di detta Comune, com-

posta di N. 12. Individui.

Visto il numero legale, ha dichiarato aperta la Seduta a porte aperte. Quindi invocato il Divino ajuto, ha mani festato al pubblico Consesso la Circolare dei Cittadini Trium viri del 2i spirante diretta al Preside della Provincia, con cui partecipa, che l'Avanguardia di una Divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia senza conoscerne quali sieno le intenzioni di quelle Truppe Straniere a nostro riguardo. Propone pertanto, che si faccia in tale emergenza a nome di questa Popolazione una solenne manifestazione in favore dei sentimenti espressi dal Triumvirato stesso, onde siano garantiti i nostri interessi, e sia salvo Ponore del Nome Italiano.

Postasi a partito una tale proposizione è stata approvata a pluralità de'voti, cioè favorevoli dieci, contrari due.

Rese le grazie all'Altissimo si è sciolta la Seduta, ed ha ordinato, che copia del presente Verbale si rimetta al Cittadino Preside della Provincia, ed altra al Cittadino Governatore di Amandola.

Fatto, letto, e chiuso il presente Verbale questo di, me-

se, ed anno suddetti.

Niccola Sforza Priore Ilarione Piroli Zenofonte Virgilj

Alessandro Rocchi Segr. Int.

# PRESIDENZA DI ASCOLI

## REPUBLICA ROMANA - ANNO PRIMO

## IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

# Il Preside agli Ascolani

Ci'tadini! Perigliosissimi lempi vengono per noi: il sentirne immuni da disastri dipende da voi stessi. Intrepido rimango al unio posto deciso di tutto affrontare per il bene e la tranquillità di questa Città e Provincia, cui fui destinato a governare. Tutte le poche mie forze fisiche e morali le impegnerò fino all' estremo per allontanare ogni sciagura e calamità. Sono in mezzo a Voi, e tutte le mie cure son per Voi. Tutto il mio Battaglione Mobilizzato è qui intento a proteggervi. Una intera Compagnia di bravi ed animosi Carabinieri guidati da esperti e patriottici Ufficiali sono pronti a spendere anco la vita per garantire le Vostre famiglie, e le Vostre sostanze. Se in ogni tempo i buoni Cittadini denno stringersi concordi ed manimi intorno a chi regge la cosa pubblica molto più vi sono astretti nell'imperiosità de' tempi attuali, o nell'incertezza degli avvenimenti più o meno disastrosi. Lo scopo, che mi prefiggo è la sicurczza pubblica e privata, l'ordine e la tranquillità generale. Ma che potrei io solo, se tutti Voi non corrispondeste stringendomi la mano, che vi porgo per operare di consenso al pubblico bene? Animo dunque, Cittadini, vegliamo tulti contro i Perturbatori della quiete, siamo inesorabili contro di essi, e mostriamo agli Estranei, che armonia e pace sono il nostro conforto, e niuno oserà turbarci. Tranquilli attendiamo i nostri destini, di cui non potremo mai deplorare le conseguenze funeste, quando il CORAGGIO, la FORZA e l'UNIONE avranno conservato fra noi il buon'ORDINE, la CONCORDIA, e la PACE, che io Vi auguro e che ad ogni costo voglio qui mantenuta.

In Ascoli nella Residenza Governativa della REPUBBLICA il 1.º maggio 1849.

11 Preside
Dottor UGO CALINDRI

## Ai Triumviri.

Ai Deputati dell'Assemblea Costituente

Il Municipio di Monsanpolo nella Provincia di Ascoli

# CITTADINI!

Quando il Popolo nostro elesse i suoi Deputati ben comprese che Voi dovevate compiere il mandato del Paccol proclamare il Governo della Repubblica, e se ci accol proclamare il Governo della Repubblica, e so in no fosse per Voi avvenuto questo Popolo alto avrebbe alzato la voce per fare intendere ch' Esso non poteva accettare un regime di Governo per il quale innanzi alle Nazioni libere si addimostrasse non coscienzioso della propria dignità.

Ora che avete data la Repubblica abbiatevi la benedizione nostra e la ferma volontà di difenderla con ogni solennità di sagrificio; imperciocchè è in nostra coscienza di non potere transigere in niun modo col Papato senza portare onta e nuove ferite alla nostra veneranda Madre Italia. Il Papato terribile nemico non solo è della Italiana politica Unità, ma di tutte quelle Nazioni che nella parola di Dio hanno intelletto di libertà, ed affetto di fratellanza: questo Sacerdozio per il regno di questa Terra ha rinnegato i dolori, il martirio, il civile costume di Cristo facendosi ora il patricida ora il fratricida delle Nazioni. Voi eccelsi Triumviri e Deputati avete proclamato la Repubblica asilo e propugnacolo dalla Italiana Libertà, avete giurato sulla vetta del Campidoglio innanzi a Dio colle parole di un Popolo libero, ch'Essa nè cederà nè transigerà giammai. Tal giuramento rimandiamo noi a Voi nè alcuna Potenze di diplomazia nè nemicizia di fortuna potrà di Esso farvi mancare.

Dite all'Europa che la nostra Repubblica non si spese non nel sangue di tre milioni di Uomini e di mille e mille generazioni: squarciate i misteri della Diplomazia e francamente avveritte i Popoli che nel Deici dio della Repubblica Romana stà il sicuro servaggio che in nome di Dio riporranno immancabilmente su Popoli

liberi i rè vacillanti e detronizzati.

La nostra redenzione non è l'opra di un giorno, non di una mano di Uomini, è il lavoro de secoli, è il fatto delle generazioni, che martiri hanno scritto una storia d'infelicità e di sciagure affinche e noi Popolo di tradizioni il Papato non ci facesse dimenticare esser Italia l'elerna conservatrice ed iniziatrice di quei veri ideoli che un giorno (e ciò non è lungi ) dovranno redimere i Popoli alla naturale uguaglianza e stringerli frà loro di fratellanza Cristiana.

Viva la Repubblica Romana

Dalla Sala del Municipio 28 Aprile 4849

L'Anziano ff. di Priore

Pietro Costantini
Fortunato Tassetti Consigliere
Nicola Gaetani Tamburini idem
Francesco Jaconi idem
Pietro Alissi idem
Gio: Battista Pagliaroni Anziano
Carlo Latini Consigliere
Ermenegildo Polidori idem
Francesco Binni idem
Giammatteo Campanelli idem

Costanzo Tanzi Segretario

Per copia conforme

Il Segretario Municipale Costanzo Tanzj

# Ai Triumviri ed ai Deputati della Costituente Romana

#### CITTADINI!

Uno è il voto di questo Popolo, o Illustri Triumviri e Deputati, ed è che l'infausto potere Clericale non più venga

a rattristare queste belle contrade.

La Repubblica da Voi proclaunata è stata il vero adempimento di un mandato non solo di tre miltioni d'uomini, non solo dell'Italia del Popolo ma dell'intera Europa del Popolo: e questo regime di Governo noi per nostra parisosterremo italianamente, e fortenente: imperciochè abbia mo in coscienza che la compiuta redenzione d'Italia non può venire ne da Rè. ne da Pani.

puo venite ne ua ne, ne na rapi

Nei giorni dell'amnistia il grido della gratitudine unimo con quello della redenzione, e Pio IX mostrandosi sensibile del suo fatto sanzionò il nostro giuramento colla Remedizione d'Italia, in tal modo scriveva una pagine d'istoria per il papato che sembri all'Europa attonita una maraviglia, ma il Papa Cittadino, ma il Papa Italiano fece streta alleanza coll'Austria e serisse l'enciclica del 29 aprile la quale fu per noi il vero programma della decadenza del portere temporale de' papi, e per i rè quello dell'imminente lotta coi Popoli: sò combattiamo se'non vogliamo la taccia di avere adertio al tradimento dei nostri Fratelli Lombardi.

In noi stà Iddio, coi rè Satana.

Il Popolo sotto il governo papale, sappia ciò la Francia e l'Inghillerra, si voleva servo da una casta che in ogni momento, e colla libidine del potere, e coll'ingordigia dell'Oro faceva credere che l'assolutismo era un leggitimo corollario dei principi eterni ed immutabili della Natura di Cristo, e delle Nazioni.

Per il papato l'Evangelo stava sulle note del gabinetto d'Austria e dei ministri di Luigi Filippo, come ora sono i misteri della diplomazia ed i fraticidi veleri del boni-

bardatore.

Il Popolo d'Italia ha chiesto a Dio una Italia del Popolo, e Dio provvidentissimo ha suscitato in Europa un movimento democratico si forte, si progressivo che non è dato

(416)

a furza umana ritenerlo per le vie de' suoi Trionfi, Voi ne avete raccolti i principi, ed in Roma nel cuor dell' Italia li avete riuniti, e fatti palpitare di civile esistenza.

Niuna transazione si ha il dovere di ammettere.

La decadenza del papato è falto che vi ha aderito tre milioni di Uomini nel mentre che il potere temporale era una usurpazione guarentita dalla Diplomazia a propuguacolo dell' Assointismo.

Forti o Illustri Triumviri e Deputati; in Roma si decide l'onor d'Italia, in Roma è proclamata la redenzione della Umanità, in Roma ha il trionfo il martirio di Cristo.

Viva l'Italia libera ed Una Viva la Republica Romana

Monsampolo dalla Sala del Circolo 28 Aprile 1849.

Gianfilippo Tassetti Presidente ticho Ulisse Vice-Fresidente Franceso Jaconi Magiore Nazionale Giaseppe Caetani Tamburrini Tenente Nazionale Gia, diatista Fagiliaroni Nice la Binsi Fortu, do Neconi Pietro - giarre 1

Co.

Glampicileo Camp - offfi

2 1 2 maturis

# Al Municipio di Monsanpolo

#### Cittadini!

Se la Patria non è per noi una Religione, io non intendo che sia. Mazzini

Son lieto vedervi qui riuniti, a mostrare al Popolo vostro che vi ha eletti a depositari di libertà e di senno Italiano quanta coscienza di patrio intelletto è in esso e in noi.

Il Monicipio in questa adunanza con civile sentimento compie il suo dovere ricordandosi che nei Padri nostri la campana del Comone chiamava a richiesta il Popolo e lo armava contro chi ardiva rinegare e calunniare la santa interrità Nazionale.

Oggi sentiamo il palpito omipotente del Popolo fatto in noi cossienza, ci fia arditi dichirarce che la Repubblica è l'atto legittimo dell'esistenza di questo Popolo è la virie moralità del suo civile costume è pagine di gloria e di libertà di questa nostra miracolosa generazione mandate a testamento ai più tardi Necoti.

Questo Popolo posto per suo Sovrano per carità d' Italia a sedere puro ed incontaminato nel convivio della naturale uguaglianza protesti per noi contro chiunque ardisca disconoscere di avere escrictato il diritto di costituirsi a seconda l'immutabile sua indole la virile civiltà di Europa la chiamata di Dio ponendosi per quella via per quella pienezza di libertà a cui è solo dato di rovesciare i troni tutti del Mondo.

Sono altero presentare onorevoli Colleghi un progetto d'indirizzo o per meglio dire la fede politica del Popolo nostro raccolta e tradotta in un vero atto politico. Quest'atto dice come siano Repubblicani e come in-

tendiamo che questo Governo di elezzione venga da noi sostenuto e reso a venerazione da tutti imperciocchè fummo abbastanza sacrestani e servitori de l'api e non possiamo ritornare ad esser tali se pria non dichiariamo voler rinegare il dono divino della ragione e i veri principi eterni dell'Evangelo.

Finche l'Uoino dal martirio Giuseppe Mazzini è posto ad essere senne e palpito del Triumvirato non è lecito dubitare della causa santa: con quest' Uomo la Repubblica è s salva, e Dio lo ha detto, e la parola di Dio non è parola

(418)

di Rè; con quest'Uomo si fa fedele traduzione la Repub-

blica dagli inconcussi principi di Dio.

Nei giorni del coinune dolore e qui francamente lo dico per me la vostra Gioventi si è aducata negli scritti nell'esilio e nel martirio di venti anni che ebbe ad avera il Mazzini afinche i principi eterni della Sovranità Propolare fossero promulgati in ogni parte dell'Europa: per questa incarnazione de principi la nostra Gioventi bene rispose all'appello della grande battaglia del Popolo ed armata sta fervita d'ispirazione ed ardente di ardimento ed onnipolente di Italianità.

Altra riflessione o Colleghi, ci fa sentire il dovere di sostenere la Repubblica ad ogni costo e di non transigere con niun potere che non venga del Popolo: ed è il pericolo di riporre la Patria nostra in dissidio e france questa Unità che la disperso le caluunie ed ha importato di robusta svegliatezza la fronte del Popolo quale lo ha fatto impavido innanzi ai Croati di Napoli: siano maledetti questi che per parteggiare collo Straniero ha armato di pugnale la mano santa del Sacerdozio.

Non ci illudiamo, o Colleghi, la causa de' Popoli non può perire; ed a conforto di Voi dirò il pensiero dell'anima mia tolto della meditazione che di continua mi occu-

pa il movimento de' Popoli in Europa.

Non è lungi la proclamazione di una Costituente Europea in Roma ed in tal modo la causa dei Pincipati troverà l'ultimo crollo. Aspettiamo con alterezza questo supremo momento, ed allora non solo avremmo fratellanza da tutti i Popoli, ma addiverremo i loro salvatori.

Eccovi l'atto politico che depongo alle vostre considerazioni; se esso rinverrà accettazione di compinimento questo giorno mi farete il più bello della mia aventwrata

giovinezza.

Viva la Repubblica Italiana Niccara Gaetani Tambrini Consig.

# ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE AL TRIUMVIRATO

# E AL MINISTERO DELLA REPUBBLICA ROMANA

# IL CIRCOLO POPOLARE DI S. BENEDETTO AL TRONTO

Roma giammai sarà serva. L' ora di sua Redenzione snonò il o Febbrajo dalla vetta del Campidoglio, e Dio registrò quel giorno nel Libro Eterno. A gloria del Popolo Romano venga segnato nelle perpetue pagini il combattimento del 30 Aprile, e a voi Cittadini Rappresentanti che vi addossaste la nobile missione pel regolare e manifestare i desiderii del Popolo, a voi spetta di farlo. Accogliete le sincere parole di amore e di nostra gratitudine per l'adempimento del comune desiderio: rammentate ancora una volta che la libertà del nostro bel Paese, la nazionalità italiana non possiamo conquistare che con le armi , l'unica speranza , l'unica via di salvezza non dobbiamo trovare che nelle armi. La nostra Repubblica deve essere il Palladio della libertà de' Popoli , essa deve far guerra al perfido straniero, e noi pronti ad ogni modo di sagrifici vogliamo guerra disperata sino all'ultima stilla di sangue. Tutti perire vogliamo anzi che rimanere nuovamente schiavi de' Preti , e scherniti in faccia alle Nazioni. I vincoli di unione, di concordia e di vera amigizia siano sempre più stretti fra noi con un sol legame, e smentiamo per Dio I Smentiamo la calunnia dei barbari invasori che noi non abbiamo armi ed armati, che non abbiamo nomini grandi in Italia. Ricordino i nostri nemici che nelle vene dei Romani scorre il sangue di quei Prodi che diedero Lezgi e costumi alle nazioni, ricordino che l'Italia è destinata da Dio a riprendere il suo seggio nell'Europa, nel Mondo. Se la tirannia ci rese disuniti , la libertà ci ha finalmente ricongiunti. Voi Cittadini Rappresentanti diceste che questa libertà è ormai cosa nostra, perchè si è provato all' Europa come sappiamo difenderla. Ebbene unione, coraggio, e l'onore Italiano, l'onore della nostra Repubblica ancora sarà salvo. Il 30 Aprile ha gettato per sempre nel fango il governo del Pontefici-Re, e il decoro della Nazione Francese.

Possa quel giorno di gloria rammentare a tutti i Popoli della Penisola che nacquero Italiani.

# VIVA IDDIO LA REPUBLICA E IL POPOLO ROMANO

Acclamato ad unanimità nella Generale e straordinaria
Adunanza dei 8 Maggio 1849

#### PER IL CIRCOLO

PIETRO ROCCHI VICE-PRESIDENTE GUGLIELMO NERONI PRIMO DEPUTATO

SAVERIO GRISEI SEGRETARIO ANTONIO D. PANSADORO VICE-SEGRETARIO

# AL GENERALE OUDINOT

Comandante la spelizione Francese in Italia

IL CIRCOLO POPOLARE DI S. BENEDETTO

# AL TRONTO

Generale siete voi Francese? Siete voi soldato Repubblicano? Unella bandiera che spiegate ostilmente in faccia a Roma Repubblicana non è quella stessa bandiera che dalla Nazione Francese fu inaugurata riscattatrice della schiavitù dei Popoli? Perché dunque i Repubblicani della Senna vengono . con mano omicida a speguere sul Tebro la santa favilla di liberià ed a combattere per il dispotismo e la tirannide? Questa è un'onta al nome Francese, questo è un marchio d'infamia che voi per fatto del Governo di Francia imprimete in fronte a quel popolo generoso: questo è no delitto che oscura il Gallico nome, e pesa orribilmente sulla coscienza di quei che furono complici di si alto tradimento. Contro di questi noi protestiamo in faccia al mondo, e ci appelliamo al gindizio della Francia come libera Nazione, e non della Francia diplomatica, sulla quale sola ricade l'infamia di tanto fratricidio; il Popolo di Parigi ne farà rendere strettissimo conto agli autori del barbaro attentato compiuto sul suolo Romano a vituperio del quinto articolo della Costituzione

Francese, e del sacrosanto diritto delle genti. No la Francia non smentirà se stessa, e vendicherà Roma che col suo coraggio vi accusa di si abbominevole perfidia, e sacrilegio: ove mai si vide l'onorato soldato correre in siuto

dello sgherro, e dell' assassinio ?

Generale voi tradiste la Francia propugnatrice ovunque di libertà. Dessa spedisce coraggiosi ed intrepidi apoatoli ad infiammarci di liberali sentimenti, e voi venite a mano armata a troncare la vita di un democratico Governo , a soffscare , conquidere , e distruggere quelle liberali istituzioni che sul vostro esempio, ma con mezzi più legali ed umani il coraggioso popolo Romano risorto all' antico valore fondava rivendicando i propri diritti. Eh ! via ricacciate nel fodero la vostra spala un di gloriosa ora disonorata e lorda di sangue fraterno che Romani e Francesi sono fratelli per identità di governo, e di principii, Voi non dovevate squainarla che per difesa, giammai per esterminio di un Popolo libero. Generale ! fidiamo nel vostro opore militare, e ci auguriamo che detestando il passato errore, vorrete ora sostenere i diritti di un Popolo che non è una fazione, come i nostri nemici si studiano farvi credere, il quale con insuperabile costanza ed unione infrangibile vuole ad ogni costo la sua libertà, e giurò di seppellirsi piuttosto sotto le rovine delle città che tornare alle antiche catene.

Rammentatevi che coloro per i quali [pugnaste han sempre fino al giorno innanzi congiurato a danno della Francia. Leggete le storie, e non dimenticatelo mai più.

Viva la Repubblica Romana-Viva la Nazione Francese

Acciamato ad unanimità nella generale e straordinaria adunanza dei 8 Maggio 1849.

PER IL CIRCOLO

Pietro Rocchi Vice-Presidente Guglielmo Neroni Primo deputato

Saverio Grisei Segretario

Antonio Dott. Pansadoro Vice-Segretario

F -

# PROVINCIA CAMERINO

# CAMERINO

## AL TRIUMVIRATO

# ALL' ASSEMBLEA NAZIONALE

ΕD

# AI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ROMANA IL MUNICIPIO DI CAMERINO.

#### Cittadini !

n fatto grandissimo venne teste consumato: La Nazione Francese che ha vanto di generosità, che per identità di principii e per oggi altro rispetto dovea esserci amica, come spesso e recentemente con solenni parole lo avera promeso, ha violato il santo territorio della Nostra Repubblica! Voi avete energicamente protestato, e alle parole prouti sono accorsi vigorosissimi i fatti. Noi figli del Popolo, noi eletti spontaneamente dal Popolo non possiamo per niun modo tradirne la causa, e perciò con ogni calezza di sentimento, con ogni risoluzione di opere intorno a Voi ci uniamo, ci stringiamo intorno al Palladio della Romana Libertà.

Sì, noi vogliamo esser liberi, perchè Dio tali ci ha fatto, perchè troppo lungamenta abiaimo sperimentato i mali del Dispotismo, perchè questo è il fermo proposito di utti che sentono l'amar della Patris. Fra le vecchie isittuzioni, e le novelle non è lougo a transazione: Vi s'inalza una tremenda barriera, e forza d'uomo non è potente a distruggerla. Veneriamo lealmente il Pontefice perchè Cattolici, intimamente amiam la Repubblica perchè Cittadini; ecco la nostra professione di Fede.

( 426 )

Cittadini, il nostro Vòto non si smentirà finchè avvemo lena nel cuore, forza nel braccio. Il dì che la Repubblica fosse minacciata di cadere sarebbe giorno di terribilissima lotta. In nome di DIO, e del POPOLO Noi lo giuriamo!

Camerino 28 Aprile 1849.

Firmati = Filippo Bettacchi Gonfaloniere. Odoardo Giachesi ) Panfilo Fusconi ) Anziani Francesco Bianchini )

> Marino Cicconi Saverio Bruschetti Filippo Avv. Marsilj Pietro Gaudi Giambattista Fabbri Tommaso Ing. Trebbi Giammario Pallotta Francesco Avy. Marsili Romolo Conforti Consig. Gianfrancesco Muzi Filippo Morelli Ulisse Napolioni Filippo Sabbietti Serafino Macchiati Luigi Franci Pietro Gabrielli Luigi Malpeli

Francesco Vannucci

N. B. Mancano le firme di un Anziano, e di 6 Consiglieri non intervenuti all'Adunanza come legittimamente impediti o per giustificata malattia, o per assenza. ( 427 )

La Città di Camerino inoltre inviò al Governo una copia della protesta dell' Assemblea emanata il 25. Aprile
ricoperta dei seguenti nomi

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

I sottoscritti Cittadini Camerinesi aderiscono pienamente alla Protesta dell'Assemblea Romana

> Vincenzo Emiliani Capor. Francesco Bartoloni Sarg. Rutulini Teodoro ff. d'Ispett. di Polizia Miconi Filippo Oreste Angelucci Giuseppe Benedetti Mariano Mironi Paride Santolini Roberto Manelani Serg. Naz. Niccola Sabbatini Vincenzo Ferretti Settimio Marsili Enrico Bettacchi Consal vo Valentini Luigi Milasu Aniceto Bonelli Austerio Scalebretti Camillo Angelini Filippo Lamponi Panfilo Fusconi Cap. Domenico Bufalini Gagliardi Giacomo Filippo Bettacchi Luigi Angeletti Annibale Sabbatini Giovanni Santini Giuseppe Rinaldi Capnani Giuseppe Emidio Ricci Giuseppe Vissani Giminiani Innocenzo Paolo Mancini Raffuelle Tabelli

(428) Leonida Scacchi Ferranti Pietro Bettacchi Raffaele Giacinto Palmucci Antonio Angelini Vincenzo Apriani Niccola Zampini Giuseppe Massi Anacleto Sarti Natali Miconi Sotto Tenente Francesco Luzzi Marchetti Vincenzo Francesco Aleandri Pasquale Falzi Caporale Betti Luigi Serg. Magg. de' Tiragliori Matiano Nataloni Sarg. Foriere Maurizio Maurizi Remigio Ripari Oliviero Muzi Vitali Vincenzo Vincioni Domenico Domenico Mazzetti Pietro Valentini Stefano Cicognani Republic. Vincenzo Jannucci Efidio Mochi Ermanno Grifoni Vincenzo Albarigi Domenico Nicolanti Gio. Francesco Angelini Pasquale Coresi Torquato Torquati Vincenzo Salvetti Giacomo Lucarelli Raffaele Angelucci Sarg. For. David Fiaccarini Achille Galli Alessandro Valenti Tenente Q. M. della Guardia

Alessandro Valenti Tenente Q. M Nazionale Luigi Tronci Emidio Doncecchi Luigi Garampi Fioretti Severino Francesco Conti (429)

Tommaso Gianni Santerini Antonio Francesco Pelagalli Carlo Cianni Giuseppe Fidanza Michele Rotti Enrico Barteri Claudi Mariano Feliciani Carlo Niccola Fessa Emidio Tesca Sotto Tenente della Compagnia Universitaria de' Bersaglieri Gelusio Simoncini Monaldi Fedeli Sarg. de Tiragliori Lodovico Feliciangeli Emidio Benvenuti Alberto Mazzoni Luigi Vincentini Istruttore Amantini Zoa Domenico Piergentili Ettore Marsili Caporale dei Tiragliori Paride Ruffini Girolamo Fiaccarini Passini Leonardo Antonio Bonomi Alessandro Angeletti Filippo Sabiati Dionisio Caraffa Alessandro Massarotti Vincenzo Gasparini Benedetti Mercurio Antonio Bertucci Luigi Ciaschini Francesco Ceccarelli Pacifico Rami Filippo Fiaccarini Nazzareno Zonghi Cesare Mariandi Alessandro Fabiani Giuseppe Marchetti Pietro Lorenzetti Pacifico Marrucchi Angelo Pasini

Venanzio Maccari xxx5

(430)

Vecchiarelii Carlo Alberto Primavera Ajut. Sott. Ufficiale Filippo Corazzini Caporale de' Bers. Univers. Eugenio Maculari Luigi Bernabei Lorenzo Schsini Francesco Vallari Caporale de' Tiragliori Arcangelo Natili Giovanni Deangelis Eleomene Salvi Albino Cupini Luigi Giuseppetti Giuseppe Malpeli Vargo Michele Filippo Ribechi Filippo Amigi Feliciani Pietro Savini Girolamo Carlo Graffetti Antonio Mataloni Vincenzo Diletti Fazzini Gelusio Cesare Castelli Costanzo Lattanzi Fabbri Giambattista Tommaso Righini Gregorio Comi Gajani Mariano Gizio Faricelli Filippo Santini David Monti D. Vincenzo Pecca Leopoldo Betti Risaliti Domenico Fazzini Domenico Palmieri Francesco Nemesio Fabrani Venanzo Comani Emidio Moretti Sarg. Maggiore Vincenzo Ribechi Tenente Domenico Bettacchi Francesco Scnsini Morlacchi Antonio

Vincenzo Macchiati Tenente

Luigi Pierluigi Giuseppe Cicconi Agostini Terenzo Mariani Giuseppe Francesco Federici Giuseppe Federici Carlo Gazzella Aniceto Muzzi Michele Bonomi Valeriano Segatori Filippo Ferretti Mario Gregori Murj G. Francesco Filippo Angelè Bernardi Girolamo Grottini Pasquale Tommaso Pandolfi Natale Marchetti Giuseppe Paggi Salvatore Santieri Agostino Savini Filippo Serarcangeli Palmieri Filippo Sargente Casimirro Vannucci Vincenzo Precisanti Melchiori Venanzo Alessandro Spagnoli Giustino Bettucchi Venanzio Marsili Scrafino Broglio Giuseppe Ricci Gio. Battista Miconi Luigi Petrini Conforti Romolo Capitano Farsarelli Vincenzo Carlo Ribechi Damaso Vissani Giovanni Condona Valentini Sabbieti Gherardo Emidio Znechi Antonio Pignotti Valentino Čorami Fabbri Norberto Felice Fruschetti

Edoardo Giacchesi Vincenzo Fabrosis Giuseppe Angelici Tommaso Bonfiglio Pietro Bufuli Eraclio Maggi Agostino Cardellini Francesco Bendandi Pietro Feliciani Vincenzo Viole Morlacchi Stefano Carlo Accica Casalini Domenico Luigi Rossetti Venanzo Bottacchi Cittadino Savini Pietro Filippo Negri Francesco Geraldini Vincenzo Caraffa Giuseppe Miconi Vespertino Mariani Vincenzo Leonelli Vincenzo Tagliaccenti Giovanni Marsilj Emilio Buratti Giuseppe Cavadischio Giovanni Ciani Domenico Sabbieti Luigi Compagni Nicola Maurizi Venanzo Cardellini Venanzo Manerni Luigi Dornia Giuseppe Merenzi Pacifico Baroni Antonio Menichelli Io Pacifico Turchetto Ubaldo Cugini Francesco Liberati Giuseppe Scudiotti Ant. Bonafè Domenico Muzj Francesco Ricci Gervasio Fazzini

Giovanni Paggi Giovanni Toppi Pietro Marsili L. Valeri Alessandro Betti Eusebio Contili Filippo Marsili Odoardo Luzi S. Belli Capitano Gio. Batt. Biondini Giuseppe Biondini Alessandro Bernini Pacifico Faricelli Luigi Morieno Bedenetti Vincenzo A. Bartoloni Florindo Ferretti Giuseppe Ferretti Luca Clacedi Equizi Nunzio Bernardino Savelli Gaetano Ovidi Macchiati Luigi W. Righi Giuseppe Cottini Angelo Miglioretti Giuseppe Mancini Giuseppe Paoletti Arcangelo Lorenzini Domenico Sensini Luigi Conti Ulisse Napolioni Domenico Mattei Gioacchino Malacchari Patrizio Mazzoni Marsilj Giuseppe Ferretti Giovanni Vincenzo Nebbia Girolamo Casarotta Ulisse Pecci C Andrea Paoli Giovanni Malpeli Filippo Mainardi Francesco Fazzini

( 484 )

Pietro Conforti FilippoMorelli sotto Tenente Naz. Romualdo Mariani Luigi Malpeli Raffaele Macchiati Raffaele Primavera Vincenzo Orazi O. Robbi Giulio Robbi L. Valenti Luigi Lorenzini Andrea De Angelis Niccola Ricci Mariano Schiavi Poggi Angelo Bottacchiari Vincenzo Procarat. Antonio Moriconi Pacifico Ottavioli Luigi Feliciani Io Giosafat Ercolani Vincenzo Miconi Ruggiero Spagnoli Odoardo Tanini Giuseppe Castellani Ferdinando Francalani Nicola Castelli Girolamo Venzoli Terenzio Aspri Leonida Sarti Ercole Fabroni Pietro Pasini Luigi Massarotti Antonio Bernardi Piergentili Colombo Alessandro Bernardi Giulio Cugini Luigi Stella Antonio Macchiati Domenico Malpeli Luigi Tassini Reduce Milite Paolo Marsilj Giovanni Vargas Giuseppe Marchi Domenico Miconi

(435)

Annibale Miconi Francesco Fidanza Venanzio Ciccarini Luigi Mattei Egidio Marchi Ercole Gili Francesco Gili Lorenzo Falzi Alessandro Miconi Io Odoardo Maggi Clito Morelli Settimio Aloisi Tanini Paride Mattia Serafini Pio Roital Antonio Buratti Vincenzo Bartoloni Niccola Canavari Domenico Rocchi Leonardo Nicolai Francesco Laurenzi Rizzerio Osani Sandacchi Federico Giovanni Righini Leone Farabegoli Vincenzo Vespignani Pacifico Amici Pietro Vannucci sottosag. del Duomo di Cam. Antonio Bandagiati Francesco Porciatti Pietro Mariani Bonaventura Vargas Ambrogio Miconi Massarotti Patrizio Pietro Casini Filippo Nebbia Giuseppe Fulvi Giorgio Mazzoleui Filippo Castelli Giuseppe Cagnacci Angelo Carducci Venanzio Feldrini Raffaele Nicolaj Venanzio Ortolani

Serafino Fabi Pelagaggi Pompeo Venanzio Vitali Vincenzo Farroni Mariano Graziani Francesco Zampini Luzi Filippo Mariani Luigi Cesare Tolomei Mariani Pacifico Francesco Sensini Viscani Antonio Venanzio Marchetti Germano Umani Enrico Aspri Pietro Lupacchini Luigi Varani Giuseppe Tomassetti Nicola Napoleoni Giuseppe Paggi Leopoldo Zoppi Domenico Berenadi Pietro Marsili Claudi Clemente Giuseppe Alberto Sbriccoli Pietro Santoni Angelo Moriconi Ignazio Pelagaggi Antonio Ponzi Biagio Antolini Vincenzo Subbiti Viri Quirino Federico Cecchini Francesco Tuzi Angusto Folcini Io Hentigerno Sabbieti Moriconi Tito Domenico Mariani Filippo Toderi Vincenzo Baldini Tito Scudacchi Ciuffetti Venanzio Giovanni Carducci Vincenzo Bomprezzi

Venanzo Angeletti Bellabarba Francesco Ignazio Feliciangeli Venanzo Balducci Secondo Farabulini Pietro Fraticelli Emiliano Bernabei Emilio Ambrosetti Francesco Mingazoni. Vincenzo Angeletti Cngini Filippo Tito Lazzeri Domenico Casini Domenico Gapora Pierluigi Ulisse Filippella Luigi Spriccoli Daniele Lodovico Morlacchi Luigi Corvini Angelo Rosselli Onerino Morluchi Raffaele Tomasetti Fgisto Neri Raffaele Prodenzi Venanzo Menghini Giovanni Albini Giovanni Lotti Porficio Labbretti Oceste Savini Gizcomo Marini Paolo Paolucci Romolo Alleva Francesco Alleva Luigi Decini Sante Marconi Basileo Venanzini Raffaele Perini lo Tommaso Fidari lo Augusto Primavera Raffaele Verdarelli Domenico Micozzi Cesare Grasselli Giovanni Gabrielli

Vincenzo Santarelli

G. M. Pallotta Giovanni Tuaro Angelo Crastrico Io Francesco Luzzi Vincenzo Gabrielli Venanzo Valentini Vincenzo Pericoli Io Giuseppe Gloria Tommaso Tronchi Vincenzo Malpeli Antonio Petrelli Desiderio Pittoni Lucio Cicconi Io Domenico Medici Mariano Bonacucina Antonio Bileggi Filesio Pallani Daniele Nicolai Diamante Ricci Boldrini Luigi R. Meth Giorgio Felici Giovanni Mori Giovanni Vitalini Serafino Felici Giuseppe Berti Giacchesi Ernesto Elpidio Carducci M. Cicconi Claudi Pietro Luigi Sabbieti Luigi Saracini Benedetto Gentili Luigi Mercuri Ginstino Trinci Giovanni Bufalini Pacifico Vissani Angelo Ferretti Filippo Ferretti Antonio Bernabei Felice Mori Matteo Ortolani Guglielmo Diletti Francesco Scoterini

(39)

Sabatino Ramadori Vincenzo Rinaldi Antonio Tagliaventi Caraffa Felice Giovanni Carpiceci Luigi Ruffini Giuseppa Faricelli Lucarini Giuseppe Nazzareno Paggi Luigi Salvatori Carlo Santini Vincenzo Casoni Venanzo Toccafosó Gio. Bat. Buccolini Venanzo Buccolini Nazzareno Buccolini Giovanni Ciciano Francesco Buccolini Montefiore Emidia Flaminio Amici Giuseppe Casoni Carlo Mirlucio Camillo Passini Domenico Moroni Rofino Fattinanzi Domenico Rè Benedetto Marullo Enrico Giovannini Colletto Testa Bernardino Angeletti Francesco Cianni Francesco Vissari Nicola Cardellini Venanzo Gloria Alfonso Vitali Francesco Piccinini Giovanni Gasparri Vincenzo Aspri Luigi Fabbri Giacinto Morselli Carlo Tonnarelli Mariano Pandolfi Giovanni Bartoloni lo Antonio Fallerotti

Pietro Rè Antonio Cicconi Angelo Marj Andrea Moscolini Venanzo Massarotti Marcantonio Vargas Severino Amiconi Clito Ferri Giovanni Scusini Venanzo Milani Pacifico Brugnola Anastasj David Antonini Domenica Gioseppe Mariotti Stefano Sabbatini Pietro Morichelli G. Bernabei F. Av. Marzili Gio. Battista Coluzzi Angelo Pescolloni Domenico Piermattei Alessandro Cipelli Enrico Rota Giacomo Marsili Pietro Gabrielli R. Bianchini Cirillo Bernardi Emidio Piccioni Domenico Santaroni

Camerino 30. Aprile 1849.

Visto il Preside G. Nergai

# IL MUNICIPIO DI CASTELRAIMONDO

### AL TRIUMVIRATO

della

### REPUBBLICA ROMANA

Scosso ha gli animi l'annunzio dei Francesi a Civitavicalia. Rivestiti noi della Rappresentanza Municipale, 24 di interpetri del voto dei nostri Amministati altamente dichiariamo, che la Romana Repubblica troverà, anche nelhe ristrette forze di questo Popolo, i leali difensori contro
di chi osasse turbarce l'esistenza, geloso essendo e risolato di manteaere perenni i diritti di quella libertà,che aggiun;
ge gloria a Roma iniziatrice, ed a quanti la secondano,

# VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Dato li 28 Aprile 1849

Pietro Paolo Sensini Priore
Pier Domenico Turchi
Ludovico Morlacchi
Anziani

### CONSIGLIERI

Ginseppe Mancelli Venanzo Piergentili Ginseppe Turchi Niccola Rossetti Mariano Mataloni Isaia Antonozzi Pietro Bonacucina Camillo Gaoni

M. Gasparri Segr. Pub.

### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

### IL MUNICIPIO DI PIORACO

Nei supremi e perigliosi momenti, che incalzano, e comprometteno le nostre libertà , c' incombe per sacro dovere di Cittadino , di mostrarci forti dei nostri diritti in sosterno della Romana Repubblica, a cui fin dal soo nascere . ed ora ngovamente prestiamo solenne adesione promettendolo sull'ara stessa del Nume Salvatore del Popolo Italiano, Il Popolo abbandonato a se stesso si scelse un legittimo Governo per mezzo de' suoi legittimi Rappresentanti. L'impudenza di una casta di Uomini clericali lo disse venuto alla luce sotto la protezione di una mano di faziosi. ci disse anarchici, e procurò di ribadire le nostre catene coll' opera della diplomazia e delle bajonette straniere. Onta eterna a questi nemici della libertà ! Il foro operato e loro calunnie non faranno che ripiombare sul loro capo, e ricoprirlo d'un aureola d' infamia. Noi fummo giulivi in quel giorno in cui l'Aquila Repubblicana incominciò a ricoprire dal Campidoglio co' suoi vanni le nostre franchigie. Si lo ripetiamo fummo gielivi, ed ora , quando il nostro Governo spieghi la sua bellicosa Bandiera , Noi forti di quella fede , che impronta le anime grandi , e le magnanime imprese , impavidi la seguiremo , dovunque gli piaccia inalberarla , come Vessillo di gloria e di libertà non peritura.

> Pioraco i Maggio 1849 GIOVANNI MILIANI Priore Antonio Cesini ) Antonio Tamagnini ) Anziani Francesco Mataloni )

CONSIGLIERI

Antonio Mariani
Venanzo Censi
Giuseppe Marchetti
Luigi Tamagnini
Sante Spitoni
Agostino Cibaldi
Fietro Paolo Fornarini
Groxce di Marini Giuseppe

Francesco Castrica Segret.

# ALL' ASSEMBLEA NAZIONALE

### COSTITUENTE

#### AL TRIUMVIRATO

#### ED AI MINISTRI

### DELLA REPUBBLICA ROMANA

### LA MAGISTRATURA DEL MUNICIPIO

### DI ACQUACANINA

### CITTADINI!

Coll' essersi mai sempre mantenuto l'Ordine Publico in Comune dupo la proclamazione della REPUBBLI-CA ROMANA hanno apertamente questi Popolani fatto conoscere esser di loro più che piena sodisfazione l'attuale forma di Governo, tanto col mantenimento del suddato Ordine Publico, quanto col dare pronta, ed esalfavasione agli ordini abbassati dall' Assemblea, e ucoi Ministri, e con l'acclamare le provvide Leggi emanate.

Serva tale genuina dichiarazione, o Cittadini, a smen tire l'Opinione invalsa in qualcuno che la tanto acclamata REPUBBLICA ROMANA non riscuota le simpatie delle Pravincie.

Acquacanina 30 Aprile 1849

Vincenzo Ausovini Priore Bernardino Valentini Antonio Gennari V. Faricelli Seg.

Anzien

# ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE

## AL TRIUMVIRATO

### E AL MINISTERO

### DELLA REPUBBLICA ROMANA

### IL MUNICIPIO DI SERRAPETRONA

#### CITTADINI!

Dalle notizie che ci porgete, siam fatti certi che na divisione Francese si è presentata nella Capitale Roma per perturbare i sacri dicitti della Nostra Repubblica consentita dal volo universale, mediante missione di deputati come da noi, così da tutti a viva voce approvati i quali dal Campidoglic con piena facoltà del. Popolo proclamara teste l'Assemblea Costitucate. Voi a tutto questo sette operato enza il più piccolo inganno, rendendoci avvisati di tutti i fatti, de il mandato delle Provincie non è stato tradito., Viva dunque la REPUBBLICA ROMANA!

Senza pertanto lutertenerci con eleganti ragionamenti intendiamo col presente di rinnovare il voto di fiducia più caldo, l'atto più lezile, e saldo di adesione al Governo Repubblicano, cui tanto apbilmente, e con inenarrabile profitto presiedete.

Accettate questi sentimenti di fedele, e costante attaccamento alla Nostra Repubblica, e siate sieuri che niente lasciaremo intentato per la difesa di Essa contro chiunque osasse di violarne i diritti.

Tutti concordi adunque ripetiamo qui con enfasi s Viva,

e viva sempre la REPUBBLICA ROMANA!

Votato li 4 Maggio 1849 Antonio Giacinti Priore

| Gio: Batta Natalini | )            |
|---------------------|--------------|
| Paulo Claudi        | )Anziani     |
| Giovanni Vitali     | )            |
| Sante Pioli         | )            |
| Antonio Sereni      | ) Consiglier |
| Lorenzo Natalini    | )            |
| Annualna Ciasani    |              |

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### ALL' ASSEMBLEA NAZIONALE

#### AL TRIUMVIRATO

#### IL MUNICIPIO DI PIEVETORINA

Cittadini! La Magistratura ed il Consiglio di Pievetorina eletti spontaneamente dal Popolo con ogni solennità Vi dichiarano che essi prestano la più piena adesione all' attuale Governo REPUBBLICANO e che il Popolo intende di conservar integri i scoi diritti di Libertà concessigli da Dio-Protestano poi di essere Repubblicani, perchè nel Vangelo sono stati proclamati Repubblicasi principi, Venerano nel Pontefice la potestà spirituale, nell'atto stesso che amano la Repubblica Romana come fonte di beneficii, come conveniente ai principi di Pariottismo Italiano.

Questo è il·loro voto, e questo vogliono a Voi con ogni publicità manifestato.

Votato per acclamazione nel Generale Gonsiglio del 30 Aprile 1849.

### Antonio Ciccarelli Priore

Ansovino Bocci

Filippo Castellani | Anziaoi | Giuseppe Massaria | Anziaoi | Domenico Carocci | Angelo Quintiliani | Dourenico Giacchini | Angelo Quintiliani | Consiglier Angelo Cristallini | Consiglier | Consiglier

Emidio Pompei Sindaco di Torricchio Antonio Pompei Anziano, Vinconzo Angelici Consigliere F, Marchetti Segretatio v 3

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE

#### AL TRIUMVIRATO

#### DELLA REPUBBLICA ROMANA

### LA MAGISTRATURA DI FIASTRA

### NELLA PROVINCIA DI CAMERINO

Cittadini !

L'alba del giorno 27, che più brillante, e pura sorse ad indorare i nostri Appennini fu per noi Nunzio di gioja in prima ignota, perchè foriera di novella, che l'animo riassicurava della Repubblica Romana. L'ingresso delle truppe Francesi nel nostro suolo era caparra immancabile di lor patrocinio, e vedemmo in esse le braccia di fratelli protese a lor fratelli; ma ho quanto passeggiera fu la dolce illusione! Il giuro solenne, che Voi, o Deputati e Triamviri, pronunciaste di respingere con la forza rimbombò nelle Valli, e ripetuto dall'eco di questi Appennini manifestò lo inganno. L'animo si riscosse, e e comprese, che un Popolo indipendente, una Nazione democratica, rinnegando i suoi principi si dichiarava nemica giurata della libertà italiana, e la sfida gettava di guerra fratricida. Noi, Noi sentivamo il bisogno delle istituzioni liberali, le ricevemmo e le abbiamo comprese. Nelle gravi vicende, nei supremi momenti ci conservammo tranquilli, e dignitosa fu la nostra calma. Non una offesa nella persona, non un detto. non una ingiuria. Fummo fratelli , lo siamo, e sempre il saremo.

La nostra protesta è solenne = Mai ci faremo istrumenti a ribadire le catene di servitti -

### VIVA LA REPUBLICA ROMANA

Acclamato ad unanimità nell' Adunanza del di 30 Aprile 1849.

La Magistratura Andrea Mafferri Priore Girolamo Conti ) Anziani

Francesco Conti Segretario

### AL CITTADINO PRESIDE

#### NELLA

### PROVINCIA DI CAMERINO

# LA MAGISTRATURA E CONSIGLIO

#### DI PIEVEBOVIGLIANA

Quando giunse da Roma nel Febrajo testé decorso la notizia sulla proclamata istituzione del Governo Repubblicano, anche in questa contrada la commozione degli animi in senso di gioja fu universale, vivissima, nè mancò il pianto di gaudio a fecondare le rinascenti speranze della Italiana Libertà. Dalla natura, e carattere dei primi sensi, riesce facile il dedurre quanto imponente, e generale sia qui scoppiato il fremito di sdeguo all'udire come il Ministero di Francia si accinga ora a distruggere tra noi l'idolatrato Regime, impiegando all'uopo quelle armi medesime destinate a garantire nel Suolo Francese la rialzata Repubblica, e come un Popolo liberalissimo si proponga di comprimere i generosi slanci di altro Popolo Fratello per ricondurlo al passato. Laonde con ogni alacrità veniamo a dichiarare, che la REPUBBLICA ROMANA deve contare per ora, e per sempre sul nostro sussidio a rispingere gli attacchi dei comuni nemici, e sapere che il nostro concorso a mantenerla salda, ed inoppugnata non verrà meno all'appello reso ormai necessario dall'attitudine dei Repubblicani fratricidi, che la minacciano. Questa determinazione sarà, lo speriamo, concorde anche per volontà dei Popoli di ogni altro angolo dello Stato, e come la Repubblica nostra valuterà convenientemente le rinuovate Proteste, così giova che gl'instancabili nemici conoscano la immutabilità dei nostri principj.

Finalmente siete presato Voi, CITTADINO PRESIDE, di communicare al Superiore Governo gli espressi sentimeuti, che avranno anche maggior credito ove siano raccomandati dalla vostra parola. (448)

Fatto, ed approvato con vivi applausi in seduta pubblica dalla Magistratura, e Consiglio di Pievebovigliana questo di 1. Maggio 1849.

### Ansovino Lucarelli Priore

F. Bianchi Anziano
G. Cieconi
J. Liberti
D. Vincioni
S. Lucarelli
E. Fioretti
O. Sanni
V. Borcea
G. Piergentili
A. Orazi
G. Cianni
Carlo Lucarelli Segr.

#### RFPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ED AI TRIUMVIRI

### LA MAGISTRATURA DI SEFRO

Cittadini Deputati e Triumviri!

Voi imprimeste nelle menti più rozze l'idea della vera liberta, e le opere vostre secondano la vostra missione. Voi l'esiglio, la carcere, il dolore e tutto provaste nel tempo del dispotismo e con rassegnazione degna dei seguaci dell'Evangelo consagraste i vostri stenti per la felicità dei popoli. Voi ora a nome di tutti volgete le sorti politiche, e vi affaticate con lena instancabile per attuare quel meglio comune che serbavate nel cuore - E non dovremo confidare sù voi? Chi oserà di attentare alla propria libertà? Chi vorrà cacciarle un ferro nel seno e rendersi sui-

che si snatura colni che vorrebbe distruggere il democratico Governo della Città eterna dei Bruti e dei Camilli. Questo suolo comunale non ha che pochi abitanti: ma dessi vi benedicono, siatene certi. La piccola Comune di Sefro non è l'ultima fra le italiane della Camerinese Provincia. Anche nelle campagne e nei villaggi, anche fra que-

cida ? E' un miserabile che aberra la meta, od un traviato

Conservi il Ciclo la Repubblicana Reggenza la quale, proclamando ugnaglianza, verità ed amore, rompe con mano amica le catene della servità, distrugge i privilegi di alcune classi, ascolta le querele degli oppressi, toglie ed attenna i più gravosi tributi e ritorna l'uomo al suo naturale diritto,

Questo è il Governo di Roma, questi, o Cittadino Gen. Oudinot, sono gli atti dei nostri Rappresentanti.

Votato ad unanimità nella pubblica Sala a di t Magzio 1849.

FRANCESCO MORETTI Priore. PIETRO GRILLI Anziano. Biagio Santini Anziano.

sti monti stanno i cultori di Cittadine virtù.

LUIGI Dott. SCARDACCI Segretario,

### IL MUNICIPIO DI GAGLIOLE

AL

#### TRIUMVIRATO DELLA REPUBBLICA ROMANA

Scosso ha gli animi l'annunzio dei Francesi a Civitavicchia. Rivestiti noi della Rappresentanza Municipale, ad interpetri del voto dei nostri Amministrati dichiarismo, che la Romana Repubblica troverà, come ci sembra anche nelle ristette forze di questo popolo i leali difensori contro chi osasse turbare la sua esistenza geloso essendo di mantenere percani i dirititi di quella libertà, che aggiunga gloria a Roma iniziatrice, ed a quanti la secondanti

Viva la Repubblica Romana

Dato li 30. Aprile 1849

Federico Pierangeli Priore
A. Paguotta Anz.
Francesco G. Calisti Anz.
Francesco Brocchi Anz.
Per copia conforme in uso d'Ufficio

L. Ricci Segret. Pubbl.

### ( 451 )

#### REPUBBLICA ROMANA

### In Nome di Dio e del Popo!o

## Ai Cittadini rappresentanti la Repubblica Romana

Il Municipio ed i Consiglieri di Fiordimonte.

Noi per dimostrare la nostra fedeltà verso la Repubblica Romana, sentiamo il dovere di assicurare alla medecima, in nome anche dell'intero l'opolo, che amministriamo, l'alla devozione pel di Lei Gorerno, ed il vivo desiderio, che al in non solo perchè sempre più vengano a consolidarsi le disposizioni prese dai valenti Uomini, che la rappresentano combasate sui principi della nostra S. Religione, che da veri Cattolici con tutto il rispetto noi protestiamo di venerare in ogni tempo, ma perchè pure vadano a perpetuarsi quelle, che si adotteranno in avvenire, specialmente per salvare la libiertà, e la patria nostra.

Chiunque osasse turbarla, pereliè dataei da Dio, ben volontieri ci uniremo coi fiatelli comuni per allontanare i nemici dell'ordine.

Queste sono le proteste che intendiamo di fare come interperri della volontà del pubblico, che ci elesse all' Ufficio, in cui ci troviamo, e queste ripeteremo sempre in nome di Dio, e del Popolo.

### VIVA L'ITALIA, VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Fatto, ed approvato all' unanimità in pubblica seduta dalla Magistratura, e Consiglio di Fiordimonte li 17 Maggio 1849.

- G. Chiumenti Priore Presidente
  - G. Bonanni Anziano
  - A...Sori Cons.
  - A. Galassi Cons.
  - A. Conti Cons. G. Leonelli Cons.
  - L. Ferrucci Cons.
  - D. Morelli Cone
  - P. Morelli Cons. L. Mariotti Cons.
  - E. C. L.:
  - F. Subrizi
- C. Lucarelli Seg. Pub.

# REPUBBLICA ROMANA

In Nome di Dio , e del Popolo

All' Assemblea Nazionale

Ed al Triumyirato

#### IL MUNICIPIO DI PIEVETORINA

Cittadini - L'invasione Francese è un fatto solenne; un offesa apertissima al diritto delle Genti. Voi avete protestato con la forza, e noi pienamente ci aderiamo al patrio yestro operato.

Nè i diritti del popolo sono inviolabili perchè da Dio solo concessi. Noi siamo Repubblicani perchè nel Vangelo son proclamati principi repubblicani. Nel Pontefice Noi veneriam altamente la potestà Spiritosle ; nella Repubblica troviam la vera garanzia della Libertà. Questo è il voto del Popolo che legittimamente rappresentiamo, questo è il voto che solennemente vogliamo manifesto all'inclito atpula Goycino.

Viya la Repubblica Romana Pievetarina 30 Aprile 1849.

Il Priore
Antonio Ciccarelli
Filippo Castellani Anziano,
Ginseppe Massacca Anziano,
Giovanni Filiciangeli Cous,
Domenico Carucci Cons,
Angelo Quintilliani Cons,
Domenico Giacchiui Curs,
Angelo Cristallini,
Antonio Bocci Cons.

Antonio Bocci Cons.
Emidio Pompei Siudaco di Torricchio
Antonio Pompei Ans.
Vincenzo Angelini Cons.
Ferdinando Marchetti Seg. Comunale.

Per copia conforme
II Preside
G. Neroni

#### REPUBBLICA ROMANA

### IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

La Magistratura di FIUMINATA convinta che il Goverpente de la Repubblicano può felicitare il Popolazione che rappresenta esterna voti di gratitudine per i Benefici gli ricevoti anche per parte della Popolazione istessa, che si maniene tranquilla, sebbene composta tutta di aggicoltori. La Magistratura particolarmente prega l'almo Triumvirato ad accogliere la sincerità di questi sensì, che anche male espressi sono l'eco della verità.

Dalla Residenza Municipale di Fiuminata questo di 30 Aprile 1849.

#### = Firmati =

Costantino Mariani Priore Luigi Flamini Anziano Giovanni Barboni Anziano Bartolomeo Bartocci Seg. Comunale Per copia conforme in uso d'Ufficio

Il Preside

G. Neroni

#### COMUNE DI SERRAVALLE

#### Processo Verbale

La Rappresentanza Municipale della Comune di Serravalle Prèvincia di Camerino gelosa custode del mandato ritérato dal siro Popolo altamente protesta contro la stranicia invasione, «e rinnuova la più ferma », de energica retesione al Governo della Repubblica Romana essendo appinto quiella forma di Governo in cui il popolo riconosce la propria sovranità », ritiene il sopremo esercizio », si elegge liberamente, e di comune consentimento i suoi Magistrati, detta a se stesso le leggi », si crea i auoi rappresentanti, edi suoi Ministri, e il Governo dipende in una parola dalla volontà assoluta della ragione, unico miglior modello, e più estato esemplare che rintracciar posisimo nel Sacrosanto Codice dell'Evangelo, e nei diritti, e doveri della Civile Societa."

Di questa verità ci assignizano, e ci persuadono i saci annali, nei quali ovuque vedismo sanzionati i diritti del Popolo, riconosciuta la sua sovranità, e il suo volcre rispettato nelle seccende politiche di maggiore importanza.

Dichiariamo inoltre che le basi del nostro Governo popolare sono la libertà; la virto, l'egnaglianza. Una libera ta scerra da ogni servitto escnte però sempre dal libertinaggio, e dalla licenza, una libertà di pensieri, di discorsi, di azioni che l'ordine pubblico non oftendono, sono i diritti di una Repubblica.

La virtù si è l'altra base sù cui poggia il Governo democratico.

Il terrore, la forza, la violenza, un vile e vergognoso servaggio sono il gran mobile, ed il sostegno della monarchia, e del dispotismo nemico dei diritti sociali, e naturali dell' nomo, e della Religione. Ce ne appellismo in conferma di ciò ad un Governo sotto cui ella conta fin dal un nascre per il lasso di quasi tre secoli le più atroci persecuzioni, le profanzioni le più sacrileghe, le più barbare vessazioni, le più maligne calonnie sotto il governo dei Calligoli, Massimini, Erculei, Diocleziani, Deci, omnettendo tanti altri mostri piutotstochè uomini, la Religione vide profanze turpemente il suo Santuario, inondare i Tempi di sangue innocente, trucidare i suoi Saccotto.

to il crudele dipolismo della Romana morarchia, I Depoti della Cina, e del Giappone presentano a noi in tempi
più recenti un quadro eguale d'intollercusa, di crudeltà,
e di barbarie. La sola virti datonque cica, e mantiene la
nostra Repubblica, questa virti c'insegni i doveri della società, ci addita le regole della nostra morale condutta, e
ci istroisce di quanto dobbismo a noi stessi, e ai nostri simili, e comandaci una vita costumata, modesta, frugale,
ativa, condanna la vità dell'ozio, i il fasto dell'embisione,
a licenza del libertinaggio, che furono sempre il soglio del
dispolismo. Finalmente l'esser tutti eguali in ficcia alla legge è obbligante indistintamente ogni persona, e vegliante
sulla condotta del ricco, egualmente che del povero, del
Magistati, e del Popolo.

L'aver tutti per origine un'eguale diritto alle Magistrature, alle pubbliche Givili, e Militari funzioni il solo nnico merito dovendo discernere fra concorrenti, e decidere sulla scelta, e il non conoscere eziandio il Governo Popolare persone per nascita, o per fortuna privilegiata, e l'essere in una parola Popolo, e Cittadini, godendo tutti di egual diritto nelle elezioni, e nelle assemblee ci costituisca ciò che chiamasi democratica eguaglianza, che la Religione comanda, la legge di natura, e i diritti delle Genti ci reclamano. La Religione ce ne persuade col dirci, che essa non conosce l'uomo che come semplico creatura in faccia

al Creatore.

Ogn' altro rango, ogn' altra distinzione è a lei interamente sconosciuta, ed ignota. Essa risguarda gli uomini di qualunque classe nel delubro della Religione un sol Popolo, che goda dei medesimi diriti, ed astretto dai medesimi doveri. La legge di natura c'inculca che avendo gli uomini surfito da essa un'egoaglianza di facoltà si morali cle fisiche, dei medesimi bisogni, proporzioni, e tendenze, tutti-debbono fruire nello stato sociale delle stesse guarentigic civili, e' sottoporsi alle medesime obbligazioni.

Serravalle li =9 Aprile 1849.

L. Rosa Anziano
Domenico Ant. Pucci
D. Cola Cons.

F. Carminelli Cons.

L. Manoini Seg.

Per copia conforme Il Preside G. Neroni

#### REPUBBLICA ROMANA

AI POPOLI

### DELLA CITTA' E PROVINCIA

DI CAMERINO

IL PRESIDE

### CAMERINESI !

Straordinarie novelle, improvisi avvenimenti hanno agitato in questi ultimi giorni l'animo vostro. Fate cuore però, la causa dei diritti del Popolo e della ragione , non che avervi perduto, si viene anzi ogni di meglio afforzando, e a Noi sta affrettarne il completo glorioso trionfo.

Unione, Concordia. Ecco le armi onde una Nazione Civile giunge a vittoria. Ecco le armi onde la Repubblica Romana vuol venir grande.

Unione, concordia sia il motto d'ordine d'ogni buon Cittadino, sia lo scopo d' ogni desiderio, sia il principio d'ogni azione. Non un odio, non un rancore, ma un generale accordo fraterno stringa tutti in una sola Famiglia.

Sacerdoti del Dio della Pace, a Voi incombe peculiarmente la santa Missione. I principi che reggono il nostro Governo sono principi dell'Evangelo, perciò devono essere i vostri. Le vostre opere siano leali, la tolleranza, la buona fede debb'essere reciproca CIO' CHE A TE NON PIA-CE NON VOLERE CHE AD ALTRI SIA FATTO. Ecco la base del gran Codice della Repubblica. Si la Repubblica di Roma mai non lederà la supremazia religiosa del Pontefice. La libertà di quella non sarà ostacolo alla indipendenza di questo. Il motto = Santa Romana Chiesa e Repubblca Romana = non è nuovo nelle storie della Civiltà, e della Religione, e a noi è riserbato tradurre gioriosamente ad atto il pensiere di mille Savi il desiderio di mille Buoni, il volere di quanti credono all'umana perfet. tibilità.

Camerinesi ! Voi sapete che un invasione francese ha violato il nostro territorio. Non v'e ignoto il vile pretesto ( 457 )

onde i nemici del Popolo hanno spinto i soldati di quella generosa Nazione nd oflendere i nostri più sagri diritti. Essi loro hanno detto. De'è che il popolo spontaneo plaudisca alla Repubblica del Gampiloglio? l'Celete che il ferro minaccia la vita del Cittadino? l'edete l'insulto che rattrista quiete dell'aomo tranquilla e prudente? Orsi soldati di Francia, sorgete, siate i redentori di tre miglioni d' Uomini strastinia a ruina.

Stranissimo degli avvenimenti ! Un Bonaparte ha firmato la sontecza dell'inginistissima invasione ! Un Bonaparte ha segnato il Decreto della difesa più disperala ! Ma nò, non sono le armi, sole onde noi dobbiamo respingere l'aggressione straniera. Il dirò altra volta, con l'indione e con la conocodia noi dobbiamo semetire l'empia eagione, che l'Ita provocata. Dimentichiamo ogni privato dispetto ; tutto des cedere alla salte della Patria! Conquistimo i nostri nemicio con la potenza dell'amore; costringiamoli a confessarsi ingannati, a chiedere; in a mulpesso Isale!

LA RELIGIONE SIA NOSTRO PRIMO PENSIERO; Si conservi l'ordine pubblico, e la vittoria della nostra

santa Causa sarà assicurata!

Buoni Gemerinesi! Di cortesia, di gentilezza voi sempe portaste vanto grandissimo. Ecco il momento di rinnovarne le prove più chiare: ecco il momento di dar novello saggio di moderazione, e di amore. I travisti nostri fratelli ci faranno giustizia col riunirsi per sempre con noi col gridare insieme con noi DIO E POPOLO: UNIONE E TOLLERAYZA: RELIGIONE E LIBERTA\*.

### VIVA ROMA REPUBBLICANA

Camerino 30 Aprile 1849.

Il Preside

GIUSEPPE NERONI

# ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### ED AI TRIUMVIRI

DELLA

#### REPUBBLICA ROMANA

### La Guardia Universitaria ed il Battaglione Nazionale

#### DI CAMERINO

Quando Voi proclamaste la Romana Repubblica, Voi non faceste che mettere in atto il Volere del Popolo che in suoi rappresentanti eletti vi aveva con legittimo, ineluttabile, e pieno mandato. Un popolo che si vede abbandonato dal suo Principe, cui tante prove date aveva di affetto e di fedeltà per quanti non erano stati non che i giorni, gl'istanti del suo regnare ; un popolo che in onel fatale sconsigliato abbandono aveva ad esso protese le braccia pregando, iscongiurandolo a tutta foga di amore perchè tornasse alla dolce unione, al pacifico trono, ai suoi figli ; un popolo che sveva vedato questa sua più che preghiera adorazione respinta dagl'infami sgherri che il Padre gli avevano rapito, e che iniquamente il celavano come un prigioniero nelle tenebre impenetrabili d'iniquissima corte : un popolo che alla sua amorevole supplicazione senti darsi per tutta risposta la suprema delle maledizioni, questo popolo si scosse, indignossi, pensò a se stesso. Egli senti la sua dignità, e conobbe che solo in se stesso, e nel Dio di tutti i popoli doveva fidare. Fù allora che soilevata la fronte del grave pensiero, questo popolo col tremendo ruggito di un leone, con una vece composta di tre millionisi face altissima, fortissima, da commoyerne il cielo, gridò innanzi a Dio ed agli Uomini - io voglio - io posso - io devo essere libero, lo sono repubblicano - E perchè in Campidoglio stà l' Ara immortale della più gloriosa delle repubbliche, al Campidoglio Voi foste inviati, affinche per le vostre mani il sacro fuoco di libertà, di gloria, di vita, e di vera vita, non letargica e inferma, si riaccendesse ma volta sfavillante e creatore di luce : e Voi faceste secondo il vostro mandato : Voi riaccendeste quel fuoco, ed allo spiendore di sua fiamina su(459)

blime giuraste innanzi tutto l' indipendenza d'Italia . e. dal santo giuro d'indipendenza traeste il grido solenne di " VIVA LA REPUBBLICA ROMANA " Or vengano quanti sono gli nomini abitatori dell' Universo, vengano, e se il possono pensatamente impuguino pure la realtà de'nostri diritti, la ragione del nostro operato. Voi lo sasterrete con la santità de principi che l' nman genere ha sancito sin da quindo ha conoscinto chi è l' uomo. Noi lo sosterremo con l'armi nostre, con le nostre braccia, cei nostri petti. E se Francia Repubblicana, ciò che non può entrarci ancora in pensiero, se Francia Repubblicana tentasse infrangere questi nostri diritti, se volesse venire a far con noi le parti dell' Austria, Voi griderete ai Soldati Francesi in nostro nome, che mal si conviene ai gloriosi vessilli di libertà fussi segnali di appressione, e di stragge verso i propri fratelli ; che il nome francese , mai sempre grande e carissimo a quanti popoli si conoscono da libera vita diverrebbe ora esacrato a quanti sentogo onore . e coscienza degli umani doveri ; che i francesi banno dato solenne promessa di amorevole fratellanza innanzi a tutta Europa a qualsia libero popolo: dite loro, che Francia ha pure dei debiti , e sacri e innegabili a prò dell'Italia : che le sue bandiere, i suoi più nobili trolei sono ancora spruzzati, e rosseggiano di sangne Italiano : che infame si rende al cospetto dell' universo la nazione che rende catene per vittorie, servaggio per libertà, morte per vita, ignominia per gloria : che la macchia d'ingrata è più pesante e più nera di quella di codarda ; ella è più maledetta da Dio e dagli nomini di cuor generoso, che non la tirannide stessa. Aggiungete ancora che se Francia Repubblicana per proprio interesse concepito avesse il desio di scannare sull'ara del dispotismo Roma Repubblicana, griderebbero Inite le istorie che mai veramente Repubblicana Francia non fu ; che i suoi soldati non gran soldati, ma sicari di re : griderebbero all'assas-inio , al fratricidio; e il nonie loro tramanderebbero fasino alle ultime generazioni degli nomini come quello di traditori, di egherri, e d'imbecilli che non sanno quel che si facciano, che proclamando libertà prestano il braccio alla tirannide, che invitano i popoli a spezzar le catene, per poi trucidarli appena disciolti. Direte ancora che queste cose noi mandiamo dicendo solo per amor lero , solo perche vogliamo che un popolo repubblicano, a noi per sacri principi fratello, non sia così atrocemente bruttato di tanta ignomi-

nis : e che d'altronde noi siam pronti ad ogni estremo : perchè d'ogni estremo è per noi peggiore la perdita della nostra libertà. Se noi sapemo un giorno vincere, e morire per Francia , sapremmo pur oggi pugnare , e morire contro essa. Ma deh! che un tauto scandalo non faccia vergognosa la miglior parte d' Europa : che i Re non esultino alla strage di liberi guerrieri , che non abbiano a dire con infernale sarcasmo; ecco il bel frutto, il trionfo della libertà; questo è il fine a che vanno i popoli scatenati, questo l'abisso in che li sommerge il loro delirio. Alla perfine direte che se verranno essi come fratelli , apriremo al loro amplesso le braccia , col fraterno saluto, e col santo bacio di pace sincera; se poi come nemici, avranno a farla con disperati nemici, che si batteranno sino all' ultimo uomo, sino all' ultima stilla di sangue : così questa terra geutile addivverrebbe o il nostro, o il loro sepolero; pensino però che sul nostro seriverebbero i posteri pietosamente la lode dei forti; sul loro la maledizione, e l'infamia.

SAVERIO BRUCCHETTI Tenente Colonnello Comandante la piazza.

FILIPPO BETTACCHJ Maggiore in Seconda.
ODOARDO GIACHESI Capitano Ajutante Maggiore.
ALESSANDRO VALENTI Tenente Quartier-Mastro.
FILIPPO MORELLI Sotto Tenente Porta Bandiera.
L. PROF. BETTI Ufficiale Sanitario.
GIAMBATTISA EBBRI Ufficiale Sanitario.
ALBERTO PRIMAVERA Ajutante Sotto-Ufficiale.

Compagnia isolata dei Tiragliationi Universatari di Camerino

Belli Serafino Capitano
Lamponi Filippo Tenente
Angelini Camillo Sotto-Tenente
Rosa Emidio
Betli Luigi Sergente Maggiore
Santini Filippo Sergente Foriere
Corazzini Vincenzo Sergente
Galli Achille
Lattanzi Lattanzio
Monachesi Fedele
Bernardi Girolamo Caporale

Corazzini Filippo Fabroni Nemesio Fidanza Giuseppe Marsili Ettore Nicolanti Domenico Palmucci Giacinto Tallaù Francesco Claudio Clemente Zappatore Claudio Mariano Accica Carlo Comuni Agostini Terenzio Amantini Zoa Angelini Gio: Francesco Antonini Domenico Antonino Decio Borboni Antinore Benvenuti Emidio Bernabei Luigi Bettacchi Enrico Baiagi Raffaele Bocci Casimiro Boldrino Luigi Borioni David Caraffa Carlo Cavalieri Achille Cicconi Lucio Curj Francesco Fabri Norberto Farricelli Girio Fazzini Disma Federici Giuseppe Feliciangeli Lodovico Feliciano Carlo Felcinei Augusto Ferretti Vincenzo Fiaccarini David Ferretti Aniceto Garambi Luizi Gasparini Vincenzo Gregori Mario Giachesi Ernesto Girotti Raffiele . Lupacchini Pietro Malpeli Vincenzo

Marchetti Vincenzo Marsili Settimio Mazzoni Alberto Muzi Aniceto Natalini Lorenzo Natili Arcangelo Palmieri Francesco Paolucci Paolo Passini Filippo Petrini Luigi Piccioni Torquato Piermarini Pellegrini Pittoni Desiderio Recchi Filippo Ricci Diamante Ricci Didio Ricci Nicola Rinaldi Francesco Ruffini Paride Salvi Cleomene Salvatori Gisleo Santoni Seleuco Sarti Leonida Schiavi Mariano Simonetti Egidio Tanini Odoardo Toderi Filippo Tonnarelli Carlo Torquati Torquato Turchi Francesco Umani Germano Vecchiarelli Carlo Vissani Damaso Vissani Raffaele Zampini Nicola

> Prima Compagnia del Battaglione Nazionale di Camerino

Ferretti Angelo Tenente Ribechi Vincenzo ,, Fedeli Francesco Sotto-Tenente Maurizi Maurizio ,, Mazzetti Domenico Sergente

Ribechi Filippo Sabielli Filippo Angeletti Luigi Antognetti Pietro Emiliani Vincenzo Mochi Egidio Ribechi Carlo Sabbieti Porfirio Savini Agostino Vissani Venanzio Vissani Damaso Vissani Antonio Angeletti Vincenzo Antognetti Pacifico Allevi Pacifico Antinori Pacifico Benedetti Vincenzo Cardellini Venanzio Ciccognani Stefano Colonnelli Giuseppe Ferri Giacomo Ferri Clito Farfarelli Gaultiero Farfarelli Vincenzo Fucili Niccola Fossa Niccola Farfarelli Venanzio Françalancia Ferdinande Francalancia Feliziano Gagliardi Giacomo Gabrielli Pietro Gaviglia Venanzio Luzi Odoardo Mercori Giuseppe Mercuri Venanzio Malpeli Nazzareno Mariani Luigi 1. Mariani Luigi a. Mariani Carlo Moriconi Tito Mollajoli Alessandro Merloni Ginseppe Moscoloni Ginseppe Maurisi Niccola

(464) Melchiorri Giovanni Palombi Venanzio Parisse Giuseppe Paggi Luigi Paggi Giovanni Paggi Giuseppe Poeta Giovanni Rimatori Venanzio Rimatori Angelo Rimatori Pietro Romaldi Abele Rinaldi Giuseppe Santini Giovanni Santini Ansovino Santini Celestino Santini Valentino Sabbatini Annibale Savini Girolemo Sto ti Erasmo Santarelli Mariano Scuterini Antonio Scuterini Sante Santolini Paride Sabbietti Luigi Sensini Giovanni Sabbietti Gherardo Sabbietti Hendigerne Santarelli Giovanni Santacchi Celestino Totricelli Ginseppe Trudi Ginseppe Tolomei Cesare Vannucci Casimiro Vissani Ginseppe Vissani Remigio Vitali Vincenzo Zampini Andrea

Seconda Compagnia

Conforti Romolo Capitano Antolini Biagio Tenente (465)

Feliciani Luigi Castellini Filippo Sotto Tenente and Miconi Natale Castellini Niccola Sarg. Foriere Claudi Pietro Sargente Topi Leopoldo Maculani Roberto Ricci Francesco Bottachiari Venanzio Caporale Buonprezzi Vincenzo Felicioni Pietro Ferranti Pietro Fazzini Gervasio Toppi Giovanni Bettacchi Domenico Comuni Binni Giacomo Binni Gaetano Barterri Enrico Buccolini Angelo Bentivoglio Mattia Bettacchi Venanzio Bonomi Michele Bentivoglio Venanzio Camoni Venanzio Ciccarelli Francesco Castelli Cesare Claudi Leopoldo Cardini Domenico Cardini Benedetto Cardona Giovanni Luzi Anacleto Luzi Francesco Lucarini Giuseppe Lorenzini Carlo Laurenzi Francesco Maculani Eugenio Marchetti Salustio Mariani Pacifico Mancini Vincenzo Malpeli Luigi Muzi Gianfrancesco Marchetti Angelo Moneta Pietro Marchetti Natale

Macchiati Antonio Miconi Mariano Morelli Clito Miconi Venanzio Miconi Vincenzo Nisi Quirino Ottavioli Pacifico Oitaviani Venanzio Olivieri Alessandro Pirami Valentino Pandolfi Tommaso Pelagaggi Pompeo Petrelli Antonio Primavera Raffaele Pescoloni Armogesto Righini Giovanni Risaliti Domenico Simoncini Gelasio Comi Gregorio Deangelis Giovanni Deangelis Andrea Diletti Giuseppe Ercolani Giuseppe Ercolani Giosafat Fiaccarini Girolamo Fazzini Gervasio Filippella Luigi Lebboroni Antonio Sabbattini Niccola Serafini Mattia Santacchi Federico Santacchi Tito Trojani Amadio Tanini Paride Topi Nazzareno Vargas Gubrielle Zampini Francesco

# Terza Compagnia

Panfilo Fusconi Capitano Betti Alessandro Tenente Angeletti Alessandro Sotto-Ten. Bianchini Francesco Moretti Emidio Serg. Mag. (467)

Canavari Nicola Foriere Rartoloni Francesco Sergente Miconi Annibale Serarcangeli Filippo Macchiati Raffaele Caporale Miconi Giuseppe Valentini Consalvo Miconi Alessandro Caporale Alleva Francesco Comuni Angeletti Venanzio Angeletti Niccola Albini Giovanni Allera Romolo Bernardi Antonio Bernardi Alessandro Bileggi Antonio Berti Giuseppe Bonfigli Tommaso Broglia Serafino Benedetti Giuseppe Conti Francesco Corvini Antonio Ciccarini Venanzio Fabi Serafino Fucili Tommaso Feliciangeli Ignazio Grassetti Carlo Lorenzini Arcangelo Milani Luigi Marsili Pietro Marsili Giuseppe Napoleoni Ulisse Negri Filippo Nebbia Pompeo Ponzi Antonio Pesci Ulisse Pierluigi Ulisse Pierluigi Luigi Puccisanti Vincenzo Pasini Luigi Pignotti Antonio Paoli Andrea Rocchi Domenico Romagnoli Filippo Rinaldi Vincenzo

Ricci Emidio Ricci Giuseppe Sensini Lorenzo Saracini Luigi Santaroni Domenico Salvetti Vincenzo Tronchi Tommaso Valenti Lodovico Valentini Venanzio Vannncci Vincenzo Vargas Bonaventura Ambrosetti Emilio Zonchi Nazzareno Miconi Filippo Buratti Venanzio Bufalini Domenico Pericoli Vincenzo Minnozzi Domenico Minozzi Venanzio Scacchi Leonida

Quarta Compagnia

Macchieti Vincenzo Tenente Malpeli Domenico Sotto-Ten. Fabroni Vincenzo Serg. Foriere Palmieri Filippo Sergente Sbriccali Daniele Macchiati Luigi Luzi Filippo Caporale Marsili Venanzo Bufali Pietro Cugini Filippo Ciani Giovanni Mattei Luigi Berti Angelo Comuni Nicolai Raffaele Pasini Pietro Poggi Angelo Pelagalli Francesco Sensini Francesco Giovanni Cugini Mattei Domenico Schiavi Giuseppe Alberto Bendandi Francesco

Castellani Giuseppe Cecchini Federica Ciuffetti Venanzio Geraldini Francesco Mariani Giuseppe Leonelli Vincenzo Passini Leonardo Falzi Lorenzo Niccolai Leonardo Migliorelli Arcangelo Angelici Giuseppe Manci Luigi Menichelli Antonio Aquili Giuseppe Sarti Anacleto Cottini Giuseppe Testa Colletto Segatori Valeriano Scarponi Francesco Tagliaventi Antonio -Carducci Cherubina Mancini Venanzio Massarotti Andrea Fabroni Ercole Ciaschini Luigi Gili Ercole Mazzoli Giorgio Bernabei Antonio Giacobelli Luigi Marchi Egidio Aloisi Settimio Passini Filippo Fidanza Francesco Giuseppetta Pacifico Diletti Vincenzo Paoli Venanzio Bernardi Cirillo Micozzi Domenico Felici Giorgio Nicolai Daniele

Antonio Bartolini Segretario del Battaglione.

N. B. Mancano le firme delle Guardie Nazionali delle quattro Compagnie di questo Circondario che non si sono potute avere per la ristrettezza del tempo, come pure quelle di molti Ufficiali, e Sotto-Ufficiali sesenti.

#### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE, ED AI TRIUMVIRI

della

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IL BATTAGLIONE NAZIONALE DI PIEVETORINA

#### PROVINCIA DI CAMERINO

Mentre gli Stati Romani erano in un'era novella , e gli abitanti dell'Italia centrale godevano dei frutti del Governo Democratico proclamato sulle vette del Campidoglio da'suoi legittimi Rappresentanti, sentiamo che questo Territorio è invaso da Soldati Francesi sotto il pretesto di restituirvi l'ordine e di schiacciar l'anarchia. Inganno! Sappia la Francia che i nostri Rappresentanti nel proclamare la REPUBBLICA espressero i nostri voti, giacche a questo fine, ed alla ricupera dell'Indipendenza furon sempre diretti i nostri studi, i nostri sforzi. Noi siamo persuasi al pari de francesi essere impossibile conciliarella causa dei re con quella dei Popoli ; Sì , noi ne siamo intimamente convinti, e perciò siamo REPUBBLICANI. E se l'attuszione di questo principio avesse potuto ancora restar sospesa . l'avrebbe soltanto occasionato quel Principe che ci avesse fatto Indipendenti . Ma poiche un Pontefice nel più bello della nostra opera ci abbandonò rifugiandosi presso del più giurato nostro nemico, poiche un re nei campi ove dovea decidersi la santa causa ci tradi sagrificando la miglior parte del suo esercito, ci si rese esecrabile fino all'eccesso il nome dei re; Noi ad essi giurammo odio eterno, e Noi lo serberemo.

Fermi nell'osservanza di tali giaramenti sianno pronti rispondere all'appello a cui ci provocase lo straniero. Si, se la grande Nazione Francese dimentica della sua gratitudine reiso Italia, in oata alla sua Costituzione calpestar volesse il nostro Governo, e tarpar le ali al genio Italiano nel momento che spiega il suo volo, noi sorgeremo dalle nostre Ville come un sol uomo per difendere i nostri sacri diritti, e così almeno se fortuna vortà che noi soccomibiamo alla prepotente forza di una Nazione che infame-

### ALESSANDRO FRANCESCHI TENENIE CO-LONELLO

Giovanni Feliciangeli Maggiore Giovanni Graziani Capitano Ajutante Maggiore Gregorio Comi Uffic. Sanitario Antonio Robbi Uffic. Sanitario Vincenzo Cipriani Sotto Tenente Porta Bandiera Urbano Ciccarelli Ajutante SottoUfficiale Antonio Ciccarelli Capitano Gandenzio Conti Filippo Trotti Francesco Carminelli Vincenzo Farricelli Ansovino Marchetti Domenico Piselli Filippo Sestili Tenente Luigi Simonetti Pietro Doncecchi Francesco Rosa Raffaele Ciccarelli Sotto Tenente Francesco Danti Vincenzo Calidoni Enrico Benedetti Giuseppe Pacifici Fausto Sesti Sergente Maggiore Romualdo Morbiducci Francesco Conti Alessandro Sesti Sergente Foriere Giovanni Conti Raffiele Angelucci Marini Arcangelo Luigi Mancini Sergente Giovanni Lipperini Vincenzo Rutili Domenico Sensini Orazio Angeli Luigi Bonelli Domenico Mariani Vincenzo Frasca Giuseppe Massi

Giovanni Farricelli

(472) Domenico Pompei Luigi Marsili Caporale Domenico Carminalli Vincenzo Cardelli Domenico Cola Paolo Monaldi Mariano Shorici Caporale Paolo Marini Pacifico Scogcia Luigi Calcabrina Oreste Berti Alessandro Micucci Ignazio Crnciani Geremia Feliziani Pietro Antonelli Vincenzo Bartolomei Vincenzo Mettali Raffaele Tabelli Dionisio Fedeli ) Ettore Fedeli Comuni Domenico Angelucci Innocenzo Giniliani Rizzerio Calidoni Domenico Lucarelli Giambattista Fedeli Giuseppe Sanfarelli Giulio Rosa Ercole Simonetti Ferdinando Fedeli Filippo Bonelli Cherubino Bettacchi Antonio Cioli Raffaele Bettacchi Pellegrino Rosa Andrea Manganelli Pietro Aloisi Giacomo Lucarelli Domenico Lucarelli Domenico Giordani Giuseppe Cerqueti Antonio Bettacchi Giovanni Croci

Sante Marinozzi Mariano Alfonsi

Giuseppe Monaldi Feliziano Bettacchi Pacifico Micucci Giovanni Piermattei Vincenzo Topini Anrelio Fedeli Giovanni Topini Domenico Lucarini Simone Mariotti Venanzo Bianchi Sante Antonelli Venanzo Fedeli Francesco Antonelli Raffaele Vergari Valerio Pintacci Marzis Bocci Angelo Blasi Francisco Albini Vincenza Cancellieri Matteo Marchetti Arcangelo B. Itabarba Girolamo Conti Giuseppe Biagj Ruffino Maccari Alessandro Palembi Luigi Franconi Clemente Fiori Natale Braca Giuseppe Mancia Gregorio Basili Niccola Desantis Giuseppe Zecchini Niccola Agostini Angelo Maraviglia Tommaso Lucarelli Giuseppe Calcabrini Vincenzo Nebbia Felice Conti Sante Nebbia Domenico Antonio Valeri Gregorio Felicioti Vincenzo Costantini Porfirio Valentini Saverio Cicchitelli

Luigi Catalini Giuseppe Campanari Domenico Pantaleoni Anselmmo Bucci Luigi Berti Agapito Capacci Luigi Muzi Aniceto Capacci Ginseppe Berti Niccola Mariani Girio Faricelli Venanzo Zingarini Gioseppe Falzetti Geremia Monaldi Egidio Bittozzi Luigi Cardelli Andrea Ederli Cesare Mengoli Niccola Mazzocchi Antonio Farinelli Massimo Maggi Venanzo Olivieri Giovanni Testoni Angelo Morlacchi Mariano Benedetti Dott. Antonio Ricci Arcangelo Cambriani Giuseppe Varani Angelo Bertini Domenico Lorenzetti

Ferdinando Marchetti Segretario del Battaglione

Pievetorina 3 Maggio 1849

### (475)

### REPUBBLICA ROMANA

### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

# Caldarola 28 Aprile Anno Primo Repubblicano

I sottoscritti intendono aderire e pienamente fare eco alla nobile Protesta dell' Assemblea Nazionale Romana, come qui avanti si legge. Vincenzo Grifi Primo Tenente Nazionale Carlo Dott. Pier Luigi Raffaele Berardi Tenente Colonnello P. Betti F. Amici C. Gentilucci G. Gentilucci Anziano Gaspare Gentilucci Francesco Fabbri Marcellino Lucchetti Crescentino Annibali Catani Domenico Nazionale Guido Gentilucci Capitano Ajutante Maggiore Angelo Lucatelli Tenente Quartier Mastro Nazionale Niccola Corcini Nazionale Odoardo Mazzetti Nazionale L. Barlesi Bulbino Casini Nazionale Francesco Sabbatini Costantino Fabbri Girolamo Ricci Vecchi Bernardo Venanzio Corvini Ermete Piersanti Telesforo Misci Mantovani Aristide Raffaele Manzoni Ignazio Gentifocci Io Tommaso Marchetti Michele Claddini Niccola Gentilucci Sarg. Magg Marinelli Fortunato Cesare Briscini Angelo Casini

> Lorenzo Moretti Giovanni Caldaretti

Giuseppe Dott. Mariotti Fiorenzo Grifi Tenente Nazionale Gaetano Mariotti R. Piffoni Vincenzo Salvucci Gioseppe Felici Romualdo Amici Michele Gudili Conzalvo Cassini Francesco Doboloni Filippo Dott. Questi Settimio Badesi T. Rocchi Io Giuseppe Janata Benedetto Vincioni P. Casini Cortesi Pietro Tonelli Martino Bertanza Ginlio Grifi Passavanti Angelo Giovanni Minucci Angelo Ribechi Pietro Lucentini Niccola Ribechi Notaro Io Biagio di Luca Pietro Paolo Amici Raffaele Deluca Adanto Roccetti In Martino Lucentini Vitaliano Briscini Cardarelli Antonio Giuseppe Clodi Girolamo Moretti Passerini Settimio Raffaele Calabrini Giovanni Corvini Domenico Lucentini Milite Naz. Croxce di Francesco Bocci Croxce di Angelo Manconi Croxce di Domenico Persichini Croxce di Niccola Persichin i Croxce di Filippo Talamonti Croxce di Ciriaco Manconi

Niccola Gentilucci Test. alle Croci

Vincenzo Grifi Testimonio alle croci e scrissi di

Domenico Mancon Daniele Fabsom Caterbo Falcioni Martino Corvini Elpidio Gasparini Arcangelo Moretti Giuseppe Moretti Gregorio Marzioli Pasquale Onori Giuseppe Sbardellati Luigi Rapagnani to Giovanni Taffi Antonio Misantoni Filippo Marzioli Pugnaloni Luigi Pucciarelli Giuliano Gironi Niccola Rossi Serafino Ciavoletti Saveria Spalvier: Carlo Selvi Francesco Venanzio Moretti Contili Filippo Furiassi Benedette Gentili Venanzio Migliorelli Pacifice Moretti Venanzio Meschini Sante Roselli Pietro Raffaele Minnici Antonio Sparvoli Pesaresi Simone Piatti Giuseppe protesto come son"s Persicorosso Giuseppe Angelo Francesconi Pietro Cortesi Francesco Pietro Antonio Cardona Paletti Domenico Carfagna Sante Catervo Cevorini

Catani Emidio Caldarola 29 Aprile 1849. Il Priore Comunale di Caldarola certifica l'autenticità delle apposte firme. In fede &cc.

Raffaele Betti

### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE

#### AL TRIUMVIRATO

# E AL MINISTERO DELLA REPUBBLICA ROMANA IL CIRCOLO POPOLARE CAMERINESE

#### Cittadini !

Voi ci arete annunziato che l'avanguardia d'una divisione Francese era in presenza del forte di Civitavecchia. Un grido Italiano, un fremito Patriottico è sorto dall'Assemblea e in nome di Dio e del Populo è stato sancito il fermo proposito di resistere. Voi avete operato lealmente ; il mandato delle Provincie non è stato tradito = Viva sempre la Recolibilica Romana!

I generosi Soldati di Francia non ismentiranno i principi pei quali hanno solferto 60 anni di disperatissisima lotta. I figli della grande aronata non si faranno sgherri del dispotisno. La nazione gloriosa non si coprirà dell'ufinamia e del tradimento ! E che? Potrà Essa dimenticere i gui del rettentrione, l'abbandono di tutti gli alletti , ta costanza de'soli Iteliani nella micidiale battaglia? Scorderà Essa le campagne Spagnolo eve la sala nostra fede fu salda, il solo nostro braccio tenne la spada? Le mura di Terragona avrian ventro sevenolare il vessillo Francese se mano italians fra una grandine di palle non ve l'avesse piantato? A che donque le laccime, a che le mutue promesse nell'addio di Mantova si commovente? Ah no che Francia e Italia sono sorelle!

E' un vile calunnistore chi ha detto = La Repubblica Francese ha stretto alleanza con l'Austria e la Russia. Essa si è fatta prostituta dei re; essa ha rotto la guerra ai popoli liberi. Tre volte calunnistore! La Francia non può mentire a se stessa. Il grifo solenne del Maggio non può essere revocato, chè Dio lo ha scritto nel gran volume del le Nazioni!

Noi sappiamo che venduti giornali nostri e stranieri hanpararo voce che il Governo di Roma era governo di fasione: che l'anarchia martoriava le province, o che i popoli dello Stato a malincuore piegavansi alle ordinanze della Re(479)

1. Infami! Le arti fenchrose del dispotismo ci sono e. Noi siamo Repubblicani perchè seguaci dell'im> Vangelo, perchè l'Evangelo ha proclamato la irreguaglianza! Abbandonati dal Principe, tonati
messaggi, noi avevamo bisogno di un Governo; e
degli imprescrituibili diritti, liberamente eleggemmo
i Rappresentanti. I nostri pensicri sono in essi comrati. Essi hanno gridato. Vira la Republica, e quata, è rissonata benedetta e concorde nelle nostre contraenoi ci siamo sentiti Repubblica qi davvro!

Gome cosa di cielo, come pegno ineffabile di predifeone divina noi veneriamo, noi facciam segno di amore l'incitto [Vicario del Cristo. L' indipendenza de'suod diritti la volemmo solennemente garantita perchè volemmo l' indipendenza della Chiesa. Ma guai a chi cercasse nuovamente brutarla nelle cure politiche l' Fra terra e sole non è tanta distanza quanta noi ne vogliamo fra i due poteri. Ad evitare questo giuramento non basteranno milioni di bajonette atraniere. Periranno ad uno ad uno i difensori , ma la forza dell' idea, la potenza del convincimento non potrà abbatteria per invasione di eserciti.

Gittadini, în questi supremi momenti noi abbiamo creduto notro debitor innovare il voto di fiducia più caldo,
l'atto più lesle di adesione al Governo Repubblicano cui si
nobilmente presiedete. Noi il ripetiamo. La Francia non
vorrà chiamarsi in capo la maledizione di tre milioni di
nomini liberi. Stimiamo sante le intenzioni della Francia; r
ma Ella deve supere che con i Popoli si tratta a fronte sooperta: che gli eserciti del Primo Console non si gittavano
improviso alle spalle, e che l' ultima pietra delle nostre
città serebbe copo di morte all'ultimo soldato invasore.

Votato ad unanimità con ripetuti Viva la Repubblica Romana nella generale Adunanza del 27 Aprile 1849.

#### La Direzione

Stefano Avv. Sabbatini Presidente

Vice Presidenti

Marino Prof. Cicconi Filippo Avv. Marsili

### I Consiglieri (480 )

Saverio Bruschetti Ten. Colonnello Mariano Prof. Gajani Pietro Claudi Francesco Pelagalli Odoardo Giachesi Vincenzo Vannucci Filippo Serarcangeli

#### I Segretarj

Filippo Lamponi Camillo Angelini Eusebio Conti Achille Galli

# PROVINCIA PERUGIA

### **PERUGIA**

#### MUNICIPIO DI PERUGIA

Cittadini Triomviri

Questo Municipio ha sentito col più profondo ramma, rico la Francese invasione, la ingiusta taccia di anarchia ai appoli della Repubblica, la minaccia di ripristinare il dominio Ciericale. Convocato ad urgenza jeri ha preso la de terminazione che leggerete nella copia di atto che accio-do. In pari tempo spedico l' Indirizzo del Municipio al Preside di Civitavecchia perchè al Generale Francese lo faccia presentare sollecitamente.

Aggradite il mio sincero augurio di felicità alla Repubblica, ed a voi, Cittadini Trinmviri, e la espressione os-

sequiosa della mia stima.

30 Aprile 1849 Il Gonfaloniere Luigi Donini Ai Triumviri della Repubblica Romana

Roma

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L'anno primo della Repubblica Romana, dell' Era volgare Milleottocentoquarantanove il giorno di Domenica ventinove Aprile.

In seguito di unico învito trasmesso fin dal giorno di jeri a tutti i componenti il Consiglio per deliberare ad urgenza presso la richiesta di dieci Consiglieri sull'indirizzo da inviarsi al Generale Comandante la spedizione Francese per protestare contro la occupazione del Territorio della Renubblica e contro il ristabilimento del dominio Papale, alle ore undici e mezza antimeridiane nella Sala del Palazzo Municipale detta de'Notari destinata alle riunioni Consiliari ed aperta al Pubblico, si è riunito il detto Consiglio essendo presenti i Cittadini

Donini Luigi Gonfaloniere Presidente Monti Alessandro

Piceller Epitetto Waddington Evelino Anziani Massini Lorenzo Monaldi Glotto Angeloni Giuseppe Guardabassi Francesco Giamboni Raffaele Ticchioni Pasquale Sereni Gio. Battista intervenuto dopo la 1. votazione Rotondi Domenico Santarelli Natale Giannini Giuseppe Adriani Pompeo Pasqua Alessandro Consiglieri Tei Bernardino Pucci Boncambi Federico Danzetta Niccola Cesarei Antonio Monti Cesare Mondragoni Domenico

Trinci Česare Tarocchi Camillo Barbanera Emilio Milletti Mauro

Cocyli

(485)

Baldeschi Ubaldo Sereni Luciano Torelli Domenico Verga Luigi Ranieri Ruggero Ortis Luigi Donini Pietro Tavolacci Francesco Brizi Luigi Bondi Alessandro Rossi Vincenzo Danini Alfani Francesco Ragnotti Cesare Vecchi Annibale

Rossi Agrelio

Consiglieri

Rossi Francesco costituenti in tutto il numero di quarantadue votanti.

Compinto l'appello nominale dal Segretario il Gonfaloniere Presidente ha dichiarato aperta l'Admanza , el ha ordinato al Segretario di leggere il Dispaccio Num 656 del 26 diretto al Magistrato dal Preside della Provincia per comunicare la circolare dei Triumviri della Repubblica in data 24 di questo mese colla quale si annuncia la presenza dell'Avanguardia di una divisione Francese al Porto di Civitavecchia, e si fà invito alle rappresentanze Municipali perché rispondano degnamente con solenni manifestazioni al Voto dei Popoli; la istanza del Circolo Popolare acciò sian fatte palesi le intenzioni del Monicipio; e la richiesta firmata da dieci Consiglieri per la convocazione ad urgenza del Municipale consesso perchè ad esempio della Capitale e di Civitavecchia sia dichiarato agli Stranieri non voler noi soggiacere ad nu dominio Clericale, da cui intendemmo ed intendiamo emanciparci a prezzo di sacrifici anche supremi. Il Segretario ha dato lettora degli Atti sopra enunciati, e quindi ad istanza di alcuni de' Consiglieri ha letto la protesta del Municipio di Civitavecchia, accolta con unanimi applausi dai Consiglieri e dal Popolo. Compiuta tale lettura il Consigliere Ragnotti ha invitato l'Assemblea a riflettere che l' Indirizzo del Municipio di Civitavecchia è stato dettato al cospetto della Divisione Francese.

Presso la commissione del Magistrato il Segretario la di poi formulato la proposizione ,, Se piace clie il Con-,, siglio Municipale di Perugia in nome del Popolo protein sti solennemente control la taccia di Anarchia data alla popolazione dello Stato Romano nei proclami del General Comandante la spedizione Francese; contro la occupazione del Territorio della Repubblica Romana, e convirto il minaccito ristabilimento del dominio temporale del Peri n. Raccolti i voti e scoperti, si è veduta la proposizione ammessa con quaranta voti bianchi favorevoli opposti ad uno nero contrario.

A questo punto è sopravvenuto nell'Assemblea il Consi-

gliere Gio: Batta Sereni.

Il Segretario, ha quindi letta la dichiarazione dell'Anziano Fabio Marcarelli, il quale essendo assente per cause di malattia comunica per iscritto il suo voto di pienissima adesione all'indirizza proposto di protestare cioè contro il ristabilimento del dominio Papale, e contro la violazione Francese del nostro territorio. Tale dichiarazione è stata accolta dall'unantime applasso dell'Assemblea.

Il Presidente la quindi dichiarato esser conveniente che il Consiglio nomini nel seno nua Commissione incaricata di redigere l'indirizzo; ed è stata formulata la proposizione seguente, Se piace nominare una commissione di tre Consiglieri unitamente al Segretario Municipale per la redazione, seduta stante, della protesta sulle baggi di delle precedente proposizione deliberata y, si della precedente proposizione deliberata.

Raccolti i voti sonosi rinvenuti tutti quarantadue nna-

nimi nell'approvere la proposizione.

Ciascuno dei Congregati ha scritto di poi in una scheda i nomi dei tre che intende di proporre per la redazione della protesta, e raccolte le schede il Presidente ne ha fatto lo spoglio che ha dato il risultato della maggioranza pei Consiglieri Raffaelle Giamboni nominato in trentanove schede; Gio: Batta Avv. Sereni nominato in trentadue, Cesare Ragnotti nominato in ventidue schede.

Questi, unitamente al Segretario sonosi ritirati in una Camera degli Offici Municipali, e dopo qualche tempo sono rientrati nella Sula dell'Assemblea. Ripetnto d'ordine del Presidente l'appello nominale, si è verificata l'assenza del

solo Consigliere Annibale Vecchi

Il Segretario ha dato lettura del seguente progetto d' Indirizzo

#### (487)

#### AL GENERALE OUDINOT

#### Comandante la spedizione Militare Francese Nel Mediteraneo Il Municipio di Perugia

" L'ordine e la tranquillità regnava in questa Popolazio-, ne che costituita in libertà giammai trascese in licenza; .. quando è pervenuto l'annuncio che una parte dell' Ar-, mata Francese da voi comandata occupando Civitavec-, chia minacciava d'invadere il Territorio dello Stato Romano, e di muovere sopra la Capitale col pretesto di fa-, cilitare lo stabilimento di un ordine di cose nel paese , stesso che supponevate in questi ultimi tempi in preda , all'Anarchia. Anarchico un Popolo che abbandonato a se e rejetto ne' su'oi tentativi di conciliazione ha saputo con-" servare ovunque l'ordine e la obbedienza alle Leggi ! Noi protestiamo solennemente contro questo rimprovero , mai meritato. L'onore vostro e la nostra condotta esigo-,, no che l'amarissima taccia venga da voi smentita in fac-, cia all'Europa ed al vostro Governo. Protestiamo, quindi . in nome del Popolo ed avanti a Dio contro l'oucupazio-.. ne del Territorio ch' è nostro: occupazione che il vo-", stro governo ordinava , postergando i principi del-., la Costituzione dal Popolo Francese proclamata . Protestiamo in fine contro ogni intendimento di ristabi-, lire il Governo Clericale che per sua indole inconcilia-, bile con ogni civile progresso, invece di ricondurre , quella pace e tranquillità, scopo delle azioni del vostro "Governo e della vostra spedizione, sarebbe anzi per cer-, to stimolo perpetuo ad agitazioni interne capaci di compromettere in un colla nostra la tranquillità della Peni-, sola e dell'Europa intera, e ci sospingerebbe a quell'anar-, chia che oggi è calunnia ,

, Credismo, Generale, che la generosa e grande Vo-, stra Nazione, centro, e speranza della civiltà Europea nou ,, vorrà abusare la forza per arrestare il progresso di ua , Popolo che ha, come voi, per divisa = Ordine nella ii-, bertà ,,

Vivi applansi dell'Assemblea e del Popolo hanno acolto il progetto. Molti Cansiglieri hanno proposto di approvatlo per acclamazione e per levata. Richiamata perà la disposizione di Legge che permette questo modo di vazione sollatto melcasi di non grave entità, il Presidente

ha dichiarato che sull'approvazione del progetto debba de-

liberarsi per votazione segreta.

E' siato proposto pertanto = se piace di approvare il tenore dell'Indirizzo già letto = Raccolti i voti e numerati, sonosi vedoti tutti unanimi nel numero di quarantuno per l'approvazione.

Il Consiglio quindi è stato di unanime consentimento che debbasi dare alle stampe con a fronte la traduzione Francese, e che a diligenza del Magistrato sia trasmesso

sollecitamente a tutti i Municipi dello Stato.

Il Gonlaloniere Presidente ha dichiarato sciolta l'adunanza alle ore due e mezza pomeridiane del giorno, mese ed anno suddetti, ordinando all'infrascritto Segretario la redazione del presente Verbale che è stato letto nel susseguente giorno di Lunedi trenta Aprile alle ore nove, e mezza antemeridiane nella Sala medesima, e quindi firmato dal Gonaloniere, Presidente, Auziani e Consiglieri infrascritti.

( Seguono le Firme )
Per copia conforme all'originale per uso d'officio
Perugia 3o Aprile 1849.

Gius, Porta Segr. Municipale

#### CITTADINI RAPPRESENTANTI CITTADINI TRIUMVIRI

La Repubblica salvò la Francia nel 1789 e nel 1848; non può essa quindi avversare al principio democratico puro in Italia senza contradire a se stessa, senza tradire l'interesse proprio , e quello delle Nazioni sorelle. L'invasione adunque Francese nel Territorio della Repubblica Romana, non provocata dalla condotta de popoli, senza preventiva communicazione è un fatto nuovo nella storia, è un suicidio e fratricidio ad un tempo, è un tradimento inaudito - Voi pertanto Cittadini Rappresentanti, Cittadini Triumviri, bene meritaste della patria colla vostra solenne protesta contro tale invasione - La pubblica Rappresentanza di Spello interprete dell' poanime voto di questo popolo, dichiara essere pronta a sosienere con tutte le forze il principio, che solo può salvare l'Italia dai nemici interni ed esterni qualunque siansi - Il grido di Repubblica sorte dal Campidoglio non fu già espressione di pochi, ma quella dell'universale consentimento - Sappia adunque la Faspoia, che non avrà dessa a combattere contro una fazione di pochi, ma con un popolo che sorgerà come un sol uomo per aostenere i sacrosanti diritti di nazionalità, e di indipendenza.

Votato il presente Indirizzo ad unaminità di Voti nel pubblico Consiglio di Spello il giorno 27 Aprile 1849. Anne primo della Repubblica Romana.

DOT. BIAGIO GUARDUCCI Gopf.
CARLO GIACHETTI
GABRIELE SALMAREGGI
VENANZIO SALMAREGGI
DOMENICO ANTISERI

#### CITTADINI DELL' ASSEMBLEA COSTITUENTE CITTADINI TRIUMVIRI

Protestando voi contro la minacciata invasione Francese nel territorio della Repubblica , non faceste che esprimere il voto unanime del populo, ed adempiere all'alto mandat, edi egli vi conterl. Il Municipi di Faligno pertanto non può non far plauno, ed aderire pienamente a quanto voi operatte. Ciui a citi orasve, di transigere minimamente sul operatte. Ciui a citi orasve, di transigere minimamente sul operatte con la citi orasve, di transigni minimamente sul principio fondarmentale della Nasionalità ed Indipendenza d'Italia: I Viva la Repubblica! Sappia la Francia, sappia il Mondo initero, che noi siamo pronti per difienderla a vertare fino l'ultima stilla di Sangue, e molto più contro coloro, che tentassero compiere il maggiore frà i fratricidi. Le gesta Siciliane del 1282 reamuentino al Cittadino Genazale Oudinot che parto furono di cuore Italiano.

Votato il presente indirizzo ad unanimità della pubblica Rappresentanza di Fuligno il 27 Aprile 1849.

#### GIOVANNI BEDDINI Gont-

RAFFAELE CASALI
VINCENZO LUIGI MANCINI
FRANCESCO MARZIANI
STANISLAO ERCOLI
LEONARDO RONCALLI
ANTONIO BUCCIOLI
GIUSEPPE FILIPPINI Segretario
a 45

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### ED AI CITTADINI TRIUMVIRI DELLA REPUBBLICA ROMANA

Il Municipio di Gualdo Tadino

Fremito e stupore ci assalse alla notizia della Francese invasione. Frememmo perchè nel mentre tra la pace, e l'ordine noi cominciavamo a gustare i dolci frutti della conquistata libertà, mentre stretti in nodo di fratellevole concordia ci davamo alacremente a consolidare tutti i più sacri diritti che emanano dal regime del popolo, la bifronte diplomazia di un Governo straniero osa alzare imperiosa la voce con un nucleo di armati, onde farci tornare alle catene del dispotismo. Stapimmo perchè l' insulto e la sfidaci venne da quella Nazione che quita a noi nei sentimenti, nelle speranze, fra le barricate, ed il sangue proclamò quella libertà che pura ed illibata surse tra noi , e che fu invocata dal libero ed unanime consentimento di trè millioni di schiavi. Voi protestaste, e coraggiosi decideste di respingere la forza colla forza. Sia lode alla vostra protesta al vostro coraggio. Dio è con noi! Se cadremo , cadremo onorati.

Noi pure adunque, noi pure protestiamo. Protestiamo contro la violazione del Territorio della Repubblica: protestiamo contro l'insulto dello Straniero che ci crede, e ci dà il titolo di asarchici: protestiamo contro qualunque intendimento di restaurazione. Intatte vegliamo le conquistate libertà, intatte le Leggi nostre, i sacrosanti diritti del popolo. L'arbitrio ed il dispotismo debbono esser cadoti per sempre.

Viva la Repubblica

Viva l'indipendenza d' Italia.

Votato ad manimità il presente indirizzo dalla pubblica rappresentanza di Gualdo Tadino il giorno 3 Maggio 1849.

Angelo Attoni f.f. di Gonf.

Nicola Ganunzi Anz.
Emiliano Fiorenghi Anz.
Giuseppe Mattioli Segr. Mun.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### CONSIGLIO MUNICIPALE DI TORRE

Protesta contro l'intervento Francese nel suolo della Repubblica Romana.

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Oggi giorno di Domenica 29 del mese di Aprile dell'anno 1819 in seguito della prima chiamata per discutere in via d'urgenza su l'oggetto comunicato nell'invito di jeri si è adunato il Consiglio Municipale dalla Terra di Torre composto dei Cittadini

| N. | dell'Albo   | MAGISTRATURA                                                                    | N. degl'In  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | 1<br>2<br>3 | Carlo Comedini Priore<br>Raffaele Ceppetelli Anziano<br>Angelo Ortensil Anziano | 1<br>2<br>3 |
|    | •           | CONSIGLIERI                                                                     |             |
|    |             |                                                                                 |             |

| 1  | Lenti Mariano                    | Non int. |
|----|----------------------------------|----------|
| 2  | Ortensi Ferdinando.              | 4        |
| 3  | Arcangeletti Giovanni            | Assente  |
| 4  | Simoncelli Camillo               | Non int. |
| 5  | Rebecchini Luigi                 | Assente  |
| 6  | Romiti Vitale                    | Assente  |
| 7  | Ceppetelli Emidio                | Assente  |
| 7  | Marchetti Giovanni               | Assente  |
| 9  | Cerqueti Luigi                   | 5        |
| 10 | Simoncelli Carlo del q. Girolamo | Non int. |

Sibbene il numero degli Adunati non fosse legale, pure attesa l'urgenza il Presidente dichiarò potersi risolvere sulla urgente unica Proposta.

La Presidenza di Urbino, e Pesaro con Circolare delli a6 cadente Mese Numero 4936 fa conoscere che l'integrità del suolo Repubblicano è minacciata da un intervento Straniero, e che l'onore, e gl'interessi Nazionali rimarrebbero altamente offesi se dal canto nostro non si faccese ogni pos-

(492)

as per salvarii, e difendedi. Il Governo molto si ripromette dell'amor patrio dei Bappresentanti Manchapia i eletti dal voto del Popolo. Già il Triumvirato vi ha chiamato a cooperare con animo risoluto all'atempinento della susiame comunentate animo quelle che adotterano tutti i buoni omde la Repubblica trovi una degna riparazione, e così deparamente risponderete al voto del Popolo. Intanto la Magistratura vi partecipa la Groslare del Triumvirato in data và. spirante mese diretta al Preside della Provincia. (Fu letto il foglio.)

Il Priore Comunale Carlo Comedini prese la parola, e

#### GITTADINI.

" L'avanguardia , come avete inteso , di una Divisione " Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia, minaccia il Territorio della nostra Repubblica. L'Assembles non ha mancato a se stessa. Voto, e spedi formale pro-, testa al Comandante Francese per la inaltesa, e non mai , per quella parte creduta ostilità. L'Assemblea stessa siede , in permanenza, ed il Triumvirato compirà il proprie , mandato con una ferma resistenza. Tocca ora a noi cor-» rispondere degnamente al voto del Popolo, e unirci con , l'Assemblea , col Triumvirato , con tutti i boni per son atenere e salvare l'onore del nome Italiano e della Patria. is Già io a nome di questa Popolazione di Torre che rap-, presento chiamato dal voto universale, mi unisco con i , Difensori della Repubblica , protesto in Nome di Dio , e , del Popolo contro l'inattesa invasione Francese se contraria , alla Repubblica , e dichiaro di combattere e resistere " contro chi tenterà abbattere il nostro Governo, quale " difenderò fino all' ultimo sangue, e finchè le rovine delle so nostre Città e Paesi non mi avranno ricoperto. Voi Rap-12 presentanti del Popolo di questa Terra secondatemi . e ,, mostrate alla Francia, ed al Popolo, ed al Mon lo intera , che s'amo veri Italiani, e che senza offendere la Reli-, gione che vogliamo rispettare , e che sia rispettata, sip-,, piamo sostenere i nostri diritti, che le Potenze estere .. vorrebbero ora conculcare, "

A viva voce, e per alzala, renne approval. la Pestetta del Gittadino Priore, e totti gli Adunati dichiararono e protestarono contro qualunque intervento che volesse abbattere la Repubblica Romana, pronii tutti a difenderla intieno ai diritti del Popolo, che vire nel presente Governo in pri(493)

fetta quiete, non vessato, o lungi dall'anarchia voluta far credere dai nemici della Patria.

Viva l'Assemblea !, Viva il Triumvirato!

Viva la Repubblica Romana !!!

Non essendovi altro a trattare si resero le dovute grazie a Dio, e si sciol:e l'Adnnanza.

Fatto, letto, chiuso, e firmato il presente Atto Consigliare nella solita sala Municipale di Torre nel giorno mese, ed anno sudetti alle ore al.

( Carlo Comedini Priore ( Raffaele Ceppetelli Aoz. Firmati = ( Angelo Ortensi Aoz. ( Ferdinando Ortensi Cons. ( Luigi Cerqueti

Così è Clemente Fiorani Seg.

Copia Conforme. In fede ec.

Clemente Fiorani Seg.

Perugia

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

L' anno primo della Repubblica Romana, dell'Era vol-

gare 1849, questo di 29 Aprile.

Il Cittadino Vitale Serpolli, Sindaco di questo Appodiato, ricevuta appena per mezzo del Cittadino Gonfaloniere di Fuligno la Circolare del Triumvirato della Repubblica con la quale si protesta contro l'intervento Francese nel territorio della medesima, ha subito convocato ad urgenza, per dargliene comunicazione, il Consiglio di questo stesso Appodiato, il quale si è immediatamente congregato oggi alle ore 15 nella solita sala comunale.

Fatto l'appello nominale si sono trovati presenti tutti li sette individui componenti il Municipio, cioè i Cittadini ec.

Vitale Serpolli Sindaço.

Francesco Rocchetti ) Gio. Maria Foglietta ) Anziani

Pietro Petrini Francesco Petrini )

Antonio Venanzi ) Consiglieri

Camillo Egidi

Dichiarata pertanto legittima l'adunanza Consigliare ' anche a norma dell'articolo go del Decreto sull'ordinamento dei Municipi, e assuntane la Presidenza dal Sindaco Vitale Serpolli, si fece lettura della enunciata Circolare, della lettera del Cittadino Gonfaloniere che l'accompagna, della risoluzione del Circolo Popolare di Fuligno del 26, non che dell' indirizzo votato ad unanimità dalla pubblica Rappresentanza di Fuligno il giorno 27 corrente: e quindi dallo stesso Sindaco furono invitati i Congregati ad emettere il proprio voto. E i medesimi senza alcuna discussione e unanimemente per alzata hanno aderito ai sentimenti espressi negli atti di cui han sentito lettura; dichiarandosi pronti ad incontrare qualunque sagrifizio per mantenere il diritto e la dignità della Repubblica, e per conservare in questa popofazione l'ordine e l'unione; onde smentire col fatto le accose di auarchia prese a pretesto dagli stranieri per invadere il nostro Stato.

E a conferma di tali dichiarazioni piacque ai medesimi di sottoscriversi tutti unitamente a me ec.

( Seguono le firme sopraindicate )

#### (495)

### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA

#### ED AI TRIUMVIRI

#### IL MUNICIPIO DI CITTA' DI CASTELLO

Il Soldato della Repubblica Francese calpesta nemico il anolo della Romana Repubblica ! Un governo apostata e berticida, un Governo, che ha giurato il disonore e l'avvilimento della generosa nazione di Francia, ve lo sospinse onde riporre sul trono un Pontefice! Or bene sappia quel governo, e con esso la Diplomazia tutta, che noi amiamo e veneriamo sempre l' Augusto Capo della nostra Religione. Ma che non minore di questo amore è l'odio che serbiamo pei Rè , de' quali sostenemmo abbastanza per lunghi secoli il retrogrado regime. Che il principio fra noi tanto dignitosamente attuato è principio insegnato da quel Cristo di cui i Papi si appellan Vicari! Che la forza prepotente delle bajonette patrà per un momento conquiderlo e ricondurre al Vaticano per un sentiero di sangue il Capo d' una religione di pace e libertà; ma quel principio ci sta sculto nel cuore, e forza umana non varrà a distruggerlo. A quel principio educheremo i nostri figli, e ad essi, noi vinti, serberemo la gioja della vendetta.

Gittadini Depetati, Gittadini Triunwiri! la Vostra nobile e digniosa Protesta contro la Francese invasione, il vostro maravigliosa coreggio nell'apprestare la difesa della Patria, farona l'espressione del uostro voto, farono l'adempimento del sacro mandato che vi conferimmo. Voi ben meritaste della Repubblica ! Sul vostro capo veneralo scendano le benedizioni di tutti i popoli liberi! Quell'assemblea e quel potere che ci appellano anarchici, che il nostro governo credono una fazione demaggica, arrossiscano per tanto insulto, e abbandonino per sempre quel popolo generoso, che resero schiavo dello stupido croato, e del barbaro coasco, pria che l'ira, già troppo compressa, non erompa dal petto degli eroi di Febria).

Cittadini Deputati, Cittadini Triumviri! coraggio, e perseveranza! Dio e il Popolo sono con Voi! Noi giuriamo per essi di sostenere e difendere il governo della Repubblica, quel governo che noi desiammo, e che voi saviamente ci deste.

Evviva la Repubblica
Evviva l' Assemblea Costituente
Evviva l' Triumviri

(496)
Votato ed approvato nell' Adunanza Municipale del
di 3. Maggio 1849. alle ore 12. meridiane.

Amilcare Mattiucci Gonfaloniere Annibale Mancini Raffaele Irace Gio. Batt. Gnoni Domenico De Michelis Anziani Giosue Palazzeschi Luigi Boriosi Francesco Illuminati Giuseppe Baldeschi Lodovico Corbucci Antonio Becherucci Orazio Alippi Giuseppe Pasqui Filippo Bufalini Luigi Dragoni Consiglieri Lorenzo Alippi Vincenzo Celestini Luigi Ricci Oderico Costarelli Demetrio Bucchi Domenico Ciucci Gio. Batt. Fagotti Giuseppe Gagliardi Tommaso Lignani Luigi Leomazzi

Vincenzo Baldesci Pro-Seg. Prov.

Giuseppe Borrani

#### ALLA COSTITUENTE ROMANA

E

### AL GENERALE DELLE TRUPPE FRANCESI OUDINOT

#### II. MUNICIPIO DI ASSISI

Peruasa del suo destino, avvilita ed oppressa la liberta Romana, dormiva il sonno dei morti, quando scossa da quella voce, che sola può penetrare sepoleri, dalla voce del Pontefice, ileta sollevò la dignitosa fronte, e sorta accorte ove per lei ferveva la pugna: respinta però d'ogni parte, tentò rifuggirsi, e stringersi presso colui che l'aveva destra, ma ciò fu vano; nol trovò pitì. Il Pontefice avea lasciato la terra di Romolo, avea abbandonato costantemente il suo posto. Ristette allora, nol segui già, che libertà stegna seguire chi fugge, ma invitata dal Popolo Romano, che aveva raccolto lo scettro gettato da lui che na aveva il deposito, si restitut al seggio antico. Roma felice, tu cola in Italia sei oggi l'arbitra di te stessa! Ma che? la più nera calunnia ti miuaccia. Straniero armato inaspettatamente venuto a calcare il tuo sonlo, ti accusa di anarchita.

Rappresentanti del Popolo, Voi assicurate quel Governo dell'ordine che regna nello Stato in genere. Voi assicuratelo dell'ordine delle singole Cuttà: Noi ne facciamo testimonianza

in quanto alla nostra.

Soldati Francesi I Generale I II piantar le vostre hamcesul territorio (son vostre parole) è un attestato della
rostra simpatta per noi. Dunque venite amicil Ma se amici,
sebbene non chiamati, vi basti di difenderci dagli esterni
pericoli, nò vi date pena d'inoitrare il passo nel centro esso
è quieto, esso è trauquillo, e qualunque pericolo il minacciasse sarà il respingerlo di quella truppa nazionale, che
appena affertato il fucile con inesperta mano; seppe mantemer la calma contro i primi s'orzi dei nemici della libertà.
Che se al contrario, col pretesto di metter l'ordine dove dite
amarchia, foste comandati di fare innovazioni, ed usar la
forza, Soldati Francesi, Generale non è opera da Voi! Non
è, perchè Uomini di un principio nol potete disapprovare in
altic. Nosa è, perchè uomini di lealtà, non potendo disconfessare

in vostra coscienza quell'ordine che vedete, vi manca la ragione di agire. Non é, perché Uomini di una istessa Religione siete vietati di usar l'armi ingiustamente . Non è , perchè Colni che vorreste rendere al Trono abbandonato nol consente : ne Fgli che fece il grand'atto d'iniziare la libertà d'Italia , che benedi le armi le quali movevano a sostenerla, e non resse poi a permetterne l'uso contro i Barbari, non può consentire che s'impugnino contro gl'Italiani, nò: Egli spontaneo abbandono il soglio, non ebbe in pensiero di tornarci al tuono del cannone al lampo dell'acciaro liberticida, al lagno del moribondo, ed imprimendo l'orme su di una strada coperta di sangue, e ingombra di cadaveri; no, il suo cuore lo rifugge, il suo carattere sacerdotale ne lo vieta . Che se ciechi all' evidenza, sordi a qualunque ragione voleste attentare ai nostri diritti, abbiatene le più alte proteste, e rammentate, che se oggi un comando v'impone di compiere quest'atto illegale, inumano sopra di Noi , non appena seguita la nostra necessaria sì, ma onorata caduta, vincitori ma col rimorso della vittoria, un simile comando vi astringerà a rivolgere il ferro ancor grondante di sangue italiano, contro i vostri stessi fratelli , e nel suolo paterno.

Il Cielo tenga lontana si grande sciagura, la simpatia che confessate, vi persuada a cambiar le armi fratricide in armi di difesa, e vivano

#### LA REPUBBLICA ROMANA E LA REPUBBLICA FRANCESE

Votato all'unanimità nell'Adunanza Consigliare del 2 Maggio 1849 alle ore ore sette pomeridiane.

Firmati all'Originale

#### ANTONIO SERMANETTEI GONFALONIERE PRE-SIDENTE.

| Lorenzo Carpinelli<br>Giacomo Bini<br>Carlo Rossi | Anzieni       |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Filippo Cotoloni<br>Aprelio Reali                 | }             |
| Alessandro Barili                                 | ) Consiglieri |
| Gabriele Piatti<br>Alessio Gobbini                | }             |

Girolamo Mazzichi
Giovanni Bindangoli
Alessandro Pucci
Francesco Loccatelli
Ginseppe Fiumi
Luigi Bernabei
Antonio Stefanetti
Giovanni Biaraglini
Francesco Bianchi
Gioacch. Cannetti Sgariglia
Aldebrando Ragozzi
Domenico Landini
Tommaso Tini
J

Carlo Beddini Segretario Municipale

#### REPUBBLICA ROMANA

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Folignano 27 Aprile 1849

Dietro cognizione della Circolare dei 24 Aprile 1849 emessa dal Triumvirato della Repubblica Romana con protesta contro l'arbitraria minacciata invasione delle Truppe Francesi, anche il Municipio di Folignano istesso a nome ancora del Popolo aderisce alla protesta succennata, ed è pronto a fare tutti i sacrifici per salvare l'onore del nome Italiano, e Patria comune.

Latino Latini Priore Ginseppe Culunti Anz. Pacifico Pizj Anz.

Francesco Agostini Seg.

#### ALL' ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### AL TRIUMVIRATO DELLA REPUBBLICA ROMANA

#### IL MUNICIPIO DI TODI

Stà in fatto per dichiarazione del Pontefice Pio IX. che le istituzioni libere introdotte di recente nei Stit Romani altro non sono che le sotiche franchigie rinnovate, e adat-

tate alla condizione de' tempi. (1)

Stà in fatto che lo stesso Pontefice per la mnitata condizione de l'empi cioè per il progresso dell'incisi'il mento de' popoli riconoscesse dessi capaci di esercitare il diritto di far Leggi auzichè concorrere soltanto consultivamente all' Amministrazione dello Stato, e che mentre in autico i singoli Comuni si eran governati con Leggi proprie, la nuova civiltà esigge ora che un estinamento generale unisca e non separi come il passato l'un Comune dal consorzio dell'altre.

Stà in fatto che Pio IX. dopo avere cost splicitamenerionosciuto nel Popolo il diritto già altra volta esectitato di ordinare le Leggi, e dichiarato che merita per lo suo incivilinaeuto di essere restituito alle medesime presgaire, a labandonasse improvvisamente Roma e lo Stato per andare in altra Città d'Italia govern.ta da un Monarca spergiuro.

Stà in fatto che, conosciutosi il luogo di sua dimora, si spedissero Incaricati a chiedere il di lui ritorpo, ma che fossero respinti inascoltati.

Sià in diritto cle il Popolo Legislatore nella mancana del Reggiatore della pubblica cosa proclamasse una Legge analoga si propri bisogni, alla propria condizione e posizione politica affidando la Rappresentanza dello Stato a chi potesse di fatto e di presenza con leslità eseroitarla, sul timore che i popoli cadessero in pezda all' Anaschia.

Stà in diritto, espresso ancora nei Canoni (2) che il potere temporale è, e debbe essere distinto dallo spirituale, anzi che cumular non si possa senza detrimento del-

<sup>(1)</sup> Statuto Fondamentale.

<sup>(</sup>s) Dist. X. Can. 8. - Dist. XCVI. C. 6.

( 5or )

l'ecclesiastica disciplins. Lo Straniero sostiene all'incontre non potersi disgiungere il temporale dallo spirituale dominio, ma per esser vero questo paradosso bisognerebbe provare.

1. Che i primi Pontefici onorati poi sugli Altari i quali non impugnarono lo Scettro temporale non abbiano potuto professare, propagare, e sostenere le verità religiose. — La

Storia risponda.

 Che dai tempi in cui i Papi assunsero il dominio temporale, la Chiesa giammai abbia sofferto Scismi dissensioni, eresie. — La Francia l'Inghilterra e la Germania principalmente lo attestano.

3. Che niun Governo di qualunque forma abbia potuto reggersi e prosperarsi negli ordinamenti politici se non ebbe a Re un Sacerdote. — I Governi stessi lo mostrino.

4. Che Gest Cristo nel proclamare » il suo Regno non essere in questo mondo » abbis fallato, ed abbisognasse dell'opera umana e spesso di persone anche detestabilicome la famigerate Contessa Matilde, e lo Spurio di Alessandro VI. per possedere un Regno temporale. — I veri Cattolici lo affermino.

In considerazione de' quali esposti motivi di fatto e di diritto il Consiglio Municipale di Todi legalmente convocato ad urgenza ha dichiarato in questo giorno a Mag-

gio 18quarantanove.

1. La convocazione e riunione dell'Assemblea Costiture in Roma fa una estrema urgente necessità onde non sorgesse l'asnachia che il solo buon senso, e la moralità del Populo avea saputo evitare.

2. L'Assemblea eletta a suffragio universale, e però espressione della maggioranza, esercitò legalmente il suo picno diritto costituendo la forma del Governo che come un fatto compinto deve essere rispettata e mantenuta.

In sequela di che il Consiglio medesimo in Nome del Popolo e avanti a Dio solennemente protesta contro l'invasione Straniera come attentatrice ai diritti imprescrittibili dell'uomo e delle Nazioni, e dichiara che userà di tutti i mezzi possibili per resistere ad essa e per sostenere le deliberazioni prese dai Rappresentanti del Popolo.

Di questo atto sarà data comunicazione al Triumvirato,

all'Assemblea, e a chi di ragione.

Votato all' unanimità alle ore 4 pomeridiane del giorne 2 Maggio suddetto. Pubblicato dalla Direzione del Circolo Popolare Tuderte al-Battaglione della Caurdio Navionale, ed al Popolo riunito mella Piazza grande restó approvato per acclamacióne universale. Il Notaro Pottor Rosala Luci si rogó dell'Atto relativo vue fu inserta Copia outentica della presente Risoluzione Consiliere.

Rappresentanti del Popolo I Cittadini Triumviti! la volontà di questo Municipio è espressa. Se è vero che la Francia non voglia importer una foruta di Governo ma serbare quanto sia nei voti della muggioranza, unismo anche i nostria quelli degli altri Municipi e Circoli tutti dello Stato della Repubblici

Todi li 3 Maggio 1849. Anno I, Repubblicano.

VINCENZO DOTTOR MELCHIORRE Gonfalon, FABIO DOTTOR PICCIONI , ZENOBIO GORELLI ) Anziani GIACINTO MASSEI )

Innocenzo Mariani Segr. Com. Iut.

La Direzione del Circolo

LUIGI BOVALINI Cons. ff. di Presidente FILIPPO SABATINI Consigliere SCIPIONE PICCIONI Consigliere GIACOMO PIERALLI Segr. degli Atti FERDINANDO BIANCHINI Segr. delle Corrisp. COSTANTINO COLACICCHI Cassiere

Per la Guardia Nazionale

F. FRANCISCI TEN. COLONNELLO

#### COMANDO SUPERIORE

#### IL BATTAGLIONE NAZIONALE

#### DI FULIGNO

#### Ordine del giorno 29 Aprile 1849

Tradito il Piemonte, caduta Genova, cieca Firenze per la Casa di Lorena, la Scintilla Repubblicana, la vera Libertà, or più non regna che nella eroica Venezia, e nella Terra dei Camilli e dei Bruti.

La Nazione Francese minaccia di attentare alla nostra Indipendenza alla nostra Libertà. Ma Roma, la Città eterna ha giurato di resistere a tutt' nomo, prima che ricadere sotto l'abborrito dispotismo.

I nostri oppressori, riaprendo il cuore a colpevoli speranze, tentano di eccitarci alla guerra civile. Sanno ben essi che la nostra Causa è santa, e che a perderla quella sola è la via.

Unione dunque, e concordia, o Militi Cittadini, siano la postra divisa, le nostre ispirazioni ! Calma dignitosa propria di un popolo libero ci distingua in questi supremi momenti ! Bando agli antichi rancori, e il nostro alito non spiri che fratellanza e fiducia.

Gareggiando in zelo, ed attività per il buon ordine, e per la tranquillità interna salveremo la Patria, e con essa l'Italia.

Con voi mi troverò unito nei giorni di pericolo, nei giorni di trionfo. Con voi difenderò fino all' ultimo sangue la Causa dei Popoli, e se soperchiati dalla forza brutale cadrento, cadremo almeno onoruti, compianti, ma non derisi daglialtri Popoli, non maledetti dai nostri figli.

E pari in valore ai nostri antichi Padri, apprenderà pure la Francia, che quando un Popolo non teme il morire, la Libertà non si uccide !!

#### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA!

Il Tenente Colonnello
INNOCENZO MANCINI

## PROTESTA DELLA GUARDIA NAZIONALE DEL BATTAGLIONE DEL CIRCONDARIO DI ASISI

#### GENERALE

L'invasione delle truppe Francesi è un fatto per se stesso si iniquo ed illegale che non ha biogno di commenti: E Voi, e Chi vi manda ne conoscete meglio di noi l'incustiais. Imperocche l'intervento delle vostre truppe lede l'Articolo 5. della Costituzione Francese, è contrario al diritto delle Genti, e d'e solamente basato sulla ragione del più forte. La Sioria giudicherà fra la Repubblica Romana e la Francese. Noi intanto protestismo altamente contro si enorme prepotenza, e dichiarismo questo intervento ingiuso, illegale, e lesivo i diritti della nostra Repubblica, e rendiamo garante la Repubblica Francese di quanto sarà per accadere deire to tale invasione. In ogui modo noi una mancheremo allo appello, che ci farà la nostra Patria.

Per i militi del Battaglione Giuseppe Fiumi Tenente Colonnello

#### AL GENERALE COMANDANTE

#### LA SPEDIZIONE MILITARE DI FRANCIA

#### IL CIRCOLO POPOLARE

#### DI BETTONA

Fino che l'Italia confidava sul valore e sulla fedeltà de'suoi Figli, sicura di vincere i suoi nemici , ringraziò la Francia de' suoi ainti. Ma allorche la nera diplomazia implacabile nemica delle libertà , la frode e il tradimento prevalsero, rivolse ad essa le braccia, ed agognava il vostro ajuto, o Generale, che indifferente vi vedea passeggiare la sommità delle alpi. E sebbene non correste ad ajutarla, pure pensava avere nella Francia sempre un'amica, e le sue bajonette guardava ancora con amore. Ora queste ci fanno raccapriccio, e sdegno ! Una Nazione che ha rovesciato un trono potente, che ha sempre combattuto contro i stessi suoi figli per assicurarsi la libertà , è impossibile voglia oggi col nome, e colla forza prepotente venirci a togliere quella libertà che col mezzo di Rappresentanti del Popolo a voto di Popolo eletti, ci scegliemmo! I Popoli sono contenti del loro operato: voi lo vedete, o Generale, mentre qui regna l'ordine, l' obbedienza, e non l'anarchia, come i nostri nemici hanno fatto credere al vostro Governo.

Ritornate ad Esso, e riferitegli la tranquillità del noatro paese. Fatto sicuro dalle vostre parole, e i vi dirà : » Non fia mai che il Vessillo Sacro di Libertà, che si e rifugiato nella Città Eserna, siccome a Venezia, sia vvelto dal Campidoglio da mano Francese; non sia mai che la Francia celipertando i principi, da se stessa proclamati, divenga ia un sol punto spergiura in faccia al mondo intero ». Questo Popolo intanto protesta contro l'occopazione del suo Paese, occupazione diretta soltan-

to a distruggere le sue acquistate libertà.

Generale ! Soldati Francesi ! Se l'opera vostra sarà consentanea ai nostri desideri, allora vi stringeremo al nostro seno siccome amici, e fratelli,

Dio protegga la Vostra e la Repubblica Romana.

(506)

Dalle Camere del Circolo Popolare di Bettoma a Maggio 1849. — Votate ad manimità dall' intero Circolo. —

#### LA DIREZIONE

PIACERI GIROLAMO Presidente
PENNACCHI FABRIZIO Vice-Presidente
CENSI RAFFAELE ) Consiglieri
ROMERI DOMENICO ) FRANCESCO CERNETTI Segretario
GAETANO TERENZI Segretario Provisorio

#### IL CIRCOLO POPOLARE

DI ASSISI

ALL' ANNUNZIO

DELLO SBARCO FRANCESE

#### IN CIVITAVECCHIA

Francesi I a che calcate II suola dell' insanguinata italia ? qual consiglio vi guida ? siete forze attrettoni trottoni mascherati in galica divisa ? Amici venite , o spegnitori del sacro faoco di libertà ? Se amici, e perchè non valicaste le Alpi allorchè per due volte il suono guerriero della troniba Sabauda annonziò all' Europa i generosi conati dell' tallioni indipendera: Se nemici , mal v'apponeste , sperando co' vostri navigli rimorchiare il passalo che ci ricorda catene e schiarità i la vostra nefinda missione vi concilirebbe l'odio eterno de' popoli italiani , ed il bissimo de' vostri Conciltatdini.

Ma pur troppo i vostri Foucher, i vostri Barrot, i vostri Faloux, e sovra tutto le inaudite ostilità consumate nel territorio dei Fabj e dei Scipioni ci discoverereo un vero inoredibile, mastrusso. Voi Soldar Repubblicani (vete secti all' infamia del fratricidio:

(507)

su via o prodi di Francia! porgete al mondo incivilito spettacolo nuovo: svenate col pugnale repubblicano la Repubblica di Roma, e ciò che di libertà potè scampare dagli artigli del Preconsole austriaco sia da voi

spento e distrutto. Intanto udite.

Rappresentanti della Romana Repubblica! o francere o tedesco, o repubblicano, o assolutiata, o debole o potente, noi reputiamo nemico quel popolo che invade i nostri lidi senza trattati, senza accordi, senza convenzioni, e Noi vi diamo amplo solenne mandanio di respingerlo fin dove è possibile colla forza; ed è perciò che protestiamo in faccia a Dio ed agli nomini contro la prepotenza del Napoleonico ministeronifiore d' ogni diritto, colla spada in pugno ed in nome della liberà, che disconosce e bestemmia, tenta rapirci per mezzo di nequizie diplomatiche la gloria di vivere liberi, ed indipendenti.

Rappresentanti ! la fuegitiva libertà Italiana sottetta da sparentevoli uragani ripara ora con Yoi sotto l'aquila latina: custoditela con fierezza con costanza. Esa sanerà le suc lerile: ma se mai Yolesse, cerbo destino che nell'antica sua culla spirar dovesse l'utit-no suo anelito, ah ! fate che riceva il mortal colpo dalla lancia croata, piuttosto che soffirie l'insulo di di vederla trafitta per la mano giudaica di repubblicani fratellit, la sua caduta apparirà più consona, [a.

scherno men vile.

#### VIVA LA ROMANA REPUBBLICA

Votato ad unanimità nella seduta 1. Maggio 1849

Il Tribuno del Popole
ALESSANDRO PUCCI

#### LORENZO CARPINELLI Pice-Tribuna

GIUSEPPE FIUMI GIOVANNI BINDANGOLI CARLO ROSSI GAETANO CARMELLINI

DOTTOR ANTIGONO ZAPPOLI Segretari

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### I SOCJ DEL GABINETTO LETTERARIO

#### DI GUALDO TADINO

La nostra Repubblica, sorta ed inaugurata dal voto di tutti i Popoli Romani, ha dichiarato, che la Francia con un improvviso intervento armato, non richiesto, ne provocato dalla nostra condotta, lia violato nel nostro Territorio della Repubblica Romana, il diritto delle Genti, rinegando ai suoi principii di voler per se l'indipendenza, e tentare intanto di abbatter quella di un Popolo pacifico. Ha dichiarato inoltre di esser fermamente propta alla difesa. ed in fine ha protestato di voler respingere la forza con la forza, contro l'operato dei Governanti la Francia, in offesa alla dignità di un Popolo libero. Ond' è che noi in adesione unanime all' Assemblea medesima ed al Triumvirato. protestiamo contro la illegale, ed inginsta invasione, dichiarando lo stabile proposito di resistere con tutti i mezzi di cui siamo in potere, rendendo mallevadrice la Francia di tutte le conseguenze, essendo nostra decisa volontà, di non sottostare più mai all'abborrito Governo, che il Popolo ha rovesciato, e con quest'atto smentire la bugiarda calunnia di anarchia.

Chi anela alla libertà saprà superare ogni ostacolo, il tentativo di pochi, il tradimento di molti. Alle parole corrisponderanno i fatti, ed i rezzionati assolutisti impareranno quanta è la poteuza di ua Popolo che volle e vuole la propria libertà, che ha proclamato solennemente la propria indipendenza e che abbandonato a se stesso ha conservato mirabilmente l'ordine, e la tranquilittà.

DIO, e Popolo è la nostra divisa. In Lui fiducia, in que-

sto la forza.

Gualdo Tadino 29 Aprile 1849 ore 7 pomeridiane, Leopoldo Avvocato Quadri Pietro Ferrari Tommaso Tini Angelo Ottoni

Angelo Felizianetti Angelo Sergiacomi Michele Granella Orazio Pericoli

Otazio rericoti

( 50g )

Muzio Sinibaldi Enrico Ottoni Emiliano Giorenghi Liborio Pericoli Fabio Bartolomei Giuseppe Minelli Ciriaco Angeli Vincenzo Sergiacomi Luigi Amoni Vincenzo Guerrieri Marco Gherardi Raffaele Scatena Gio. Battista Angeli Valeriano Roma Pietro Amoní Giuseppe Angeletti Ginseppe Lucantoni Luigi Petrozzi Achille Ottoni Angelo Moretti Ginseppe Scatena Luigi Angeli Antonio Morosini - Girolamo Righi Pietro Teodori Giuseppe Maria Travaglia Vincenzo Rensini Gaetano Coppari Andrea Venturi Eugenio Pignani Alessandro Colbassani Alessandro Sergiacomi Pasquale Bassciti Agostino Pierotti Giuseppe Stinchi Giuseppe Barnaba Panunzi Raffaele Pericoli Giuseppe Angeletti di Ang. Vincenzo Loreti Giovanni Dolfi Domenico Arduini Lorenzo Scaccia Paolo Premoli Giuseppe Mancinelli

Francesco Pretnoli Venanzio Silvani Gio. Angelo Pantalei Francesco Donnini Nicola Felizianetti Luigi Loreti

Vincenzo Ribacchi Visto per copia conforme all'originale ritenuto dalla Società del Gabinetto Letterario di Gualdo Tadino. Il 1. Maggio 1849.

Il Governatore LEOPOLDO AVV. QUADRI

#### CIRCOLO POPOLARE

#### DI CITTA' DI CASTELLO

#### Popolo Tifernate

LA PATRIA E' IN PERICOLO ! Questo magico grido sommovea un giorno fin sulle tombe i Figli dei Bruti e degli Scipioni ed animava a difendere la minacciata libertà ! II guerriero di Roma a quella voce tremenda sorgeva formidabile gigante contro lo straniero oppressore. La donna romana si spogliava de'snoi preziosi monili ed offrivali in sacrificio sull' Altare della Patria. Il Popolo tutto, come un sol nomo s' apprestava alla gran lotta con quella dignità e fierezza che la coscienza del diritto ispira ad un Popolo Sovrano - Le virtù di quel popolo, pel lungo volger di secoli, per le turpi esigenze del dispotismo, e per le mene infernali della diplomazia non si spensero ne suoi discendenti. Il 30 d' Aprile sarà eterno documento di questo vero. Il 30 d'Aprile riannoda due grandi epoche nella storia di un Popolo, cui andrà il Mondo dehitore di due reali Civiltà ! - Si : la Repubblica Romana è chiamata sulla terra a compiere quella missione che i Ministri d'un altra Repubblica hanno vilmente rinnegata : la Repubblica Romana sorgerà grande e potente sulle rovine dei troni per ricondurre fra gli uomini la bella libertà, la vera uguaglianza, la fratellevole concordia.

MA LA REPUBBLICA ROMANA E' IN PERICOLO! Dossa reclama il soccorso di quel Popalo da cui surse gloriusa: chiede braccia armi e denaro, onde poter respingere gli (511)

sgherri della tirannide, i ladroni ar.nati del Carnefice di Sicilia, compri da Colui che nello scorso anno non potea far la guerra al barbaro e sacrilego Croato, ma che oggi avventa le baionette di tutta Europa contro un Popolo che avea potuto credergli, avea saputo adorarlo! - La Città Eterna ha compiuto il suo sacrificio : tocca ora alle Provincie l'oprare altrettanto: tocca a noi l'adempire alle giurate promesse di vita e sostanze per la salvezza della Patria. - I figli del Popolo accorrono animosi ed in gran numero alla difesa della Repubblica : dessi non possono offrire che la vita, e la vita esibiscono: ma chi non offre la vita con qual sacrificio pareggierà quell'offerta, se pur la è pareggiabile ? - Orsit dunque: chi non dà la vita, dia le sostanze; ma il dono sia un sacrificio non la offerta di ciò che avvanza, perchè dessa sarebbe troppo inferiore al dono che offrono i figli del Popolo.

Cittadini Tifernati I II momento della prova è giunto di chi non ha un obolo per la Madre che Inveca soccosso di suoi figli non è degno di respirare queste bibere aure, di calcare questa terra, di cui ogni zolla ci ricorda un eroe Chi si rimarrà sordo allo appello della Patria fugga da noi egli è un parricida ! egli ha sul capo la malcuizione di Dio

e del Popolo 11

Gittalini Tifernati i il Circolo non dubita del Vostro partiottismo, e della Vostra generosità i la Repubblica avvà cira dal povero anche il dono de' suoi miseri cenci. Il Circolo registrerà a perpetan memoria i noni dei Cittalonii generosi. Nelle sue Sale accoglierà le offerte; ed una Commissione di gentilli Cittalonie e di egregi pariotti sarà incaricata di riceverlo, ed anche di recarsi alle Vostre abstazioni per viene-gilo riuscire nel nobile intento.

La Commissione è composta delle Cittadine Amatunta Bufalini, Maria Sediari e Teresa Alipni; e dei Cittadini Antonio Beccherucci, Ginseppe Gagliardi e Vincenzo Celestur.

Felice il Popolo Tifernate, se potrà offrire alla Repubblica un dono degno di Lei, degno di sè l

blica an deno deglio di Lea, deglio di se

Votato all' unanimità nell' Admonaza ad regenza tenuta dal Circolo Popolaro di Città di Castello la sera del 9 Maggio 1849. Anno I. Repubblicano.

La Direzione del Circolo

LODOVICE CORBUCCI PRESIDENTE

Giuseppe Gagliardi
Giuseppe Bellucci
Vincenzo Baldeschi
Bartolomo Lensi
Gipsuè Palazzeschi
Giuseppe Baldeschi
Aunibale Mancini Economo Cassiere
Ellattic Cabucci Sagraturio deali A

Filotette Corbucci Segretario degli Atti

#### AI ROMANI

# IL CIRCOLO POPOLARE DI PERUGIA

#### Fratelli di Roma!

A voi , ultimi sulla breccia a combaltere per l'Italiana libertà, a voi rinnovatori delle antiche virtà, noi mandiamo esultando una parola d'entusiasmo e d'affetto. Fratelli di sventure e di speranze, noi assistiamo maravigliati alla lotfa, che asotenete, uoi seultano al vostro esempio crescecci nel cuore l'orgoglio del nome Italiano. Ormai possiam dire cho la gloria noni è solo per l'Italia una tradizione consegnata si monumenti, ma è potenza efficace di risurrezione e di vita,

Romani, Dio ci la chiamati a re-istere soli contro l'uro di tulta l'Europa principesa e cattolica; Dio ci la dato la missione di propugnare per tutti il principio della libertà contro l'Atolorità incarnata in Roma nella librida sittuzione pontificale. Voi mostraste d'aver compreso l'altezza dell'opera vostra, voi la compite degnamente. Il mondo imparerà da voi cou quali sacrifici si comperi l'emancipazione dei popoli, e il vostro coraggicio sarà benedetto dalla libera posterità.

Noi raccogliamo palpitando egni vostro atto, ogni vostra parola. Graudi nel combattimento, voi ci sembrate più grandi ancora nel perdono. Voi mostraste con nobile esempio alla Francia, come tra i popoli non vè guerra, e come basti agl'illusi l'onta d'aver combattuto per la causa del disponismo; voi, usciti ora a respingere i satelliti del Borbone, siete preparati ad accogliere con fraterion abbraccio i vinti, e recordare ai traviati qual differenza corra tra la bandiera dei popoli e quella dei re. Più megannimi ancora dei yostri avi un on solo sapete vincere il nemico, ma sapete amarlo.

E il frutto della vestra ungosnimità non andrà parduto, Se i pericoli lingrossano contro di noi; se la crociata dei troci si strelli indrono al seggio pontificale minaccia move armi e nuove violenze, voi, forti del vostro diritto, forti della vostra dede republicana, sarete baluardo insuperabile contro le hajonette dei barbari, da qualunque parle irrompano, e la vostra difesa additerà all'Italia, dove sia scritto il suo destino. Il nome di Roma si stamperà nel cuore d'ogni Italiano, simbolo della passata e futura grandezza, e sarà parola che raccoglierà in un solo concetto le divise credenze dei popoli.

Remani, gli occhi di tutta l'Europa stanno sopra di voi, è nelle rostre mura ove si combatte la suprema battaglia. Non è duopo che a voi già due volte vincitori, noi diciamo: coraggio. Voi avete giurato, anzichè cedere, di seppellirri sotto le rovine di Roma, e voi manterrete, siam certi, la promessa. E sarà spettacolo unico al mondo il vedere un popolo, infeudato per violenza d'iniqua dottrina alla libertà della Chiesa, come se la Chiesa per esser l bera avesse bisogno d'un popolo di schiavi, il vedetlo distruggere di sua mano quella grandezza che consacra la sua schiaviti.

Durale, o fratelli, durale coraggiosi a resistere. Se anche l'Europa dovesse assistere impassibile alla lotta, la sola resistenza è già per voi e per lutti una vittoria. Voi potrete cadere: ma un pontefice che rizza il sou trono soi cadaveri, che mercanteggia coi carnefici la sua podestà temporale, ha abdicate per sempre. Il reguo del vicario di Dio s'annunzia coll'amore e on colle stragi, e dal sangue non può germo-

gliare che la libertà.

Votato all'unanimità la sera del di 11 Maggio 1849. Anno I. Republicano.

### La direzione

Massini Lorenzo ff. di Presidente
Rossi Francesco
Verga Luigi
Ragnotti Cesare.
Trinci Cesare
Vaddington Exglyn Economo Cassiere
Waddington Exglyn Economo Cassiere
Bondi Alossandro, H. di Segret. delle Corrispondenze.

#### CIRCOLO POPOLARE DI FULIGNO

#### Cittadini Triumviri

Forti de'nostri diritti, fermi in quei Santi Repubblicani principi che ci hanno animato, e che maggior spirito e' infondono ne' prescui pericoli, questo Circolo Popolare, plaudendo a quanto agiste in vantaggio della nostra Causa, e della Nostra Repubblica, e di quanto sarete per operare, ha nominata già una Depntazione incaricata per rinvenire denaro ed altro per aver nomini in aiuto della minacciata Capitale.

Noi fidiamo iu Voi Cittadini Triumviri, nel vostro conosciuto zelo e patriottismo. Noi fidiamo in Dio, nella giustizia

della Nostra Causa.

Mentre replichiamo al vostro foglio del 28 Aprile corr. vi auguriamo salute, vi protestiamo fratellanza,

Per la Direzione Alessandro Trasciatti Priore

Pio Valerj Segr. Onor.

#### REPUBBLICA ROMANA

# In Nome di DIO e del Popolo

Oggi 29 Aprile 1849 alle ore cinque e mezzo pomertidiane nella Piazza Repubblicana il Popolo di Perugia convocato in Generale Assemblea per deliberazione del Circolo Popolare, onde esternare il suo voto sulle deliberazioni del Governo e dal Municipio addottate per l'invasione Francese, accorre in numero di oltre tremila Cittadini.

La direzione del Circolo composto dei Cittadini

Lorenzo Massimi ff. di Presidente perchè è malato il Vice Presidente Gio. Battista Sereni Luigi Verga Cesare Ragnotti Consiglieri

Francesco Rossi \
Evelin Waddington Economo Cassiere

Francesco Ortis pel Vice Segretario degli Atti Alessandro Tantini Vice Seg. delle Corrispondenze. Va ad occupare provvisoriamente il seggio della Presidenza: e dichiarata aperta l'Assemblea Generale del Popolo; il ff. di Presidente lo invita ad eleggere un Presidente cinque Deputati, ed un Segretario, e niuno del popolo rispose all' invito.

Si propone perciò se piace eleggere a Presidente di questa solenue Assemblea il Cittadino Francesco Guardabassi » un fragoroso applauso, un grido universale «SI» risponde alla proposta. Egli è proclamato Presidente dell' Assemblea Generaie del Popolo.

Per egual modo sono proposti accettati e proclamati deputati di questa ragunanza i Cittadini » Francesco Donisi « Antonio Cesarei » Haffale Giamboni » Aurelio Rossi » Andreini Cerrini » Per Segretario è acclamato Alessandro

Fantini.

Allora fatti ricercare i suddetti individui, si sono a intervalli presentati, e fatti intesi della nomina data dal Popolo hanno preso i loro rispettivi posti. Il Presidente dichiara la seduta aperta, ed il Segretario chiesta la parola al Presidente pronunzia un discorso, dove annuncia che una divisione Francese minaccia le nostre riconquistate libertà, e ci fà sovrastore il pericolo di tornare alla dominazione del governo Clericale. Alto levasi un « no » nell'Assemblea « non mai » , avvi perfino chi dice » meglio la morte che il governo Clericale. » E quando vien detto che la restaurazione di questo sarebbe il sommo dei mali per noi per gli esempi del passato, universale si manifesta la disapprovazione, ed è proferito il giuro solenne di non ricader più vivi sotto quel dispotismo. Perciò, prosiegue il Segretario, foste o Cittadini, qui convocati; questa volontà che noi siamo presti a sagramentare col sangue, stima la diplomazia Francese la volontà di una fazione degl' anarchisti; a rintuzzare sì atroce ingiuria siete invitati a rispondere, a dichiarare una seconda volta che la volontà dell'Assemblea Romana è la vostra » è letta la protesta dell' Assemblea contro l'invasione Francese » voi pure protestate contro quell'atto ingiusto, unite ai voti dell' Assemblea i vostri, sappia così lo straniero che quei faziosi quegli anarchisti sono tutti che popolano gli stati della Repubblica Romana » manifesti segni di universale adesione ; si grida protestiamo tutti. Ai voti dell'Assemblea Romana assente il nostro Municipio, e degnamente risponde all'imponenza de' fatti » è letto l'indirizzo del Municipio « applausi » Il voto . del Municipio vada anch'esso al Generale Francese accompagnato dalla vostra universale spontanea approvazione » seguono applausi prolungali » è posta nei seguenti termini la proposizione » Chi di voi senti in cuore la forza di secondare i voti dell'Assemblea e del Municipio, levi alto la mano destra. « Tutti aderiscono » Questo segno di spontanea adesione dice all'unisono la nostra ferma volontà dice il voglio di un popolo, ed il voglio del Popolo è il fiat Onnipotente che creò l'universo e che lo conserva » applausi » Il Cittadino Ragnotti leva pur'esso la sua voce, e con calde generose parole appella il popolo a convalidare coll'opera il santo proposito, la salute della Repubblica vuol soldati e danaro, per voi s'abbiano oftere d'uomini, per voi s'abbiano i mezzi con che sopperire agl'ur-genti bisogni.

Il Segretario annuncia che nelle sale del Circolo sono aperti i ruoli pelle soscrizioni volontarie, i registri per le

offerte di oggetti e danaro.

Sono le sette pomeridiane la seduta è levata, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Popolare.

> F. Gesumbalenni Presidente Francesco Asía Doniad Andrea Cerrini chiamato dal Popolo Francesco Rosi G. Naddiastri Cesare Ragnotti A. Cesarej A. Rossi Lorenzo Massini Raffaele Giamboni

Alessandro Tantini Segret.
Cesare Trinci Consigliere del Circolo sebbene assente all'atto approva la protesta
Francesco Ostei pel Vice Seg. degl'Atti.

#### ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE ROMANA ED AI TRIUMVIRI

# IL CIRCOLO POPOL'ARE ED IL POPOLO DI CITTA' DI CASTELLO

Il preveduto sebbene incredibile attentato alle nostre libertà con incancellabile vergogna commesso or'ora dal Governo di Francia, in onta alle sue antiche e recenti promesse, in onta alla sua Costituzione, in onta al diritto delle centi . ha destato in questo Popolo un vivo sentimento di stupore e d'indignazione; ha riscosso i timidi, ha invaso d'ira magnanima i forti; ha sollevato le reminiscenze della dignità italiana : tutti hanno giurato per lo Dio degli Eserciti che vuol liberi i Popoli, c per la Repubblica Romana che a quel volere ubbidisce, di combattere fino all'ultima stilla di sangne per sostenere quel Governo che surse dai voti del Porolo e dalla voce di Dio, e ch' è il solo conveniente agli Umani , l'unico accettevole alla Divinità. Sì ; ogni altro Governo, che si osasse colla forza prepetente d'imporci, sarebbe illegittimo e iniquo, odiato sempre e mal fermo. Onde racquistare le nostre libertà abbiamo tollerato per secoli una serie indefinibile di sagrifizi e di tratto in tratto sofferenti e muti abbiamo dovuto suggellarli col sangue. Oh! dunque senza lunghi sagrifizj , senza sangue non ce le ritorrà giammai nè chi è nemico d'Italia, ne chi del suo bello ai rai par che si strugga: eppur la sfida a morte.

Cittadini Deputati, Cittadini Triumviri! la Vostra energia, la Vostra coraggiosa costanza nel sostenere e compire il sagro mandato che vi affidò il Popolo; la Vostra pronta e dignitosa protesta contro l'invasione straniera ci sollevia l'anima, ci commuove il cuore, c'inspira nobili sentimenti, affetti sublimi: ci rende orgogliosi di avervi a nostri Rappresentanti, a nostri Reggitori. Voi avete ben meritato della Repubblica, dell'Italia, dell'Europa, del Mondo ! Noi appoggiamo espressamente la Vostra Protesta del 25 spirante : giuriamo solennemente di sostenerla; e sul capo liberticida del Governo Francese, di quel Governo che nel nascere istesso dimentico di sua origine, con meretricia impudenza ha rinnegato tutti i principi di giustizia e di verità , invochiamo i fulmini terribili dell'ira di Dio e del

Popolo per questa e per tutte le generazioni.

(518)

Poseguite, Citadini Deputati, Cittadini Triamviri, nell'intappeo cammino, e siate certi che il vostro Popol o si mostrerà degno di Voi, risponderà noblimente di se stesso, saprà vinocere le arti perverse della Camarilla di Gaeta, o d'Inferno che sia, e saprà svergoguare le stomachevolie vili calunni che gli si lanciano in viso dalla perfida Diplomazia nemica impudente e giurata degli uomini e di Dio. — Castaras Il Unione!!

#### EVVIVA I RAPPRESENTANTI DEL POPOLO! EVVIVA I TRIUMVIRI!

# EVVIVA LA REPUBBLICA ROMANA!

Votato per acclamazione e per la stampa nell'Adonanza pubblica e generale tenuta dal Circolo e dal Popolo di Città di Castello la sera del 29 Aprile 1849.

# La Direzione del Circolo LODOVICO CORBUCCI Vice-Presidente

Consiglieri

GIUSEPPE GAGLIARDI
GIUSEPPE BELLUCCI
BARTOLOMEO LENSI
VINCENZO BALDESCHI
GIOSUE' PALAZZESCHI
GIOSEPPE BALDESCHI
GIOSEPPE BALDESCHI
ANNIBALE MANCINI Economo Cassiere.
FILOTTETE CORBUCCI Segr. degli Attj.

# CIRCOLO POPOLARE

# DI FULIGNO

#### SEDUTA STRAORDINARIA DEL GIORNO 26 CORRENTE

Sulla notizia, che una Flottiglia Francese si è presentata innanzi il porto di Civitavecchia con intenzioni ostili ad unanimità ha risoluto:

Che si debba rispondere alla forza colla forza e che sappiamo farci uccidere prima di coprirci di obbrobrio, e ricadere vergognosamente sotto l'abborrito dispotismo. La Direzione

Alessandro Trasciatti Presidente Raffaele Casali Vice Presidente

| Francesco Marziai                | ni        | ) |             |
|----------------------------------|-----------|---|-------------|
| Antonio Serafini                 |           | ) |             |
| Salvatore Cardare                | lli       | ) | Consiglieri |
| Ferrante Ferri Par               | scalini   | ) | •           |
| Cesare Fiami                     |           | ) |             |
| Pio Valeri )<br>Gesare Gentili ) | Segretari |   |             |

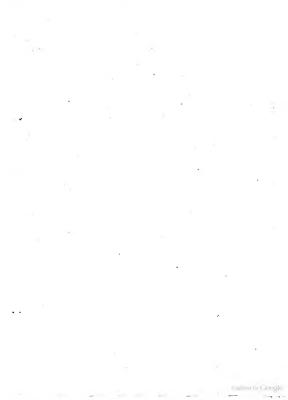

# PROVINCIA SPOLETO

# SPOLETO

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Municipio di Castel Vecchio

el giorno di Domenica 29 del mese di Aprile 1846, previo avviso in iscritto fatto precedere nel giorno avanti, ed il suono della Campana maggiore, si è adunato ad urgenza il generale Consiglio di questo Comune a cui sono intervenuti i seguenti Consiglieri.

- 1. Fabbri Girolamo Sindaco
- 2. Paolini Antonio Anziano
- Montanari Taddeo Anz.
   Cerquini Francesco)
- 5. Polverari Sante ) Consiglieri
- 6. Belbusti Niccola
  - 7. Ghiandoni Camillo ) Masetti Luigi Segretario

# PROPOSIZIONE

Il Cittadino Sindaco di lettura del Dispaccio Gircolare di questa Presidenza in data 26 corrente num. 4926 e successivamente di altro del Triumvirato in data 24 detto con i quali si annuncia che l'integrità del snolo della Repubblica è minacciata: fa consecre quiudi che l'assemblea ed il Governo della Repubblica sapranno compiere il dover loro protestando colla forza contro ogni offessa di diritto e alla dienità del Passe.

Domanda in seguito si Cittadini adunati quali mezzi potrebnostro Comune somministrare a sostegno della nazionale indipendenza; quali risoluzioni potrebbe prendere per cooperare all'adempimento della missione comune, e dare al Governo stesso una prova convincente dell'adesione di questa Popolazione e dei sentimenti dai quali è animata in favore del presente ordine di cosse.

Dopo varie discussioni i membri componenti il Consiglio, vista l'impossibilità di provvedere al momento con mezzi mate-

(524)

riali al bisogno, hanno votato ad unanimità e per acclamazione la seguente protesta.

1. Piena ed inalterabile adesione al Governo della Repubblica a nome dell' intera Popolazione del Comune di cui essi sono i Rappresentanti.

2. Risoluzione di disendere con tutti i mezzi che sono in suo potere l'integrità del suolo della Repubblica, prestandosi con

dacrità a tutti gli ordini che sarà per ricevere.

3. Ordine alla Guardia Nazionale di tenersi pronta con le

armi e munizioni di cui si trova in possesso. 4. Duplicata relazione coi Municipi circonvicini all'oggetto di sapere con sollecitudine cosa verrà da essi stabilito in vantaggio

della causa comune per uniformarvisi.

5. Assumono essi Rappresentanti Municipali la missione di tenere la Popolazione tranquilla e di animarla a secondare le mire e le intenzioni del Governo della Repubblica, e prestarsi con tutti i mezzi morali e materiali che sono in loro potere e che saranno dalle attuali circostanze richicsti.

6. In ultimo il Consiglio si dichiara in permanenza pronto ad adunarsi dietro semplice invito ogni qual volta lo richiedesse

il bisogno.

Dopo di ciò la seduta si è sciolta e tutti hanno firmato il presente verbale

G. Fabbri Sindaco Taddeo Montanari Anz. Antonio Paolini Anz. Polverari Sante Belbusti Nicola Cons. Camillo Ghiandoni )

L. Masetti Segret.

Per copia conforme all' Originale L. Masetti Segretario

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO, E DEL POPOLO

Il Consiglio Comunale di SANTANGELO IN LIZZOLA, sorpreso da quella tuata inspettata, quanto inginsta invasione della Repubblica Romana, che si tenta da un Corgo di Armata spedito dalla Repubblica Francese, e nella certazza, che un tale intervento anziché apportare la pace, l'ordine, la concilizzione, e la vera libertà, invece lede i pri sacro diritto delle Genti, viola i vincoli di una naturale Fratellanza, cecità l'anfachia, frastorna la concordia dei Cittadini, e toglie ad Essi l'acquistata libertà, e le attuali guarentigie; lo stesso Consiglio protesta contro il ciatto arbitrario intervento dei Francesi, dichiara di resistere con tusti quel mezzi, che possono essere in mo potere, e reade malexadrice la Francesi di tutte le conseguenze.

Fatto a Sant' Angelo ti 7 Maggio . 849

# Pel Consiglio PIETRO BARTOLI Priore

Pasquale Pascucci Anzian)
Giacomo Venturi Consigliere
Ubaldo Giovanelli Cons, e Capitano della Nazionale
Terensio Gili Consigliere

Biagio Celli Segr. Comle.

# AI CITTADINI DÉLL'ASSEMBLÉÀ COSTITUENTE ED AI CITTADINI TRIUMVIRI

Il Consiglio Municipale di Bevagna

Noi custodi dei sacri diritti dei nostri concittadinis noi rappresentanti legittimi del nostro popolo, interpreti del suoi bisogni, dei suoi voti sentiamo il dovere di ringraziarvi di quanto operaste per l'onore nazionale, e per le nostre libertà contro la prepotenza del governo francese, che minaccia ribadire colla forza le infrante nostre catene. Non dubitate, Generosi, dell'adesione universale. Se voi crederete a cadremmo tutti con voi. Ma sulla nostra tomba sederà orgaglioso l'onore nazionale incotaminato; l'infamia peserà ingubo inestrabile sulla coscenza dei vincitori; e di noi sarà scritto · furono infelici , traditi , ma caddero da forti-Si resista con coraggio, che le nazioni non muojono, e l'avvenire è del Popoli, perche Dio, e l'eterna giustizia sono con noi. Iddio salvi Voi. e la Repubblica; e l'onore nazionale! Disponete delle nostre persone, e delle nostre fortune per la salute della Patria - VIVA LA LIBERTA'!

Votato il presente indirizzo dal Consiglio, e dalla Rappresentanza MUNICIPALE DI BEVAGNA ill'unanimità per alzata, il giorno primo di Maggio 1949, Anno primo Republisano.

La Magistratura
GIROLAMO PIRRGILI Gonfaloniere

GIACOMO ANGELI NIERI ANTONIO ANGELI Anziani FILIPPO ZAMPETTI

ANTONIO BABUCCI Segretario

# REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

# COMUNITA' DI MORDANO

Oggi 1 primo Maggio 1849

Si è adunato in seduta pubblica, dietro invito diramato nel giorno di jeri alleore tre pomeridiane, a firma dell'art, 90 del-Fordinamento sui Municipi 31 Gennajo pp. il Consiglio Commnale nel numero dei seguenti Cittadiai.

| n           | ile ner numero dei seguenti Citt                                                                   | acın        | 1.                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | PRESENTI                                                                                           | į.          | ASSENTI                                                                                                                                                                      |
| Magistrati  | Gio: Bornioli Crocetti Priore     Giorgio Cavallazzi Anziano     Domeo Folli Berzantini Anz.       | .2          | 1                                                                                                                                                                            |
|             | 1 Francesco Capozzi 2 Ginteppe Brunori 3 Giovanni Checcofi 4 Pietro Poletii 5 Giovanni Matteucci 6 |             | 3 4 5 6 Matteo Mazzotti                                                                                                                                                      |
| Consiglieri | 7                                                                                                  | Consiglieri | 7 Antonio Areip. Biffs 8 Biggio Vecchi 9 Michele Monti 10 Pietro Parr.co Santi 11 Giovanoi Pennazzi 12 Giuseppe Searabelli 13 Giovanoi Avv. Tambutini 14 Giuseppe Dott. Masi |
|             | 2 -(-1)                                                                                            |             | Leopoldo Battellani Segretario                                                                                                                                               |

Presieduto dal Cittadino Giovanni Bornioli Crocetti Priore, il quale considerato che l'adonanza è in via di urgenza, per cui è valido qualunque numero d'intervenuti, e invocato il divino ajuto, ha dichiarata aperta la discussione sulla proposta.

Rispondere con manifestazione solenne al voto dei popoli, dietro il seguito interrento delle Armi francesia Civitavecchia

# Discussione della Proposta

#### ESPOSIZIONE DI FATTO

Il Segretario Comunale ha e-pasto all'appoggio della posizione posta sott'occhio dell'adunanza che il Triumvirato della
Repubblica con Circolare del 24 Aprile pp. jeri riceruta ha riferito importare, d'appressa all'intervento di una Divisione Francese a Livitlavecchia, che le Rappresentanze Comunali ris, ondano degnamente con solemi insnifestazioni al voto dei popoli.
Oltre a cò il Proided fi Avenne con Circolare del 29 detto
jeri del pari ricevuta alle ore tre pomeridiane, mentre premura
in oggetto, significa di attendere l'analogo auto Consigliare, trascriveno per norma la manifestazione fatta in proposito dal Municipio di Ravenna.

# DEDUZIONI DELLA MAGISTRATURA

Considerata l'importanza dell'oggetto, la Migistratura ha sitenuto conveniente di promubrere per urgenza la presente adunanza, avvisando che sia opportunamente motivata a termini dell'art, go della legge municipale.

### DELIBERAZIONI CONSIGLIARI

Ritenata l'urgenza dedotta, il Consiglio penetrato dall'altezza dell'oggetto, erispondendo al voto di questo Municipio ha dichiarato di riconoscere come inopportuna l'intervento francese nel Territorio della Repubblica, e di protestare per l'incalumità dei diritti costituiti attualmente colle appresso parole, dettato di un Consigliere, L'intervento della Francia armata negli "Statt Romani è a riguardarsi avversario ai mostri consituiti, diritti, e come tale da diverse ie richiamire, e protestare al "cospetto di tutte le civili nazioni: prima perchè con parole vaghe si cercò du quel Ministero di velera all'assembles i a "Parigi lo scopo vero di questa missione; poi perchè avendo a vauto luogo tale intervento in una parte d'Italia, o rei li ( 529 )

, Tede co non ha ad abasare di alcuna ottenuta vittoria ; mostra ; con cio la Francia che fa solo un pretesto quello della sua ; necessaria presenza per fienare il vittorioso austilaco nemico, ; e porre in salvo la minacciata italiana liberth, su di che dato ; luogo allo aguittinio secreto colla dichiarazione che chi con; viene nella proposta dia il voto hianco, e ci disconventari n. se due ; lo dia nero, si ebbero volfavoreno il sei n. 6 e contrarj n. se due

Fatto, e letto il giorno, mese, ed anno suddetto alle ore

cinque meno un quarto, dal meriggio.

#### Sottoscritti

Giovanni Bornioli Crocetti Priore Presid-Francesco Capozzi Consigliere Giuseppe Brunori Consigliere Leopoldo Battellani Segretario

Mordano 1 Maggio 1849

Per estratto conforme ad uso di Ufficio

Leopoldo Battellani Segr.

### REPUBBLICA ROMAN A

### PROVINCIA DI SPOLETO

#### MUNICIPIO DI BEVAGNA

Li 17 Maggio 1849.

Al Cittadino Direttore del Monitore Romano

Come degl'altri, e non degl'ultimi questo Municipio voto nella generale adunanza del primo corrente all'unantinità un Indrizzo all' Assen.blea Costituente, ed al Triumvirato, ringraziandoli di ciò che avevano operato per l'onore nazionale, e per le nostre libertà, non che la nostra adesione, e cosperazione in quanto è in noi a totto quello che pel bene della Patria sarebbero per dirporte.

Diversi esemplari di esso indirizzo mi detti la premura d'inviare ai Cittadini Presidente dell'Assemblea, al Triumvirato,

(530)

ed ai Ministri degl'Esteri , Interno , Guerra , e Marina ; ed allorche viddi trascritti nel Monitore eguali indirizzi dei Municipi , Ascoli , e Guardie Nazionali credeva scorgervi anche quello del nostro Municipio. Non solo fino ad ora non vi è stato notato , ma di più nell' elenco de' Municipi che hanno ammesso tali atti portato al Numero 99 del Monitore è egualmente trasandato Bevagna,

Senza interressarmi degl' incidenti che avranno dato luogo ad una tale involontaria mancanza ne rimetto una copia del indirizzo sopracitato con preghicra di unirlo agl' altri sia nella pubblicazione sia in tutto ciò che stimerete opportuno della

circostanza.

Spero dalla vostra gentilezza di esser fornito mentre vi saluto colla più distinta stima.

Il Gonfaloniere G. Piergili

#### REPUBBLICA ROMANA

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO MUNICIPIO DI CARTOCETO

Nel giorno di Domenica 29. Aprile 1849, fatti precedere i soliti biglietti di chiamata a tutti gli attuali Consiglieri, si è in quest oggi in via d'urgenza radunato il Consiglio Municipale composto dei Cittadini

Alessandro Ottaviani Bertozzi Priore Serafino Innocenzi Anziano

Lorenzo Agostini

a Giuseppe Ginesi 3 Angelo Biagini

A Mariano Bonci

5 Sabbatino Mencari: i 6 Birtolomeo Ravagli

7 Stefano Costantini & Antonio Rondina

9 Angelo Bonini

to Francesco Ambrosini

11 Vincenzo Ghiandoni

12 Marco Carlucci

L'onore della Presidenza fu dato all'esercente Priore Alessandro Ottaviani Bertozzi. Quindi fu aperta la Pubblica seduta,

ove si trattò quanto siegue.

Il Cittadino Preside con Circolate Proposta unica = Dispaccio n. 4926 mi ha addimostrato, che l'integrità del Suolo Repubblicano è minacciata, ond'è dell'onore, e dell'interesse di tutti fare ogni sforzo per salvarla, e difenderla. Mi rimette in pari tempo un Ordine Circolare del Triumvirato, dore si addimostra, che l' Avanguardia di una Divisione Francese è in presenza del Porto di Civitavecchia, che il forte è apparecchiato a difesa: che nessuna comunicazione è stata fatta dal Governo Francese a quello della Repubblica: Che quali che siano le intenzioni Straniere a nostro riguardo, l'Assemblea, ed il Governo della Repubblica sapranno compiere il loro dovere, protestando anche colla forza, contro ogni offesa al diritto, ed alla dignità del Paese, e che incombe a tutti di cooperare con animo risolnto all' adempimento della missione comune . Quindi fu data lettura della Circolare del Preside in data 26 corr. , dell'Ordine del Triumvirato 24 detto, della protesta dell'Assemblea Romana 25 Aprile, e di una lettera del Circolo Po-

polare Fanese n. 50 del 20 correute.

In seguito il Cittadino Priore progredl in questi termini = Roma, o Cittadini, nello spazio di 24 ore riuni il voto dell'Assemblea, del Governo, della Guardia Nazionale, del Popolo, ed espresse questo voto con ogni calma, solennità, e dignità propria del Popolo Romano. Tocca ora a Noi tutti seguire l'esempio dell'Eterna Città per sar vedere, che siamo degni di portare il nome Italiano-Chiunque rifiutasse di prestare adesione all'attual forma di Governo, tradirebbe certamente quel solenne mandato, che gli venne affidato dal Popolo, quando lo elesse a Pub. blico Municipale Rappresentante. Noi pure, che all'atto dell'Assemblea Costituente per la nomina dei Rappresentanti abbiamo dato un documento pratico della nostra fede politica, oggi siamo chiamati a rispondere degnamente, e con libere espressioni al voto del Popolo. Quindi invito voi tutti o Cittadini a fare la manifestazione solenne del vostro voto, che deve essere degno di un vero Italiano: e in tale occasione desidererei d'interpellare subito questa Compagnia Nazionale, e per Essa il suo Comandante, onde assieme con Noi sull'e-empio di Roma solennemente esprima la sua volontà di ade-ione verso il Governo della Repubblica per difesa della Patria, degli Stati Romani, e della nostra libertà. In tutto ciò vengono pregati ad esporre il loro parere tutti i Congregati, perchè io possa formulare la relativa proposta.

Il Cittadino Lorenzo Agostini prese parola nei seguenti termini = Se lo scopo dell'intervento Francese è diretto a ripristinare il Governo temporale Chiericale, io protesto formalmente contro questo intervento.

Stefano Costantini domandò la parola, e dichiarò di uniformarsi initeramente all'opinione esternata dal Priore, nel cui
sentimento convennero tutti i Congregari per cui il Cittadino
Priore fù invitato a formulare la Proposta, che espresse in
questi termini e Se piaccia o nò di aderire alla protesta emessa dall' Assemblea Romana, ed essere pronti con ogni forza morale, e materiale per quanto è in nostro potere a delme dere la indipendenza pel suesposto pericolo d'invasione, e fia re qualunque sforzo per sostenere la nostra libertà, ed i diritti del Popolo.

La Proposizione venne approvata con acclamazione, e per

levata generale.

Il Popolo intervenuto applaudi clamorosamente, e frà gli

evviva alla Repubblica Romana si allontanò dalla Sala.

Dopo ciò si è terminata la sessione, e sciolto il Consiglio. Fatto, letto, e chiuso il presente atto in Cartoceto alle Ore 20 del giorno mese ed anno suddetto

> A. Ottaviani Priore Cap. della G. N. S. Innocenzi Anziano Marco Carlucci Consigliere Mariano Bonci Consigliere

Per Copia conforme d'Uff.

A. Ottaviani Priore e Capitano della Guardia Nazinale: o

#### REPUBBLICA ROMANA "

# IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

Protesta contro l'intervento dello Straniero votata per generale acclamazione nei Comizj Apirani dei 10 Maggio 1849.

Non aszio mai lo Straniero d'invidiret questa luce di Cielo, questa ubertà di campi, queste ricche Città, non mai sazio di gettarci in faccia lo scheruo e le più atroci calunnie, al presente ci minaccia tutta quella serie di malti, di sciagure, di vergoga, che inevitabilmente precedono, accompagnano, e tengon dietro alla guerra. — Anche una volta avergognati Briganti, illusi Repubblicani, nalconsigliati Reslisti si lancian contro l'eterna Roma. Quale è lo sopo di costroo? — Qualunque desso sia, orrende astrano le traccie che lascerà il loro passaggio, le loro vendette.

Ben meritarono dunque della Patria quei Buoni, quei Genorsi che solennemente protestarono innanzi a Dio, e innanzi al Popolo contro lo Straniero che non provocato, da nemico caipesta il suolo della Patria nostra. E noi pienamente aderendo a loro esempio, dichiariamo nemico di Dio e della Patria chi profana gli Altari, chi vilmente scheraisce il debole e l'oppresso, chi suscitando la guerra civile, sizza il fratello contro il fratello, chi gl' immerge nel seno un ferro omicida.

Per estiare mali si orrendi tutti qui quanti siamo, ci adopreremo a tutt' oomo a conservare puro ed illeso l'onore della argustissima nostra Religione e della Patria nostra, a mantener tra noi l'ordine e la tranquillità pubblica, a fare rispettare come così sacra l'onore, le sostanze e la vita dei Fratelli nostri. Che Iddio sjuti il suo Popolo prediletto !

# A. FOSLA Priore

#### AL GENERALE OUDINOT

#### COMANDANTE LA SPEDIZIONE FRANCESE IN ITALIA

#### IL POPOLO DI SPOLETO

#### Cittadino Generale!

Quando salpaste da Maraiglia per toccare il nostro terreno non vi toro da l pensiero Roma, l'antica capitale dell'Universo e della Repubblica? Non vi ricordaste che noi tapirazioni d'un avrenire solenne, e che gl'infortuni, le lusinghe e prepotenze straniere, e le subdole arti d'una diplomazia fiaccatrice del libero sviluppo civile, nu potevano levarci dal profondo del cuore l'amore coscienzioso tradizionale della Nazionalità della Recubblica?

Cittadino Generale! E quando prendevate la terra d'uno Stato libero, non ripensaste al fremito generoso che si sarebbe destato nella vostra Nazione, se una Potenza Straniera avesse violato il sacro suolo dei Padri vostri?

Ma perche Voi veniste, Cittadino Generale, e ci gettaste sul volto un'accuza immeritate, noi vi ricorderemo che avemmo sofferenza dopo un abbandono vigliacco, di richiamare tra noi più volte quel Pontefice, che come fu segno di invidia ne'giorni delle esultanze, ora è scudo di tirantide, e lo si aggira e palleggia sotto colore di religione, da quelli che pur seppero darci antiche prove di riverenza alle Sante Chiaut.

Non a nostra giustificazione (ma a vergogna ed infamia de sovvertitori malevoli e bugiardi) vi diremo ancora,
Cittadino Generale, che si volle accendere tra noi la guerra
fraterna, che si prodigarono aruni, danara, che si fece mercato invercondo delle pietose e religione affezioni, che ci si levò l'oro, ci si lanciarono maledizioni e scritture anticristiane dai cristianissimi, e pure il Popolo, tutto il Popolo degli Stati Romani, stette saldo nei suoi concetti politici, elesse i suoi Rappresentanti, e sorse di suo consentimento
l'Assembles Costituente, e questa creò la Repubblica - O Generale Cittadino!

Ai Croati non faremmo proteste, non daremmo parola:

- Anche domati dalla forza, costretti nelle catene, vergheg-

giati, serberemmo sempre quella nobile e fiera alterza che è propria dei popoli che hanno coscienza, onore e principii inlemerati; ma a Voi, Cittadino Generale, pure a Voi ne pesa l'animo dover ridire quello che sta scritto sulle eterne pagine del diritto pubblico, quello che le nazioni libere non discutono ma sentono, quello che è vergato sulla Vostra Costituzione e crebbe col battesimo di sangue nelle vostre gloriore giornate.

Cittadino Generale! Voi non eravate con noi nei glorni dell'agonie, nei giorni che il cnore sanguinsva e la parola e fino il respiro erano ricacciati dolorosamente entro
la strozza, Voi non avete sofferto i lunghi strazil, le immerili sevizie d'un potere temporale terocratico, Voi, forse
entusista d'un nome, d'un tomo, d'un tipe, non ricordaste
che i mortali soccombono, che le dolezze d'un potere sono tomite di tiranoide pe successori, che le rivoluzioni incompiute sono la rovina degli Stati, e che na Popolo non
deve mai indietteggiare, che le triste consuctudini, i viziati
principii bisogoa rompere, diradicare.

Ora che siete tra noi, domandate a questa giorine generazione, che con animo fraterno e sorrisi di speranze ganerose vi salutavá colla fantasia sulla vetta delle Alpi, domandatele qual fu il suo rammaricato dolore, la sua selgaosa maraviglia, quando senti nell'amplesso, non la corispondenza d'affetti, non le esultanze, le simpatie repubbli-

cane, ma l'acuta punta d'un brando fratricida,

No, Cittadino Generale! Non doveva la Francia, non deve combattere un Popolo che difente i suoi dirittiz non doveva vituperacci con menzogne, e dire all'Entopa che regna ne nostri Stati l'anarchia, per non dire chi essa offre la mane al potente e rinnega la cavità dignitosa all'oppresso. Ma perché siamo pochi. Torse non abbiamo braccia, sangue nelle vene? Forti della nostre costienza dei nostri diritti opporremo forza alla forza. E soccomberemo forse, ma i generosi della Vostra Nazione quando sapranno che difene devamo l'onore, l'involabilità del suolo della Repubblica ci compiangeranno, e forse dal nostro sangue sorgetà il sangue della vendetta e della giastizia.

Ma prima di combattere, Cittadino Generale, assicurate il severo Governo che negli Stati Romani non y è anarchia, che non è una fazione, ma un popolo maturo che vuol la Repubblica, e dite che il Municipio Spoletino, le Autorità, la Guardia Nazionale, il Ciccolo, il Popolo, l'Arma d'ognostra echeggia d'evviva e di plauso al suo Governo Repub-

blicano. Dite al vostro chè noi riconosciamo nei Deputati dell'Ausemblea i veri nostri rappresentanti, che tutio quello statuirono, lo statuimmo pur noi, e che serberemo a lei ed al Triomvirato cterna gratitudine per il contegno che tenuto con voi, Cittadino Generale, con i Commiss rii Vostri.

Ma i nostri saranno vani timori, la protesta che faccismo contro l'intervento Frencese, la novella adesione al Governo Repubblicano, forse tutto anderà perduto negli amplessi di due popoli nati mon per osteggia si, ma per amarsi. Soldati che altra volta combattermo per noi, con noi per l'istessa fede, per gl' istessi principii, Soldati che altra contantanti nitorno all'albero della liberda, vorrauno ora farsi strumento di tirannide, abbattere il sacro Vessillo, la Cocce misteriosa della democrazia?

Oh no! Il Popolo Francese, la Nazione dell'onore, della Cavalleria non saprebbe e non vorrebbe cader si basso.

Votato ad unanimità in Spoleto nella generale straordinaria Assemblea del 28 Aprile Anno I. Repubblicano.

Pubblicato al Battaglione Nazionale, ed al Popolo riunito nella Piazza del Governo Repubblicano venne con universale acclamazione approvato.

Il Presidente della Provincia GIUSEPPE CARAMELLI Il Vice-Presidente del Circolo Popolare G. LEONCILLI GIUSEPPE SORCHI Tenente Colonnello della Guardia Nazionale

Nazionale GAETANO POLI Capitano ARMARI Comandante la Piazza II Comandante la Guarnigione DE-LEONI Capitano Per il Tribunale CARLO MARTELLI Giudice B. Capitano SOLDATINI Comandante la Darsena II Comandante il Deposito di Artiglieria MARIOTTI Serg. Magg.

Il Capitano dei Carabinieri FRANCESCO TOFINI

#### Ai Governanti

#### LA REPUBBLICA ROMANA

Il Municipio, la Guardia Nazionale, e il Circolo Popolare di Acquasparta.

Cittadini Triumviri.

Commossi per la inattesa invasione del Territorio delignitosa del Governo i sottoscritti come Rappresentanti legittimi di questa Popolazione aderiscono pienamente alle decisioni dell' Astemblea Costituente Romana, che riconoscono quale espressione libera, e spontanea del suffragio miversale; e protestano altamente contro la violazione del diritto imprescrittibile di ogni Popolo di costituiresi la propria forma Governativa minacciata dal non Repubblicano Governo della Repubblica Francese con esempio obbrobrico ed affatto nuovo nella storia dei Popoli. Dichiarano inoltre solennemente che il Regime Repubblicano è il solo che convenga allo Stato Romano, e che per conservario si terranno pronti a qualunque sacrificio, offrendo al Governo le proprie vite e le proprie sostanze.

Approvato ad unanimità, ed applaudito con lunghi e ripetuti Viva alla Repubblica dal Popolo Acquaspartano convenuto a tal' uopo in gran numero nella Piazza Repubblicana alle ore sei pomeridiane del 29 Aprile 1849 I. Repubblicano.

### PER IL MUNICIPIO

Luigi Mimmi Anziano
Odisseo Montani Anz.
Paolo Sordoni Anz.
Pietro Forti
(Crisostomo Diana)
Giovanni Laurenti) Consiglieri
Filippo Lantici
(Filippo Trus'a)

#### PER LA GUARDIA NAZIONALE

Giuseppe Mimmi Capitano Comandante Anacleto Tiana Tenents Salvatore Salvatori Tenente Francesco Olivelli Sotto-Tenente Crisanto Catti Sotto-Tenente

#### PER IL CIRCOLO

Vincenzo Frosinini f. di Presidente Francesco Diana Dep. Tommaso Moriottini Deputato Arcangelo Rossi Dep. Marcelto Olivelli Dep. Vincenzo Canonico Sordoni Segretario.

#### REPUBBLICA ROMANA

# CITTADINI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

### CITTADINI TRIUMVIRI

Il sangue Romano è versato con molta gloria. E per opera di Cini? Di quella Francia superba un tempo d'orgoglio per avere abbattoto l' alterigia dei Regnanti, proclamato i principi progressivi del Secolo, che dopo l'espulsione dei suoi fik si contituli no dierna vigent Repubblica: di quella Francia che nel 1798 innestò armata l'Era Republicana dello Stato Romano, i di cei Figli commisti ai Suoi non imentitono l'antico valore, pugnarono da forti, e contribuirono in ogni tempo nei. Campi di Spagna, di Germania e d'Italia alla sua sicurezza ed elevazione: di quella Francia a cui fin dall'esordio delle attuali politiche comuncioni si rivolgevano i sospiri di tutti i cuori Italiani, e che Essa accoglieva con mentita sembianza di patrocinio e di simpatia.

Quale inconcepibile e strano cambiamento! Una Nazione Generosa, Maestra di civiltà, aspirante a cavalleresca gentilezza, proclamatrice di libertà, di sostegno agli Oppressi, annunziatasi Autrice e Conservatrice di principi de-

(539)

mocratici viene , ed in istato di Repubblica ad immergere nel seno della Germana il pugnale Fratricida. Sola ed unica ligia a tenebrose mecchinazioni, sotto apparenze di pacificazione, usando it misterioso linguaggio dell'ingannevole Diplomazia, simulando amicizia ed interessamento, occupa il nostro snole per quindi coll'ombra di fiducia imbrendire il ferro omicida e spingerlo a desolazione, a repressione, a morte = Oh quale pagina di futura Istoria! Oh come la Francia si discolperà da un tratto si inumano ed inconseguente avanti la stessa sua Nazione ed ai Posteri ! Se un Ministero serviente ancora all'idea di pua Reggenza d'Orleans la trascina e sconvolge, che si tolga almeno la maschera, palesi il suo Programma, si ponga in linea cogli Oppressori, e non versi sui Popoli disordini, e calamità mirando a restaurazione di assolutismo, senza ostentare il Paladino di Libertà.

Cittadini Deputati dell'Assemblea , Cittadini Triumviri , nell'avversità abbisogna costanza, e la Città di Amelia ammira quella già addimostrata nell'ultimo luttuoso ed inatteso frangente. Volarono già a vostro soccorso i nostri Militi che saranno presso di Voi l'espressione de'nostri sentimenti di ammirazione, e di attaccamento alla Causa com-

mune.

Votato il presente Indirizzo ad unanimità della pubblica Rappresentanza di Amelia il 2. Maggio 1849.

Antonio Assettati Gonfaloniere. Francesco Franchi Anziano. Adamo Colonna Anziano. Stefano Guazzaroni Anziano. Gio. Rosa Anziano.

Giovanni Ciatti Segretario.

#### CIT FADINI TRIUMVIRI

### E DEPUTATI ALLA COSTITUENTE ROMANA

#### IL POPOLO E MUNICIPIO DI TERNI

#### E TUTTE LE AUTORITA' E RAPPRESENTANZE CIVILI E MILITARI OUIVI ESISTENTI

Un' Armata di Nazione Straniera viene a posarsi sul suolo inviolabile della REPUBBLICA ROMANA! . . . E di qual Nazione ! . . Di quella che piantò in questa bella Penisola le Repubblicane Insegne sul fine del decorso Secolo, che gl'infrenabili moti di libertà inspirò dipoi col suo esempio e protesse ne' popoli d'Italia e della Europa intera : della Nazione Francese , che con generoso ardimento, distrutte tre dinastie con tre rivoluzioni di sangue, potè segnare alla perfine nelle pagini della sua istoria il solenne fatto delle conquistate Repubblicane Istituzioni : che si fè sacramento per suo fundamentale statuto di proteggere amica e con fraterna alleanza tutti i Popoli liberi! Ed ora questa Nazione, ne invitata, ne provocata, lancia sulle nostre sponde del Mediterraneo. comechè con studiate blandizie ed artificiose espressioni di amistade, un' armata vigorosa, attrezzi ed equipaggi da Guerra, et accenna alla Capitale della Romana Repubblica, sotto mentito pretesto di ristabilirvi l'ordine e di shandirvi l'anarchia! O sono leali coteste espressioni, e nel mentre palesa con esse di esser tratta vilmente in inganno dal Potere che la spinge, Noi siamo disonorati e calunniati da iniquo supposto: Perocche non l'anarchia è fra noi, ma regna l'ordine il più perfetto e concorde, e quella tranquillità che è la vita di un libero popolo; o son' esse mendaci, e noi non siamo un' orda dissennata di fanciulli per esser presi da bugiarda frode, come non pur siamo una banda di vili faziosi, e di sconsigliati utopisti, che ci reggiamo a disordine e ad immoralità, e che il rimorso ad un'ostile incontro ci cacci in fuga codarda; ma siamo l'espressione di una Nazione intera, la quale intollerante degli antichi mali, (e del più grave fra tutti che la Santissima Religione de' Padri nostri sia futta strumento alla politica dei re) vuole restaurarsi e rig-nerarsi alla sua dignità primeva, ed a quella libertà civile e religiosa, bondita dall'Evangelio di Cristo. Benequindi ape a, e otti namente meritò della Patria il senno ed il coraggio dei nostre Triumviri, della Costituente, del Popolo Romano, che fi lenti nei nostri inviolabili diritti in faccia ad Epropa intera , al Tr buesle incontaminato del sacro diritto delle Genti , ed all. st ssa Nazione Francese ( che non intendiamo confondere col suo sleale Ministero, da cui è disonorata e tradita ne' sa si principi) si protestano solennemente contro codesto enor ne attentato ; che alla immeritata violenz prispondono coraggiosi colle armi, e con energico contegno si adoperano a dilen lere con totte le forze l'incolamità della no-tra Repubblica e l'onor pazionale, one infine si mostrano allo straniero di non esser degene i Neputi dei Fabi, dei Camilli, dei Scipioni.

Il Popolo ed il Manicipio di Terni pertanto, e quante qui vi hanno Autorità e Rappresentanze Civili e Militari prestano piena ed unanime adesione col presente Indirizzo al magnazima contegno ed al dignitioso operato del Goreno della Romana Rep ibblica, pronti anche a sostenerla ed Latto e colla propria comperazione, ove gli ordini di esso ed il biogno il richitega: onneche siam Noi d'avviso, che l'onare della gentile elibera Nazione Francese, il suo solenne Giuro per l'osservanza dei propri statuti, non conscultirà mai che sia dato al mondo cisilizza o il mascando spettacolo, che le onorste insegne delle sone armate toroino nel sondo Repubblicano Francese bruttate dal sangue di un popolo libero, che combutte com'essa per la propria libertà, c che si tasci peare sul capo l'enorme delitto di fratraskilo, consumato orrendamente contro una Repubblica Arcella.

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA

Terni li 30 Aprile 1849

# LA MAGISTRATURA

Massarucci Giuseppe Gonfaloniere Silvestri Lodovico ) Rustici Vincenzo ) N coletti Giuseppe Anziani Manni Luigi )

#### COMITATO DI PUBBLICA SICUREZZA

Metazà Avvocato Francesco Governatore Caraciotti Pietro Borzacchini Gaspare Petrilli Lodovico Ascoli Abramo

#### BATTAGLIONE DELLA GUARDIA NAZIONALE DI TERNI

Manassei Giovanni Tenente Colonnello Rustici Vincenzo Maggiore Fongoli Antonio Ajutante Maggiore Aicotetti Giuseppe Pressio Colonnesi Diego Capitani Fernardino Caraciotti Stanislao Pioiani Silvestro Quar. Mastro Pacelli Francesco Porta Bandiera

# COMANDO DI PIAZZA DEL BATTAGLIONE

#### E DEL PRIMO E SECONDO REGGIMENTO DI LINEA STANZIATI IN TERNI

Mancurti Costantino Maggiore Guglielmotti Luigi Comandante Covelli Cesare Tenente Frezzolini Domenico Capitano

# Per il Primo Reggimento

Conti F. )
Antinori Stefano ) Capitani
Feoli Filippo )

Per il Secondo Reggimento

Sculteis Saverio Maggiore Broglio Capitano Ajutante Maggiore Granati Giovanni Cappellano

#### PER IL CIRCOLO POPOLARE NAZIONALE LA DIREZIONE

Nicoletti Giuseppe Presidente Aquilini Stefano Vice Presidente Silvestri Ladavica Caraciotti Stanislao Colonnesi Diego Graziani Antonio Consiglieri Fratticchioli Vincenzo Caraciotti Pictro Borzacchini Gaspare Perotti Diego Galassi Carlo Manni Luigi Cassiere Viviani Silvestro Econome Garofoli Paolo Silvestri Antonio Segretari Fratini Augusto Consili Odoardo

N.B. Si omettono per brevità le altre moltissime firme di tutti i Graduati e Comuni della Guardia Nazionale, de Graduati de'corpi di Artiglieria e di Linea, di tutti i Soci del Circolo e di altri molti Cittadini, quali sono state apposte ultroneamentenea MS. originale che si conserva. Di questo datasi lettura ad alti voce nella Piazza Maggiore della Città circa il mezzo giorno de quest'oggi fra un'immenso popolo, è stato a viva voce solennemente acclamato ed approvato alla manimità in mezzo ai replicati EVVIVA ALLA ROMANA REPUBBLICA, AL TRIUMVIRATO, ALLA COSTITUENTE ed alle più commoventi dichiarazioni e proteste di tutti e specialmente degli animosi Battaglioni delle Milizie Nazionali e di Linea di volersi difendere fino all' ultimo respiro contro qualuoque straniera invasione , e di anelare gli ordini del Governo , che li chiami a nobile prova del loro coraggio ed attaccamento alle Repubblicane Bandiere !

VIVA LA REPUBBLICA ROMANA! VIVA ITALIA LIBERA!

VIVA LA MAGNANIMA ROMA!

#### COMUNE DI NARNI

Il Municipio, la Gnardia Nazionale, la Truppa di Guarnigione, non che il Circolo Popolare facendo ecc alla protesta emessa dall'Assemblea Romman fatta in seduta pubblica il venticinque Aprile 1849 ora una antimeridiana, contro la minaccia e invasione del Territorio della Repubblica per fatto di una spedizione navale Francese nelle acque di Civitavecchia, solemenente aderisce a quella protesta colle seguroni firme, dichiarando non volere riconoscere altra forna di Governo che il Repubblicano sanzionato dal voto generale del Popolo dello Stato Romano.

Fatto, letto, e firmato nelle sale del Circolo Popolare di Narni in seduta straordinaria del giorno ventissi Aprile mille ottocento quarantanove anno primo della Repubblica Romana.

# Seguono le firme

- 1 Natale Lolli Gonfaloniere, e Vice-Presidente del Circolo, e Capitano Nazionale
- a Giuseppe Paterni presidente del Circolo
- 3 Giuseppe Bonanni Consigliere del Circolo, e presidente del comitato di pubblica sorveglianza.
- 4 Luigi Roij Anziano del Municipio, Consigliere de Circolo, e Capitano della Nazionale
- 5 Giuseppe M. Rappaini Consigliere del Circolo, e del Municipio
- 6 Giuseppe D. Quarantotti Segretario del Circolo
- 7 Urbani Costanzo Socio del Circolo 8 Il Comandante la Piazza Hess Capitano
- 9 G. Maccari Capitano di Linea Comandante la Guarnigione, tanto a nome proprio, che de'suoi Militi
- 10 F. Mancinelli Ten. Colonello del Battaglione Nazionale di Narni, Consigliere del Municipio, Socio del Circolo.
- 11 Paradisi Pietro Tenente di Linea
- 12 V. Torelli Capitano di Linea
- 13 F. Serazani Tenente di Linea 14 J. Collati Tenente di Linea
- 15 Prandi Sotto Tenente di Linea
- 16 Giovanni Eroli Anziano, e Socio del Circolo
- 17 Vincenzo Jacobelli Sargente Mag.

(545)

18 Gius. Mattiangeli Socio del Circolo

ao Liborio P. Colonna Nazionale, e Membro del

21 Gio. Antonio Mei Socio del Circolo

22 Mariano Desideri Socio del Circolo 23 Cesare Signorini Tenente Nazionale, e Socio del Circolo

24 Niceola Lughi socio del Circolo

a5 Valentelli Ernesto socio del Circolo 26 Federico Martellotti socio del Circolo

27 Giuseppe Taddei socio del Circolo 28 Francesco Mattei socio del Circolo

29 Felice Stinchelli socio del Circolo

30 Alessandro Ottaviani socio del Circolo, e membro di pubblica sorveglianza

51 Giovanni Trasanini socio del Circolo, e Segretario

3ª Luigi Fortunati socio del Circolo

33 Nazzareno Signorini Sotto Tenente della Nazionale, e Consigliere del Municipio, e Socio del Circolo

34 Girolamo Torti socio del Circolo 35 Mariano Storari socio del Circolo

Vincenzo Fani socio del Circolo
 Salvatore Silori Consigliere, e socio del Circolo,
 surgente della Nazionale

38 Mariano Canali socio del Circolo

- 39 Carlo Bonanni segretario del Circolo, e Sargente Nazionale
- 40 Ralfiele Stame Consigliere del Municipio, socio del Circolo, e Capitano Ajutante Maggiore Nazionale

41 Pasquale Sampieri

- 42 Antonio Battistelli socio del Circolo, e Nazio-
- 43 Domenico Brunelli socio del Circolo, e sargente della Nazionale
- 44 Alessandro Latini Comune della Nazionale
- 45 Carlo Costa Consig. del Municipio ; e socio del Circolo

46 Giuseppe Orsi Popolano 47 Paolo Cardinali Popolano

48 Pietro Moretti socio del Circolo

dd 3

(546)

49 Giuseppe Matteini Nazionale 50 Gaetano Regis Nazionale

51 G. Giubilei Nazionale

52 Francesco Martucci Nazionale

53 V. Desanctis' 54 G. Tenente Moretti

55 Filippo Valli Tenente, e socio del Circulo

56 Marcello Sciamanna Nazionale

57 Giovanni Brunotti socio del Circolo

58 Giuseppe Valli Caporale della Nazionale 59 Adamo Ficarelli Nazionale

60 Stefano Terrenzi Quartier Mastro della Nazionale

61 Gioacchino Mandò Caporale Nazionale, e socio del Circolo

62 A. Eroli Tenente della Nazionale 65 F. Morichi socio del Circolo

64 Egisto Colonna

65 Giuseppe Naziola Palazzesi

66 Romolo Rossi sargente Foriere Nazionale, e socio del Circolo

67 Giuseppe Righini Cittadino 68 Paolo Cherubini Cittadino

69 Croxce di Celestino Cerilli Cittadino

70 Annibale Perelli Cittadino, e Testimonio alla Croce

71 Antonio Cardoli Segretario del Circolo, e Testimonio c. s.

72 Forlani Giuseppe Nazionale

73 B. Borgogna Nazionale 74 Pacifico Pacini

76 Curzio Ridolfi Nazionale, e socio del Circolo

76 Francesco Taddei Nazionale

77 Tommaso Bonanni Nazionale 78 Croxce di Giovanni Falconi Nazionale

79 Croxce di Giuseppe Leocci Nazionale 80 Brasmo Formaroli socio del Circolo, e Testi ai

segni di Croce

81 Antonio Ubaldi Nazionale e Test. ai segni di Groce

82 Croxce di Angelo Fani Nazionale

85 Carlo Scosta Nazionale, e Test. al segno di Croce

84 Giuseppe Taimani Nazionale, e Test. c. s.

85 Giuseppe Tausi Cittadino

86 Francesco Domiziani Cittadino

87 Pacetti Carlo Nazionale 88 Lorenzo Figarelli socio del Circolo

89 Pietro Nati Nazionale

90 M. Valentelli Nazionale

91 Pietro Cipolletti Ajutante sotto Ufficiale della Nazionale, e socio del Circolo

92 Croxce di Antonio Menichelli popolano

95 Croxce di Domenico Margotti popolano

94 Cromce di Gio. Battista Canali 95 Ciovanni Scosta sargente della prima Legione

Romana e test. ai sud. segni di Croce 96 Giuseppe Menichelli Cittadino, e Test. come sopra

97 Ermenegildo Mei Nazionale

98 Domenico Chiodi Caporale Nazionale

99 Angelo Battistelli Nazionale 100 Liverani Filippo socio del Circolo

101 Croxce di Angelo Magoni 102 Pernazza Domenico Nazionale e Test. al segno

di Croce 103 Giuseppe Bugliani socio del Circolo

104 Pietro Laurenti Nazionale

105 Domenico Zampini Tenente Nazionale

106 Egidio Mechini Nazionale 107 Girolamo S. Croce Nazionale

108 Giovanni Popolano Paradisi 109 Giovanni Lauri Popolano

110 Filippo Panunzi Nazionale

111 Gaetano Fagioli Cittadino 112 Sante Orsi Popolano

113 Bisgio Lauri Nazionale 114 G. Baltista Scarelli Popolano

115 Sante Corsi Popolano

116 Alessandro Magari Nazionale

118 Giovenale Boccini

119 Angelo Gelosi

120 Carlo Brunelli Nazionale 121 Giuseppe Brunelli Nazionale

122 Antonio Domiziani

123 Domenico Santucci Caporale Nazionale

124 Antonio Santucci Nazionale

125 Gio. Batt. Potenziani Caffettiere

(548) 126 Settimio Forlant Caff. 127 Giuseppe Magari Caporale Nazionale 128 Ferdinando Rossi Nazionale 129 Saverio Fagiuli Nazionale 130 Curzio Pinelli Nazionale 131 Michelangelo Trasapini 132 Lnigi Pigozzi 133 Giuseppe Pignoli 134 Gioschino Bonanni Nazionale, e socio del Circolo 135 Baroni Giacomo 336 Giuseppe Valentelli 337 Arcangelo Varazzi 238 Tommaso Varauzi 39 Giuseppe Troiti socio del Circolo, e Sargente Maggiore della Nazionale 140 Sabatino Pannnzi Popolano 141 Luigi Desantia 142 Giu-eppe Arichi Nazionale 143 Francesco Moroni Nazionale 144 Giosafat Orsi Cittadino #45 Angelo Brunaccioli

146 Alessandro Ottaviani per commissione di Fitippo Lanori 147 Nazzareno Stinchelli Nazionale e socio del

Circolo 248 Eugenio Federici

149 Weneislao Rossi Nazionale , a socio del Cier

150 Antonio Fiaschini

151 Andrea Canonico Pezzetti 152 Achille Guarnieri Nazionale

153 Veneroni Angelo Nazionale

154 Niccola Balestra

155 Alessio Manni 156 Raffaele Marzapane

157 Gaspare Lupacchioli

158 Francesco Fociani 159 Girolamo Brogi

160 Autonie Bruni 164 Francesco Lauri

162 Egidio Bruni

143 Domenico Domiziani

164 Vincenzo Brunotti

(549)

165 E. Ferrari

166 G. Illuminati 167 Feliziano Raffaelli

468 Felice Sforza Nazionale

160 Famiano Carlini Cittadino

170 Gio: Batta Bonanni 171 Niccola Martellotti

172 Niccola Margotti

173 Giuseppe Arrighi Nazionale

174 Giuseppe Corsi Naz.

175 Giosue Martellotti Naz.

176 Domenico Bonanni Naz. 177 Cassio Neri

178 Antonio Trombetti Naz,

179 Francesco Mercuri Naz, 180 Sebastiano Conti

181 Vincenzo Arrighi

182 Innocenzo Cotogni

183 Augustino Curti 184 Gemine Ragozzi Farmacista

185 Francesco Rossi Nazionale

186 Eusebio Bonanni Nazionale

187 Filippo Caterini Nazionale 288 Valentino Paterni

189 Alessandro Paterni

100 Pietro Fociani 201 Domenico Riccetti

192 Luigi Lauri

103 Gio. Belardo Sopranzi

104 Filippo Nati 195 Domenico Pasquini Naz.

106 Giovanni Sparvoli 197 Domenico Pontani

398 Antonio Nati Nazionale

100 Liborio Corsi Nazionale 200 Francesco Panunzi

201 Settimio Mando Nazionale , e socio del Circolo.

202 Gaspare Ruffinoni

204 Desantis Agostino 204 Antonio Giudici

205 Luigi Ricel

206 Malta Domenico

207 Marini Giacomo

(550)

208 Allegretti Lnigi

209 Ponti Carlo

213 Gennari Augusto 214 Mazzoli Felice

Per copia cooforme all' Originale esibitomi dalla Direzione del Circolo di Narni, che è depositato nell'Archivio del medesimo

Dalla Residenza Municipale di Narni li 29 Aprile 1819.

Il Gonfaloniere N. LOLLI

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Cittadiní

Una spedizione navale Francese minaccia di violare il nostro terrilorio. Per quanto inattesa ci venga un'ossilità da quella parte, voi già sapevate e sapete, che i grandi principii uno si conquistano -ne si mantengono 'enzia' renderevate degni colla perseveranza. L' Assemblea non manchea certo a se stessa, ne a voi, ed ha intanto votata e spedita al comandante Francese la seguente Protesta.

L'Assembles Romana commossa dalla minuccia d'invasione del Territorio della Republica, conoscia che questa invasione non provocata dalla condotta della Repubblica verso I'Estero, non preceduta da commonicazione alcana da parte del Governo Francese, eccitatrice di anarchia in un pasce che tranquillo e ordinato, riposa nella coscienza dei propri diritti e nella concordia de'citadini, viola a un tempo il diritto delle genti, gli obblighi assunti dalla nazione Francese nella sua Costituzione e i vincoli di fratellanza che dovrebbero naturalmente annodare le due Repubbliche, protesta in nome di Dio e del Popolo contro la inattesa invasione, dichiara il SUO FERMO PROPOSITO DI RESISTERE, e rende mallevardice la Francia di tutte le conseguenze.

Roma 25. Aprile 1849.

Il Presidente dell' Assemblea

A. Saliceti

(551)

Fabbretti Cocchi Pennacchi

I Segretari

Seguono le firme di quelli che fanno piena adesione alla presente Protesta dell' Assemblea Cossituente . BEVAGNA 26. Aprile 1849.

#### IL MUNICIPIO

Girolamo Piergilj Gonfaloniere G. Angeli Nieri Anziano Antonio Angeli Anziano Giuseppe Pascoli Anziano

#### Circolo Popolare

Ferrante Ferri Pasolini Presidente Antonio Angeli Consigliere G. Angeli Pieri Consigliere Pirro Nobili Consigliere Raffaelle Nalli Consigliere Carlo Dragoni Domenico Reali Severino Silvestri Filippo Fani Francesco Pagliochini Angelo Gasparrini Matteo Sideri Filippo Mulini Giovanni Rastelli Luigi Capobianco Domenico Forcatura Raffaelle Ponzi Domenico Pericoli ... Giuseppe Sideri Antimo Arcangerelli Luigi Pagliochini Giacomo Benincasa Pagliochini Ercole Gabrielle Pagliochini Giuseppe Arcangere Mancini Francesco

(552)

Menghini Domenico Gravieri Mario Scorsoni Filippo Tommaso Bartoli Eupizi Giuseppe Della Spina Giacomo Francesco Maria Marini Testa Giacomo Mondi Luigi Eupizi Francesco Grazieri Antonio Luigi Mattoli Agostino Mattoli Segretario Ercole Castreca Vice Segretario Achille Presenzini Luigi Silvestri Giovanni Silvestri Pietro Santi Giacomo Reali Luciano Pagliochini Vincenzo Gasparini Vincenzo Modesti Filippo Pagliochini Vincenzo Pericoli Giuseppe Valentini Francesco Spozia Felice Gasparroni Francesco Testa Alessandro Tosi Luigi Reali Salvatore Perugini Padre con cinque figli Domenico Nardi Agostino Sacchi Pietro Ottavi Giuseppe Costantini Giuseppe Natili Tommaso Reali Giovanni Pagliochini Ginseppc Sabbati Domenico Pagliochini Augelo Felicetti Raffaelle Angeli Luigi Martinageli

Antonio Natili Studente

7 5-3 ) Ginseppe Bartolini Studente Raffaelle Reali Studente Oreste Agostini Studente Francesco Benincasa Studente Angeli Vincenzo Studente Diotallevi Vincenzo Studente Angelo Pagliochini Studente Francesco Natili Studente Francesco Crescimbeni Studente Cortese Bartoli Studente Orazio Mancini Liberati Studente Biagio Nelli Studente Domenico Trabalza Studente Carolina Pagliochini Giacomo Bicciarelli Francesco Capobianco Angelo Mancini Studente Giacomo Sacchi Studente Filippo Diotallevi Diotallevi Salvatore Studente Giacomo Ottavi Angelico Angeli Micchele Angeli Antonio Marrone Tommaso Eupizi Gesualdo Ottavi Ginseppe Ubaldi Donato Felice Giovanni Tognoli Aristide Mattoli Angelo Reali Giuseppe Benincasa Adone Pucciatta Carlo Reali S. Ottavi Giacomo Masei Domenico Testa Niccola Menchini Luigi Damiani Francesco Bindangeli Girolamo Marini Gesualdo Filiziani Pietro Mancini Filippo Pagliochini

( 554 )

Giuseppe Reali Agostino Ubaldi Giuseppe Gasparini Cro¥ce di Giacomo Milza Croxice di Pietro Riccio Croxice di Feliziano Rossi Croxice di Ponti Carlo Croxice di Sante Morlupi Croxice di Antonio Pistoni Croxice di Serafino Ottavi Croxice di Alesandro Milza Cro¥ca di Filippo Renzi Croxce di Salvatore Olivelli Croxice di Saverio Bartoli Croxice di Luciano Cecchetti Cro¥ce di Paolo Menghini Croxce di Ignazio Cecchetti Croxce di Francesco Cocciarelli Croxice dt Gabrielle Santascani Croxice di Saverio Bini Croxice di Antonio Spaziani Crorrece di Domenico Benedetti . Croxce di Vincenzo Torti Croxce di Antonio Riccio Croxice di Luigi Mondi Croxice di Ercolano Venti Croree di Luigi Spaziani Croxice di Lorenzo Crisanti Croxice di Feliziano Cechetti Croxice di Luigi Cechetti Crorce di Francesco Bertini Croxice di Francesco Cechetti Croxce di Maria Masini Croxice di Barbara Bacchettoni Croxce di Pasquale Coccietta Croxice di Ginseppe Coccella Croxce di Agostino Ubaldi Croxce di Domenico Strappini

Croxece di Antonio Meneconi Croxece di Pio Menghini Croxice di Francesco Menghini Giacomo Benincasa testimonio alle sudd. Croci Ecrole Pagliochini testimonio come sopra Gabrielle Pagliochini testimonio come sopra

#### CITTADINI TRIUMVIRI

I sottoscritti Componenti il Comitato di Pubblica Sicurezza di Serrasanquirico manifertano a Voi , CITTADINI TRIUMVIRI la loro piena adesione a quanto operate analogamente all'indegna invasione straniera operate per mano di Fratelli Repubblicani. — Il vostro eroico slancio proverà non solo ad Esi, ma a tutto il Mondo ancora, che ROMA rivire alle antiche grandezze, e, che non sà umiliaria a ricever Leggi da qualunque Potenza. — I suoi Figli non vabbandonesano, e coi fatti proverano vero ciò che voi pronunziaste dal Campidoglio. — Prima che i nostri invidi nemici possano svellere il Vessillo della Romana Repubblica dovranno trucidare i suoi tre Milioni, che offrono il petto alla sua difesa.

Dato dalla Residenza del Comitato di Pubblica Sicurezza di Serrasanquirico oggi 9 Maggio 1849.

Il Comitato di Pubblica Sicurezza
Pietro Trionzelli Priore
Giulio Manci Anziano
Clemente Marcellini Maggiore in 2.
Florido Romei Segretario.

# CITTADINI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

#### CITTADINI TAIUMVIRI

All'universale fremito di adegno per l'insulto steniero, che ci reca lo spergiuro, e firatricida interrento del governo francese, si alternano le benedizioni di un popolo riconoscente a Voi, che rispondeste generosi alla prepotenza della forza con dignitosa protesta, e colle apprestate difese. Quel vostro coraggio, che salva l'onore di un intero paese, incontrò una simpatia, ed un eco in tutti i cuori non guasti da essos interesse, no i abbrutiti da schiava villà. Voi dunque avete con voi tutti, che si sentono anocra degni di appartenere all'unnana famiglia, all'italiana nazione; che apprezzano l'indipendenza, e la libertà come sacro, inviolabile patrimonio d'ogni cittadino; come uniche sorgenti di vitti, di prosperità, di decoro nazionale: che

(556)

notano di viltà chi le rianega, o non le difende da tirannia, d'infamia chi le abusa, le comprime, le tradisce al despota, allo straniero. Confortatevi pure nella santa impresa dell'adesione, e dell'appaggio di tutto un popolo che giura di vincere, o di cader con voi; che consarca alla difesa della Patria, vita, e fortune; che non teme di provarsi con una forza mille volte maggiore, forte del suo buon dritto; sicuro di poter esser vinto per violenza, ma disonorato giammai; sciente che solo vittà, ed infamia possono uccidere un popolo nella yera vita delle mazioni!

VIVA LA REPUBBLICA - VIVA LA GUERRA CHE DIFENDE L'ONORE, E LA LIBERTA' DEL POPOLO!

Votato il presente indirizzo ad unanimità dal Circolo Popolare di Bevagna nella seduta straordinaria del 30 Aprile 1849. Anno primo Republicano, La Direzione

FERRANTE FERRI PASOLINI Presidente
ANTONO ANGELI
RAFFAELE NALLI
GIACOMO ANGELI NIERI
AGOSTIVO MATTOLI
ERCOLE CASTRECA
Segretari

Al Comitato centrale dei Circoli di Roma.

# Il Circolo di Bevagna.

La invasione francese del territorio della Repubblica non potenta non communorere questo Circolo, che unanimemente ha voluto firmare la protesta dell', Assemblea Romana. Il Magsistrato volenteroso ha domandato concorrervi, e vi è firmato primo e ad esempio. In seguito non hanno mancato di accederri quanti si sono rinvenuti in giornata consapevoli di avere una Patria, e dei doveri, che incombono di difenderla.

Salute e fratellanza .

Bevagna 29. Aprile 1849.

Il Presidente del Circolo
Ferrante Ferri Pasolini.

I Segretarj Agostino Mattoli
Ercole Castreca.

#### AT CIRCOLI

#### Bello Stato Romano

#### IL CIRCOLO POPOLARE DI NARNI

Non appena il Comitato di pubblica Sorveglianza di Roma fece tenere a questo Circolo Popolare la Protesta e-messa dalla Romana Assemblea li 25 Aprile 1845 contro la minaccia d'invasione del Territorio della nostra Repubblica per fatto di una Spedizione Navale France nelle Acque di Civitavecchia, e tosto sotto questo Circolo Popolare si foce un dovere lo invitare nelle sue Sale il Municipio, la Guardia Nazionale, gli Uffici-li della Truppa di Guarnigione ed i Cittadini tutti per comunicargli l'anzidetta Protesta.

In buon numero i Cittadini ne accersero, e non aprena vennero al giorno di quanto dallo, spergiuro Ministero Francese a danno nostro operavssi che tutti a si fatta protesta aderizone, ed unanimi protestarono non volere altra ferma di Governo conoscere che il REPUBBLICANO, sanzionato dal voto cenersie del Ponolo dello Stato Rovano.

In seguito a ció venne aperio un Registro oce i Cittadini tutti, compreso il Municipio, la Guardia Nazionale, gli Efficiali di Guarnigione la Loro firma ne apposero, e che in copia autentica rimesso ne venne al Comitato di pubblica Sorveglianza in Roma.

Naroi 47 Aprila 1843 Anno I. Rapubbliano
Peri El Circolo Popolare di Narni
LA DIREZIONE
GIUSEPPE DOTT. PATER XI Presidente
NATALI LOLLI VIC Presid.
GIUSEPE BONANNI (
GIUSE M. RAPPAINI )
LUIGI ROIJ
ANGELO FELIZIANE TTI)

Giuseppe Quarantotti Segr.



# PROVINCIA'

RIETI

#### IL CIRCOLO DEMOCRATICO DI RIETI

#### ALL' ASSEMBLEA NAZIONALE ROMANA

#### Cittadini Rappresentanti

La Repubblica Romana fu il voto dei Reatioi appena il Pontefice, vinto dalla pertinacia di vecchi malvaggi, ebbe compromessi la libertà del popoto. E salutarono giulivi l'aquila gloriosa, che un giorno aveva (rasportata la vitra per l'universo, quando voi la richiamaste all'asilo natio. Fu sincera la gioja, fu unanime il plauso; è l'aura novella di libertà divenne aura vitale per tutti.

Dopo quei giorni di liete speranze i Reatini non sono mutati, nell'ora del pericolo non sono minori di se stessi, e vi promettono di cooperare a rendere efficace coi fatti la vostra generosa protesta contro l'intervento straniero.

Ai soldati di Francia, cui la giovine Europa riguardava con affetto, come agli amici della lihertà, se vengono restauratori del dispotismo, i Reatini, quanto ogni altra popolazione dello Siato Romano, dimostreranno: che la nostra libertà e fondata nell'ordine più che essi non credono, che siamo lungi da reazioni più che essi non sperano, e che la loro bandiera dovra macchiarsi di sangue poima d'agitarsi sulle rovine della nostra Repubblica.

# Viva la Repubblica Romana

Approvato ad unanimità nell'adunanza numerosissima del 27 Aprile 1819.

Direttore Lodovico Petrini

#### (562)

I componenti il consiglio di Direzione

Paolo Simeoni Bartolomeo Vecchiarelli Pietro Vincentini Filippo Carocci Luigi Micheli Antonio Trinchi Luigi Savi Gaetano Vincentini Francesco Marcotulli Ciriaco Montanari Domenico Petrini Carlo Piccadori Francesco Flavoni Francesco Bertarelli Pietro Savi Giovanni Mazzetti Gaetano Serri

Michele Michaeli, e Marcellino Antonini Segretari

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### Municipio di Monte Porzio

Nel giorno di Domenica 29 del mese di Aprile 1849 . previo avviso in iscritto fatto precedere nel giorno avanti . ed il suono della Campana maggiore, si è adunato ad urgenza il Generale Consiglio di questo Comune a cui sono intervenuti i seguenti Consiglieri.

- 1. Di Montevecchio Francesco Priore
- 2. Ridolfi Leopoldo Anziano
- 3. Guidi Domenico Anziano
- 4. Paolini Tommaso
- 5. Maggioli Michele .
- 6. Polyerari Giuseppe
- 7. Polverari Luigi
- 8. Montesi Girolamo
- o. Annibalini Giuseppe
- 10. Tommasini Onofrio
- 11. Sampaoli Giovanni

Non sono intervenuti perchè assenti i Cittadini Ermanno Montevecchio e Tausti Bingio.

# PROPOSIZIONE

Il Cittadino Priore Comunale dà lettura del Dispaccio Circolare di questa Presidenza in data 26 corr. N. 4926 e successivamente di altro del Trinmvirato in data 24 detto con i quali si annuncia che l'integrità del suolo della Repubblica è minacciata; fà conoscere quindi che l' Assemblea ed il Governo della Repubblica sapranno compiere il dover loro protestando colla forza contro ogni offesa di diritto, ed alla dignità del Paese.

Domanda in seguito ai Cittadini admati quali mezzi potrebbe il nostro Municipio somministrare a sostegno della Nazionale Indipendenza, quali risoluzioni potrebbe prendere per cooperare all'adempimento della missione comune, e dare al Governo stesso una prova convincente dell' adesio-...

( 564 )

ne di questa Popolazione e dei sentimenti dai quali è ani-

mata in favore del presente ordine di cose.

Dopo varie discussioni i membri componenti il Consiglio, vista l'impossibilità di provvedere al momento con mezzi materiali al bisogno hanno votato ad unanimità e per acclamazione la seguente protesta.

1. Piena ed inalterabile adesione al Governo della Repubblica a nome dell'intera Popolazione del Comune di cui

essi sono i Rappresentanti.

2. Risoluzione di difendere con tutti i mezzi possibili l'integrità del suolo della Repubblica, prestandosi con alacrità a tutti gli ordini che sarà per ricevere.

3. Ordine alla Guardia Nazionale di tenersi pronta con

le armi e munizioni di cui si trova in possesso.

4. Duplicata relazione coi Comuni circonvicini all'oggetto di sapere con sollecitudine cosa verrà da essi stabilito in

yantaggio della causa presente per uniformarvisi,

5. Assumono essi Rappresentanti Municipali la missione di tenere la popolazione tranquilla e di animarla a sesondare le intenzioni del Goyerno della Repubbliga e prestarsi con tutti i mezzi morali e materiali che sono in loro potere, e che saranno dalle attuali circostanze richiesti,

 In ultimo il Consiglio si dichiara in permanenza pronto di adunarsi dietro semplice invito ogni qualvolta lo cre-

desse opportuno.

Dopo di ciò la Seduta si è sciolta e tutti hanno firmate

il presente Verbale.
Francesco di Montevecchio Priore

L. Ridolfi Anziann

D. Guidi Anziano

M. Maggioli T. Paolini

Giuseppe Polverari Luigi Polverari

Quofrio Tommasini Croxice di Giuseppe Annibalini

G. Sampaoli L. Masetti Segret.

L. Masetti Segret. Per copia conforme

L. Masctti Segret,

# PROVINCIA VITERBO

# VITERBO

Municipia di Viterbo protesta contro l'intervento Francese, se ostile, e tendente a distruggere le libere istituzioni degli Stati Romani, e farà ogni sforzo per sostenere queste ultime.

Dal Palazzo Municipale di Viterbo li 26 Aprile 1849.

Domenico Polidori Gonfaloniere G. Marocci Anz. Gio. Ludovisi Anz. Raffaele Gasperoli Anz. Francesco Mazzetti Anz. Agostino Polidori Anz. Raff. Polidori Anz.

Si certificano vere le firme del Magistrato Viterbese

Dalla Residenza Governativa 27 Aprile 1849

· Il Preside Ricci

#### Comune di Viterbo li 25 Aprile 1849

Noi sottoscritte dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

Teresa Ruegieri.

Orsola Serpieri. Anna Sauli. Rosa Sauli, Angela Pescitelli, Clotilde Ruggeri. Maria Ruggeri Giustina Ferrari. Vittoria Neri. Maria Carlini. Angelina Neri. Rosa Carlini, Rosa Papini, Drusilla Bardi. Maria Carolina Bardi. Nazzarena Bardi. Rosa Marinozzi. Luigia Oddi, Geltrude Oddi. Caterina Oddi. Lucia Oddi. Francesca Saveri. Teresa Vanni. Rosa Tondi. Adelaide Tomasio

#### Comune di Viterbo li 25 Aprile 1849.

Noi sottoscritte dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualmogni entile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei o Febbraio anno corrente.

Felice Petroni
Felice Petti.
Angelica De-Magistris.
Lucia Spada.
Maria Anna Spada.
Teresa Fratellini.
Caterina Guerrini:

#### REPUBBLICA ROMANA

### Comune di Viterbo li 26 Aprile 1849

Noi sottoertitte dichiariame di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assembles Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

Fanny Fiani
Giulia Beranger
Amalia Strigelli
Maria Strigelli
Anna Vanni
Rosa Vanni
Teresa Vanni
Veronica Torrioli
Elena Torrioli
Marianna Torrioli
Laura Gasparoli
Amalia Gasparoli
Amalia Gasparoli

#### (570)

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Viterbo li 26 Aprile 1849

Noi sottoscritte dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nosiri Rispresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei p Febbrajo anno corrente.

Orsola Ternali Angela Casirossi Clelia Balducci Maria Marzi Marzetti Barbara Barozzi Anna Marzi Virginia Balducci Francesca Clementi Anna Adriani Vittoria Gazzani Rosa Ipinedi Filetti Maddalena Filetti Anna Filetti Alovisa Filetti Caterina Majochi Angela Portoni Isabella Pintoni Bernardina Fedele Brigida Zagretti Caterina Fortuna Anna Zagretti Teresa Marianni Cesarina Stefanneci Francesca Fanti Fortunata Meucci Anna Capri Rossi

#### (571)

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Viterbo li 26 Aprile 1849

Noi sottoscritte dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappre-ent-inti contro qualquague ostile intervento straitro, e di sottenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g Febbraja anno corrente.

Nazzarena Bardi Maria Carolina Bardi Drusilla Bardi Rosa Marinozzi Anna Ravicini Anna Parri Caterina Ginstini Giuseppa Giustini Vincenza Ravicini Pavola Cotozzoni Maria Gomaciari Domenica Anaceti Teresa Moscatelli Madalena Piari Clelia Pasquali Balducci Francesca Grotti Rosa Grotti Luisa Grotti Giacinta Grotti Teresa Grotti Ottavia Altibrandi Emilia Covati Maria Scargiali Clotilde Fontana Filomena Fontana Agnese Doria Orsola Serpieri Maria Mauri Adelaide Manri Elisabetta Marcucci Ersilia Marcucci Luigia Archiluzzi

Marietta Archituzzi Elena Tempesti Francesca Maceroni Rosa Deci Caterina Simoncini Maria Celestini Lilia Celestini Vittoria Celestini Giuseppa Celestini Teresa Pieri Isabella Losa Fortunata Pieri Ersilia Loja Vittoria Pieri Antonia Pieri Elena Pieri Anna Ricci Augusta Ricci Ester Bardi Enrichetta Bardi Costanza Mazzetti Francesca Mazzetti Teresa Fiorelli · Costanzina Serpieri Drusilla Serpieri Eugenia Serpieri Gaetana Serpieri Caterina Ranucci Cecilia Vestri Caterina Selli Lucia Morlacchi Teresa Luciani Maria Deprosperi' Rosa Mansanti

Chiara Mansanti Fermina Sargeri

#### Comune di Viterbo li 26. Aprile 1849.

Noi sottoscritte dichiariamo di aderice pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sosteuere con tentte le nostre forze il Decreto fondamentale dell'Assemblea Costituente del 9 Febbraio anno corrente.

> Vittoria Arcangeli. Caterina Lelli. Geltrude Zaorchini. Enfemia Vaccari. Agata Gramatico. Chiara Marsetti. Maria Carletti. Veronica Quintanelli. Anna Rosa Lista. Anna Zaorchini. Giacinta Zaorchini. Rosa Zaorchini. Orsola Balestra. Nicolina Balestra Lucia Cipoletta. Luisa Borghesi. Rosa Borghesi. Nazarena Borghesi. Maria Borghesi. Domenica Borghesi. Caterina Ancreti. Vincenza Bonagente. Anna Parentati. Candida Vincenzini. Maria Bustelli. Paolina Bustelli.

#### (574)

# REPUBBLICA ROMANA

# Comune di Viterbo li 26 Aprile 849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla contrata emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g Febbrsjo anno corrente.

> Gioacchino Granati Orlandini Luigi Ginseppe Fransini Giovanni Tabbaurni Domenico Boero Agostino Cuchella Cammillo Cammilletti Carlo Bellatrecia Camillo Balestra Antonio Amici Paolo Borghieri Giovanni Borghieri Vincenzo Doria Francesco Polidori Domenico Arcangeli Michele Sguluppa Vincenzo Pracoci Rizzini Luigi Domenico Schiena · Luigi Cogini Secondiaco Venarei Giuseppe Oddi Silvestro Pigazzi Bonaventura Valletti. Pietro Minissi Sante Serafini D. Falcioni

Comune di Viterbo li 26 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichisriamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualuque ostile intervento straniero, e di sostenere con totte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assembles Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

> Ulisse Santi Carlo Caprini F. Lucidi Luigi Boccalini Nestore Santi Onofrio Biocheti Telemaco Santi Bonagente Crispino Ales. Epeco Paolo Calanca Luigi Ricci Francesco Petroselli Giuseppe Tosoni Alessandro Ferrari Luigi Croce Benigno Battigalli Luigi Tancioni Scipione Mercati Salvatore Carosi Eugenio Ferroni Domenico Neri Gioacchino Monti Vincenzo Calcagnini Giovanni Vanni Antonio Tancioni Cammillo Rondini Aless. Alessandroni Giuseppe Serafini Giacinto Savvi Elpidio Pontani Alfredo Pontani Giustino Giustini · Murosini Ud. ff. del Trible

#### Viterbo a dì 26. Aprile 1849.

Noi protestiamo altamente innanzi a Dio ed al Popolo contro ogni intervento qualunque, e giuriamo di volere l'attuale Governo, la gloriosa nostra Repubblica, per la quale combatteremo a tutta oltranza. Si abbiamo noi ferroo di resistere contro le armi Francesi e rendiamo misilevadrice la Francia di tutte le conseguenze. Lucchesi Vincenzo.

Calanca Paolo Gio Batta, Ranocchiari Palmarini. Filetti Vincenzo. Venerando Tiburzi. Antonio Poscia. Parri Alessandro. Orazio Pieruzzi." Giuseppe Schiera. Sebastiano Giusti. Lorenzo Cinotti. Valentino Zeo. Giuseppe Andreucci. Francesco Antonini. Giuseppe Funti. Gio. Batta, Giannelli, Francesco Sconti. Guiducci Giuseppe. Carlo Cartoni. Giuseppe Bruni. Pietro Inimi. Luigi Serpieri. Cesare Mercati. Giuseppe Nezzesi. Gaetano Cocchella. Carlo Franzeno. Virginio Mocenni. Silvestro Mentalleri. Gio. Menzoni. C. Cataldi. Domenico Arcangeli. Pietro Paolo Marchesi. Antonio Zelli. Venanzio Frittelli. Ferrari Gio. Battista.

(577)

Pietro Telli.

Domenico Orlandini.
Gio. Buttista Carloni,
Martinelli Francesco.
Salvatore Natalini,
Spadini Raffiele
Filippo Tandi.
Tosoni Luigi,
Florido Matteucci,
Ginseppe Galli.
Savini Luigi,

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Viterbo a di 26 Aprile 1849

Noi protestiamo altamente innuzia Dio, ed al Popolo contro ogni intervento qualunque, e giuriamo di volere Pattuale Governo, la gloriosa nostra Repubblica, per la quale combatteremo a tutta oltranza. Si noi abbiamo fermo di resistere contro le Armi Francesi, e rendiamo mallevadrios la Francia di tutte le conseguenze.

Eduardo Bardi Odoardo d'Aragona Lomelling. Venanzo Morlacchi. G. D'Aragona Lomelling Gol, . C. D. Aragona Lomellino, Mariano Minisi. Giacomo Balestra. Lorenzo Monzecchi. L. De Magistris. Andrea Andreucci. Stanislao Grispigni, M. Tamberlich L. Selli. Vincenzo Grotti, F. Grotti. Luigi Desantis. Gabriele Carnevalini, Luigi-Ippoliti. G. Bertarelli, Gio. Batt Renzi.

Geraldini Deodate.

Nicola Pirrini. P. Paolo Cassani. V. Berni. G. Sandoletti. Grispigni Adriano. Cesare Bertarelli. Gio. Righi Com. la Piazza. Gioyanni Grispigni. Luigi Grispigni, Agostino Volpi. Vincenzo Grispigni. Filippo Dari. Antonio Spoleti, Fedele Giacci, Giuseppe Cataldi. Fortini Luigi. Giuseppe Lati. Domenico Marzi. Fortini Andrea. R. Andreucci. Gio. Marzetti. Paolo Austini. Gieacchino Borghesi, Vincenzo Lehinardi. Salvatore Bellucci. Domenico Sonzi. Ginliano Bortoni. Giuseppe Graziotti, Nazzareno Aquilanti. Francesco Fontana. Antonio Ippoliti. Antonio Civilotti. Gioacchino Fiorano. Francesco Onadrani. Fortini Domenico. Paolo Marzetti. Archiluzzi Eugenio. Francesco Topicchia. Giuseppe Battiloro. Gaetano Rezzesi. Angelo Casa. Lodovico Ludovisi. Grispigni Agostino. Gioacchino Battigalli. G. Pompei.

(579) Selli Prospero di Luigi. Placido Neri. Filippo Neri. Francesco Brogiotti. Cesare Guidacci. Scopieri Angelo. Stefano Celestini. C. Guerra. F. Guerra. Luigi Rosale. Vincenzo Petrucci. Innocenzo Sensini. Rossi Stefano. Tondi Eamenegildo Fausto Folchi. Alessandro Belli Spreca. Giacomo Saveri. Vincenzo Celestini. Franc. Frambonini. Francesco Tosaroni. Carlo Monsechi. Gius. Capoliani. Francesco Trebacchetti-Cammillo Trippetta. Giovanni Cruciani. Ginseppe Malè. Luigi Fratti. Antonio Petroni Gind. Domenico Galcagnini. Franc. Tivaterra. Sebastiano Spada Gind. A. Orlandi. Pietro De Magistris. Biagio Paffetti. S. Lupi. Raffaele Archiluzzi Canc. Francesco Zagretti. Pietro Marcucci. Pietro Panatta-Valerio Tedeschi. Angelo Venturini. Liberato Liberati. P. Zellini. A. Fontana. Carlo Caprini.

( 683 )

Giuseppe Antiseri. Ceccarelli Paolo. Carlo Marvaldi. Granati Antonio. Falcioni Emaquelle. Mulcro Eutizio. Petrucci Luigi. Sante Guerrini. Ignazio Lupi, · Turibio Gagni. Francesco Neri. Luigi Neri. Francesco Lucchetti. Antonio Tiburzi. Gigli Antonio. Angelo Sabatini. Giovanni Corteselli. Ant. Mascalchi. Ignazio Reossi. Noè Martorietti. Daniele Ricci. Arcangelo Rumori. Giovanni Tamburcini. Stefano Montalbani.

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Viterbo li 26 Aprile 1849.

Noi sottoscritti dichiariamo di aderira pienamente al la postela emessa dai nostri Rapresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tatte la nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

Pietro Tassella.
Luigi Massera.
Luca Celestini.
Francesco Gaggioli.
Croce di Andrea Borghesi.
Croce di Giovanni Cappelli.
Luigi Bonuati.
Giulio Storza.

(581)

Salvatore Balestra. Pinzi Stefano. Croce di Salvatore Bizzarri. Carlo Caprini. Cro ce di Lorenzo Masini. Giovanni Ribeba. Giovanni Tiburzi. Croce di Gaspero Guidobaldi. Gioacchino Fontadro. Antonio Bastianini. Nazzareno Manzi. Domenico Foglietti. Vincenzo Fonti. Giuseppe Torti. Gregorio Ciatti. Eugenio Barretta. Giuseppe Urbani. Croce di Valentino Porparone. Croce di Filippo Marzi. Valenti Bancone. Luigi Morgantini. Alessandro Bonanni. Luigi Ricci. Giuseppe Pantore. Croce di Paolo Starna. Luigi Danna. Francesco Grispigni. Autonio Pasqui. Giuseppe De Alexandris. Croce di Pasquale Vighi. Giuseppe Ajelli. Giuseppe Gensili. Leopoldo Baldassari. Felice Capoccetti. Lorenzo Giorne. Giuseppe Ardnini.

Comune di Viterbo li 27. Aprile 1849.

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla presia emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunquo stille intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g. Febbrajo anno corrente.

> Temistocle Lelli. Simone Medichini. Angelo Franciosoni. Angelo Martacci. Luigi Ranocchiari. Luigi Peruggi. Luigi Ciochetti. Cristoforo Calucci. Sinibaldi Pietro. Giuseppe Benedetti. Carlo Polidori. Luca Falzacappa. Girolamo Guiducci. Pietro Signorelli. Giuseppe Bambacioni. Giovanni Mascini. Giacomo Cecchini. Giuseppe Contucci. .. Mariano Fontecedro. Edmondo Martuccia Licurgo Raveggi. Enrico Moretti. Pietro Grispigai.

#### IN NOME DI DIO E DEL POPOLO

#### PROCLAMA

L'amore della patria colanto da tutti predicato, dere ora tradursi in atto. E' vicino il momento di atteggiarsi a quella difesa che sà ispirare al popolo il tremendo suono della campana a stormo, quella difesa per cui Roma si è rea immortale, emulando i forti fatti della Roma di Bruto.

Un esercito repubblicano trascinato all'assassinio de' fratelli da un perfido Governo, è stato respinto dal Campidoglio. L'invitto soldato d'Africa ha dovuto colla vergogna della seconfitta ritirarsi dall'eserna Gitta. La Repubblica ha rilasciato i prigionieri, ha steso amica la mano ai Repubblicani di Francia cadutti in suo potere: essi l'avevano ricambiata col gioramento di fratel·lanza, ma il loro Comduttiero, temendo che que generosi spingessero i loro compagni d'aroni ad amicarsi con noi, il ha rimandati sul mare, est è novamente portato alla vista di Roma.

L'ha trovata però quale doveva essere; parata a ributtarlo

un'altra volta de lle sue barricate.

Egli ha temuto, ed è retrocesso, accentando all'invasione della nostra Provincia. Il nostro popolo deve sorgere un nume, feroce, implacabile, giurando di vincere, o di morire. L'insurrezione dev'essere degna di Repubblicani ;

dev'essere tremenda,

Qual è quella casa, dove non sia un fucile da Caccia? Ebbene si requisicano, e e ne arminio i volenterosi, Organizzati in compaguie vengano intorno al Capo luogo, che si accinge a difesa, e molectino con fueco ben nutrito dalle alture le schiere nemiche. I generosi campagnoli induriti uelle nonzue fatiche dell'Agricoltura, i cacciatori esercitati alle marcie, ed al tiro prendano il loro archibugio, e vengano.

Ogni Comune provveda al loro soldo giornaliero, e non si rimanga da qualunque sacrifizio per difendere la li-

bertà della Parria.

Maledizione a chi resta neghittoso nel di del pericolo! naledizione ed mfamia a chi reagisse. Ma tremino per Diol tremino i scellerati. I primi a cadere saranno essi: cadranno tutti.

(584)

PUPOLO torgi come leone ferito! sorgi in nome di Dio, e colla jovincibil tua forza struggi ed amienta gl'ipocriti oppressori, che ti hanno immiserito, e che vorrebber ro tornarti all'infamia della schiavità. Sorgi in massa 4 sorgi tremendo, inesorabile come la giustisia Divina! E. innanzi a te quel nemico che nel 1799. respingesti dalle tue mura. Egli non d'allora più forte; è facile anzi la vittoria su lui, perchè si è disonorato in faccia alla storia, e dha perdato così lo slancio del forte. Sorgi, combatti, e, sinosi.

### VIVA LA REPUBBLICA!

Viterbo dalla Residenza Gover. 14 Maggio 1849

Il Preside P. RICCI

Il Segretario Generale A. Bencivenga

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Viterbo li 27 Aprile 1849

Noi sottocritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, a di sottenere con tutte le nostre forze il Decreto Pondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9. Febbrajo anno corrente.

Ricci Preside
A. Especo Cons. Goy.)
Biagio Possetti ) Consultori Governativi
Giuseppe Batilioro )
Alessandro Beacivenga Segretario Generale il quale
certifica la legalità delle firme.

### (585)

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Grotta S., Stefano li 27. Aprile 1849.

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Gastituente dei 9. Febbrajo anno corrente,

> Luigi Corinti Vincenzo Santangeli Ginseppe Cicchetti Domenico Sensi Placido Placidi Vincenzo Sensi Demetrio Argentini Ginseppe Moretti Luigi Rovella Ginseppe Cappilo Felice Fabbi Alessandro Sensi Andrea Coccia Giuseppe Pacifici Croce di Giacomo Curti Giuseppe Natali Pietro Valeri Luigi Argentini Domenico Corsi Croce di Domenico Cioccola Gio. Batt. Guancini Croce di Tommaso Rosetti Croce di Pietro Spacca Valentino Pacifici Lazzaro Simonetti Felice Sensi Rocco Stella Tommaso Corsi Luigi Manganelli Maddalena Santangeli Crose di Vincenzo Rosi Francesco Sensi Croce di Rosa Corsi Croce di Giovangi Cupelli Groce di Vincenzo Adamit

Luigi Pompei Croce di Angelo Storci Croce di Paolina Storce:

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Roccalvecce li 29: Aprile 1849:

Noi sottoeritti dichiariamo. di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze: il Decreto fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g. Febbrajo anno corrente.

Ermenegildo Ventauri dichiaro come sopra Luigi Andolfi mi dichiaro come sopra Bonaventura Rossi dichiaro come sopra Croxce di Paolo Casciani illetterato Croxce di Salvatore Casciani illetterato Croxce di Luigi Scipinotti illetterato. Pietro Massini dichiaro come sopra. P. Mujacchi-Paolo Viola dichiaro come sopra Vincenzo Sonni dichiaro come sopra Giuseppe Niggi dichiaro come sopra Croxice di Francesco Arcangeli illetterato Croxce di Margherita Arcangeli illetterata Croxce di Vincenzo Alliari illetterato Croxce di Saverino Alliari illetterato Croxce di Luigi Cancellotti illetterato Croxce di Atanssio Nigi illetterato Croxce di Francescangelo Bonelli illetterato Croxce di Filippo Viola illetterato Croxce di Giuseppe Viola illetterate Francesco Margheri dichiaro come sopra Angelo Massini dichiaro come sopra Croxce di Venanzio Tobocchia illetterato Croffice di Domenico Bonuli illetterato Cro¥ce di Maria Patta Masini illetterata Cronce di Giacomo Fedeli illetterato Croffice di Costanza Cancelletti illetterata Gioranni Viola dichiaro come sopra Bonaventura Savignoni dichiaro come sopra Agostino acciari dichiaro come sopra Croxice di Luigi Mostarda illetterato Cronce di Leone: Parmigiani illetterato.

(587) Croffce di Arcangelo Arcangeli illetterato Croxice di Franceso Valenti illetterato Croffice di Pietro Parmigiani illetterato Cronce di Luigi Nigi illetterato Croffice di Cecilia Nigi illetterata Angelo Acciari dichiaro come sopra Croffice di Tommaso Bartocci illetterato Emidio Acciari dichiaro come sopra Croxice di Antonio Masini illetterato Croffice di Angelo Bonelli illetterato Croffice di Rocco Lotini illetterato Cronce di Ilario Vittori illetterato Croffice di Niccola Acciari illetterato Croxice di Nicodemo Divizione illetterato Cronce di Luigi Frezza illetterato Crofice di Paolo Bonelli illetterato Croxece di Pasquale Garmi illetterato Crofice di Vincenzo Frezza illetterato Croffee di Stefano Bufoloni illetterato Cronce di Luigi Boco illetterato Croxece di Anna Maria Bufoloni illetterata Settimio Liviziani dichiaro come sopra Cronce di Andrea Ricci illetterato Croxice di Giuseppe Poncrazzi illetterato Croxice di Ginseppe Bartocci illetterato Croffice di Giovanni Micci illetterato Mamiano Diviziani dichiaro come sopra Gabriele Frezza confermo come sopra Giuseppe D'Antoni dichiaro come sopra Croxice di Angel'Antonio Neri illetterato Angelo Valenti dichiaro come sopra Croffice di Gio. Maria Cerquate illetterato Nicola Scipinotti dichiaro come sopra Croffice di Giuseppe Aureli illetterato Croxice di Rocco Acciari illetterato Croxice di Marco Ondotti illetterato Croce di Gio. Batt. Scipinotti illetterato Pierdomenico Andalzi dichiaro come sopra Francesco Acciari dichiaro come sopra Cro-Hece di Barlam Storelli illetterato Croffice di Donato Bonelli illetterato Giuseppe Tosi dichiaro come sopra Croxice di Gio. Andrea Scipinotti illetterate Cro-Hee di Margherita Rossetti illetterata Cronce di Paolo Pallicci illetterato Antonio Diuziani dichiaro come sopra

116

(588)
Palmarosa Duiziani dichiaro come sopra
Croixce di Gio. Paolo Scipinotti illetterato
Croixce di Gaspere Andolfi illetterato
Croixce di Gio. Batt. Bonelli illetterato
Croixce di Pietro Fedeli illetterato

Il Capitano della Guardia Civica di Rocc'Alvecce
I. Comassetti.
VITERBO

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Bagnorea, Aprile li 28 dell' anno 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla totta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con totte le nostre forze il Decreto fondamentale dell'Assemblea Costituente dei Febbrajo anno corrente.

Vincenzo Gada Anz. Pietro Agati Luigi Venturia Gonfaloniere Luigi Placidi Saverio Pompei Carlo Franzoni Eusebio Lelli Gius. Tranquilli Gius. Marcioni Andrea Zitelli Pietro Andolfi Anziano Vincenzo Pompei Antonio Tomassetti Domenico Golini Bonaventura Frauzzoli Croffice di Ildebrando Capranari Mari Giacomo sostituto di Bagnorea Bonaventura Marcioni Anzano Fabi Gio. Gaddi Caterina Gaddi Maria Gaddi Vincenzo Toccafondi Gonfaloniere Giovanni Golini Innocenzo Tomassetti Capit.

(589)

Umitth Marcioni
Ginlia Papini nei Venturini
Vincenza Capranera
Innocenza Macchioni
Ludovico Pompei
Francesco Chiavari
Clarissa in Chiavari
Clarissa in Marcioni
Giulia Alberici in Venturini
Bonaventura Capocagcia
Francesco Dellunzi
Francesco Dellunzi
Androini
Prancesco Pettorini
Androini
Antonio Prete Gaddi
Antonio Prete Fabi

Luigi Golini
Visto per l'identità delle suddette firme
Vincenzo Gaddi Anz.

### REPUBBLICA ROMANA

## Comune di Castel Cellese li 28 Aprile 1849

Noi sottocritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dei nostri Rappresentanti contro qualanque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g. Febbrajo anno corrente

Vincenzo Cocciola Gio Battista Cent Francesco Bianchi Girolamo Lanci Croxce di Domenico Pecci Gius, Cocciota Croffice di Antonio Troscia Giuseppe Appitito Croxce di Tomasso Troscia Croxce di Luigi Pecci Croxice di Domenico Ceccarelli Domenico Rossi Croxce di Battella Vinc. Croxce di Salvatore Calanga Croxce Pietro Palmaci Croxce di Francesco Natalizi Vincenzo Bianchi

### Comune di Vallerana li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei o. Febbraio anno corrente. Felice Ercoli ff. di Priore Luigi Narduzzi Segret. Municipale Augusto Floridi Giuseppe Allestini Pietro Orlandi Vittori Antonio Narducci Consigliere Raimondo Fabrucci Raffaele Pelegrini Angelo Brani Ferdinando Piccioni Pasquale Patacchini Giuseppe Antonozzi Orsino Spreca Achille Fabrucci Consigliere Beniamino Floridi Angelo Allegrini Camillo Ercoli Cesare Floridi Francesco Gneguo di Caporale Pasquale Paolani Federico Ercole Leopoldo Nisini Sargente e Consigliere Antonio Nisini Cancegliere Nazzareno Ottovioni Giuseppe Lelli Florido Floridi Gregorio Piccioni Angelo Piccioni Vittore Floridi Luigi Golinelli Costanzo Capit. Paesani Consigliere Luigi Mantini Caporale Raimondo Marfredi Caporale

Paolo Tiratelli Giuseppe Floridi (591)

Giustino Minella Caporale Francesco Piccioni Pietro Felice Allegorini Micchelangelo Togniani Fedele Ottavianelli Domenico Purchianoni Carlo Maggi

Rosa Narduzzi Croxice di Francesco Ercole quondam Antonio Croxice di Francesco Ercole illett.

Crorce di Vittore Ercole illett. Croxice di Innocenzo Silvani illett. Croxce di Loreto Paesani illett.

Crorce di Pietro Ercole illet.

Croxice di Valentino Antonozzi illett. Croffice di Vittore Antonozzi illett.

Croxce di Luigi Antonozzi illett. Cro¥ce di Andrea Ottavianelli illett.

Croxice di Eufresino Paesani illett. Croxice di Serafino Paesani illett.

Croxice di Gabriele Quadrani illett. Cronce di Gio: Battista Quadrani illett.

Croxce di Rinaldo Quadrani illett. Croxice di Domenico Gregori illett.

Croxice di Simone Paesani illett. Croxce di Michel Angelo Patacchini

Croxice di Costanzo Patacchini illett. Croxce di Sebastiano Forliti illett.

Croxice di Giovanni Forliti illett. Croxce di Emidio Floriani illetterato

Croxce di Nazzareno Floriani illett Croxice di Rocco Narduzzi illett.

Cro¥ce di Gregorio Narduzzi illett. Croxice di Vittore Mastro Gregorio illett.

Croxce di Nazzareno Purchianoni illett.

Crorce di Francesco Rapiti illett. Cro¥ce di Vittore Orlandi illett.

Aurelia Floridi Cesarina Floridi

Giovanni Tiraterra

Augusto Floridi Testimonio ai suddetti Segni di Croce Pietro Orlandi Test. ai sud. segni di Croce Florido Florido test. ai sud. segni di croce

Giovanni Faluschi Ten. Nazionale . e Consigliere ec.

Giuseppe Minelli Consigliere

### (592)

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Sipiviano li 26 Aprile 1849

Noi sottocritti dichiariamo di aderire pienamente sita protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque estile intervento straniero, di sostenere con tutte le nostre forze il Decereto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

Stefano Bellacanzone Domenico Rosati Giuseppe Costantini Luigi Capelli Ermenegildo Terenziani Severino Lamoratta Agostino Morganti Pietro Paolo Lamoratta Luigi Dominici Massimo Corinti Tommaso Scarponi Sante Morgante Evangelista Lamoratta Domenico Sabatini Venanzio Scarponi Domenico Fiocchetti Bonifazio Fiocchetti Giuseppe Fiocchetti Lorengo Barbetta Giovanni Canale Lorenzo Terenziani Salvatore Terenziani Antonio Fiocchetti Carlo Fiocchetti Gaetano Bernabucci Domenico Lasci Felice Celletti Olimpiade Lasci Giuseppe Filipponi Paolo Terenziani Gerardo Boncompagni Cosimo Boncompagni Stanislao Bianchetti Sarafino Serafini Sante Serafini

Luigi Brizi Giaseppe Benedetti Corintio Floridi Pio Corinti Domenico Patrizi Giovanni Morganti Girolamo Fabbronci Francesco Battella Bonifazio Serafini Gio. Batt. Barbetta Eugenio Boncompagni Sabatino Barbetta Gradigliano Corinti Anselmo Bianchi Antonio Lancha Angelo Sili Angelo Bellacanzone Croxice di Pasquale Canali Sotto Tenente nazionale Luigi Olimpieri Cons. Gabrielle Sconocchia Carlo Signoretti Con. Gassodini Giovanni Cro X ce di Pietro Bonelli Cro X ce di Gregorio Bianchi Cro X ce di Vincenzo Trippetti Angelo Novelli Giuseppe Ossorio Sostituto Cancell. Cro X ce di Massimino Bagnasconi Cro K ce di Egidio Sconocchia Paolo Signoretti Giovanni Baldassarini Cro ¥ ce di Antonio Ciocchetti Cro X ce di Olimpiade del qu. Olimpiade Pasquale Canali Croxce di Luigi Ciocchetti Croxce di Angelo Ralli Croxice di Egidio Orlandi Croxce di Crespino Castri Croxce di Antonio Paris Cro Ace di Girolamo Sabatini Niccola Mattei Luigi Mattei Cro X ce di Francesco Olimpieri Cro & ce di Giuseppe Bianchi Achille Cavaceppi Medico Gaetano Cianlio

(594) Croxice di Egidio Piacentini Cro X ce di Domenico Trippetti Croxice di Filippo Sconocchia Cro X ce di Francesco Trippetti Cro Kce di Egidio Trippetti Cro X ce di Luigi Trippetti Croxce di Giuliano Macedoni Lorenzo Abbilini Croxice di Giuseppe Palozzi Croxce di Vincenzo Fabrizi Croxce di Carlo Cardarelli Croxce di Domenico Longhi Croxce di Giuseppe Poletti Luigi Vecchierelli Consigliere Giuseppe Giovannetti Cro X ce di Francesco Giovannetti Cesare Sacchetti Egidio Vecchiarelli Cro A ce di Salvatore Canali Martino Sega Cro X ce di Giuliano Scapigliati Nicola Olimpieri Adamo Castri Giovanni Castri Lorenzo Brugiotti Consigl. Michel Angelo Andreazzi Consig. Paolo Pasquinangeli Consigl. Cro X ce di Angelo l'anzetta Luigi Dr. Ubaldi Chirurgo Giovanni Biglietti Gabrielle Vecchiarelli Giuseppe Montanucci Vincenzo Brugiotti Cro ¥ ce di Sante Sconocchia Cro X ce di Loreto Giovannetti Croxice di Vincenzo Baldassarini Nicola Bersioni Luigi Pasquinangeli Croxce di Giuseppe Pasquini Raffaele Ralli Consigliere Camillo Vitali Consig. Vincenzo Monti Caporale Pasquale Lupi Giuliano Ralli

Comune di Caprarola li 29 Aprile 1849

Gius. Fantini Capitano ..

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta: emessa dai nostri Rappresentanti contro qualturque ostile intervento straniero, e di sostenere con lutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9. Febbrajo anno corrente.

> Stef. Garzani Cap. in seconda » Stanislao Dottore Aureli Ten. Pietro Caprinezzi Serg. Francesco Gristofori Serg. Artonio Caprinozzi Serg. Francesco Giardi . Angelo Brunetti Serg. Vincenzo Simeoni Caporale .. Luigi Monti Caprinozzi Clemente Achille Salvatori . Francesco Antonio Ricci Giuseppe Scilanca Gioacchino Rufini . Filippo Laparini . David Tedeschi . Filippo Salvatori Tirolese : Luigi Landei . Francesco Mascagna- Consigl. D. Ant. Santinelli Consigliere: Il PRIORE " Camillo Totonelli. Gli ANZIANI " Serafino Capotondi. " Nicola Nicolai. " Ginseppe Piermattei. " Luigi Stefani. P. Natili Segretario Comunitativo. Alfieri Carlo .. Francesco Rosa Antonio Simeoni . Santinelli Giuseppe .. Nicolò Mariangeli .

De Carolis Filippo ... Antonio Ferrari . Luigi Taperini . Raffaele Giardi .

(596)Pietro Grazigraris . Domenico Fannoni . Cro X ce di Francesco Nareselli . Cro X ce di Francesco Mastrecchi . Ant. Catulli Testim. Francesco Majoli . Antonio Catulli . Luigi Brunori . Cro X ce di Giuseppe Totonelli Luigi Orioli Civico Enrico Blasi . Eugenio Pazielli . Cro X ce di Filippo Passini. Ant. Catulli Test. Pietro Grazigraris Test. al segno di Croce . Cro X ce di Luigi Sentinelli Illet. Luigi Londei Testimonio al segno di Croce . Francesco De Carolis . Cro X ce di Giuseppe Passini . Antonio Catulli Test. Rosini Vincenzo . Raffaele Monti . Giuseppe Graziani . Egidio Mechilli . Domenico Prò . Francesco De Paolis . Cro X ce di Lorenzo Ranieri ; Canale Giuseppe . Luigi Borgna. Loppi Silvestro . Cro † ce di Ferdinando Borgna i Crot ce di Francesco Stuppini . Domenico Balestra . Cro X ce di Ferrati Paolo . Pietro Sbarra . Francesco Moretti . Francesco Puzilli . Cro X ce di Giuseppe Cusoli. Filippo Ricci . Giuseppe Polozzi . Giuseppe Cristofori . Domenico Borgna . Giuseppe Toparini . Cro X ce di Francesco Chiossi . Giacomo Giardi .

Giuseppe Gecchini .

Luigi Nardoni Cap. Nazionale Vincenzo Capotondi, Nicola Fantini . Francesco Fabrizi Sebastiani . . . Nicola Minichincheri . Giovanni Graziani Caporale . . . . Salvatori Domenico . Cro X ce di Giovanni Gulcinelli illet. Pietro Grazigraris Test. at Segno di Croce ! Cro X ce di Francesco Borgna illett. Domenico Salvatori Testimonio. Francesco Trifogli . Pietro Blasi . Cro X ce di Giacomo Parmieri . Giuseppe Guziani .
Pietro Nardoni .
Giuseppe Nardoni . Giuseppe Nardoni . Cro X ce di Giuseppe Nardi-Girolamo Fantini . Gioacchino Brunetti . Croce di Michele Fabrizi . Luigi Antinelli. Giacomo Beni . Gaspare Graziani . Meloni Giuseppe . Nardoni Francesco . Fantini Mariano . Domenico Baldi. Egidio Baldi, Ulisse Salvatori .

Giuliano Giardi . L. Salvatori . Stefano Gesualdi Ruffi .

### (,598.)

# REPUBBLICA ROMANA

# Comune di Ronciglione li 28. Aprile 1849.

Nol sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanticontro qualunque ostile intervento straniero, edi sostenere con tutte le nostre forze il Decrelo Fondamenti dell' Assemblea Custituente dei 9. Febbrajo anno corrente.

Antonio Natili Sotto Tenente della Nazionale Carlo Bramini Sergente della Nazionale. Fabio Giulietti Cap. della Naz. Felice Manetti Guardia Nazionale Pietro Benedetti Id. Nicola Ceccherini Guardie Nazio 13le Domenico Jacopini Mattia Manetti Luigi Ranucci Luigi Jacopini Francesco Ranucci Francesco Geraldini Vincenzo Pozzi Giuseppe Belpassi Carlo Gentili Ottaviano Carabini Odoardo Getati Achille Bartoloni Giuseppe Piccadi Croxce di Luigi Goritti= Antonio Natili di Commissione Costanzo Ranucci Caporale Galati Gioacchino Prof. Antonio De Camillis L. Firmani.

L. Firmani. Francesco Ripi Croxce di Giuseppe Rossi = Antonio Natili di Commissione Eugenio Firmani

Francesco Gelati Ginseppe Antonio Buglineci Gio, Battista Cangioli A. Gentili Luigi Lambusier Trontarelli Luigi Republilicato Gioacchino Jacoppini Vincenzo Belpassi ( Egg )

Nīcola Natili Maria Marchetti in Natili Maria Verduchi Filomena Bartolocet Francesca Verduchi Feliomena Bartolocet Francesco Geraldesi Maria Antonini Vincenzo Carmussi Antonio Bartolocet Francesco Camussi Atonio Bartolocet Francesco Camussi Alessandro Sillani Agostino Sillani Mezzanghera

### REPUBBLICA ROMANA

### Governo di Bagnorea

Comune di Graffignano li 19 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualun'ine ostile intervento straniero, e di sostenere tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g Febbroja non operente.

Filippo Sacerdote Bonelli Croxce di Francescesco Mori illett. Croce di Paolo Orfei illett. Croxce di Pietro Bernardini illett. Croxice di Tommaso Tardani nazionale illet. Croxce di Giovacchino Tardani nazionale illett. Croxce di Felippo Tardassi Nazionale illett. Croxce di Lorenzo Gorini illett. . Croxce di Pietro Manrizi illett. Croxce di Fulgenzio Tardani illett Croffice di Luigi Maurizi di Domco illett. Croxce di Domenico Maurizi illett. Croxce di Egidio Braciati illett. Croxice di Domenico l'ardani di Agostino illett. Croxce di Domenico Tardani di Carlo illett. Croxce di Stefano Fatigoni illett. Croxce di Bonaventura Tardani illett. Croxce di Pietro Tardani di Franco illett. Croxce di Francesco Tardani di Pietro illett. Groxice di Alessio Tardani illett.

( 600 )

Croxce di Andrea Bardani di Vincenzo illett. Croxice di Michele Tardani illett. Croxce di Crescenziano Tardacci illett. Croxce di Domenico Piletti illett. Croxce di Filippo Laurenti illett. Creekce di Lorenzo Laurenti illett. žį. Croxce di Giustino Ridolfi illett. Crn Ree di Bernardino Corsetti illett. Croxce di Vincenzo Padroni illett. Crofce di Antonio Grossi illett. Crotce di Filippo Calanca illett. Luigi Cori Tenente Nazionale Comandante la sud, Girolamo Paparelli Foriere Nazionale Michele Cori Sergente Nazionale Pietro Donnini Caporale Nazionale Vincenzo Gorini Caporale Nazionale G. Grossivice caporale Nazionale Giuseppe Sarafini Nazionale Filippo Cori caporale Nazionale Francesco Tardani vice caporale No Domenico Politi vice caporale Nazion. Paolo Tardoni Nazionale Francesco Donnini Nazionale Gabrielle Tardani Nazionale Giuseppe Cori Nazionale Bonaventura Morucci Nazionale Filippo Marucci Nazionale di Domco Lorenzo Persi Nazionale Antonio Trifoni Nazionale Settimio Tardoni Nazionale Crotce di Francesco Sili Nazionale illett. Crotce di Giuseppe Tardacci Nazionale illett. Crotce di Luigi Laurenti Nazionale illett. Crofce di Filippo Romanini Nazionale illett. Croțce di Domenico Gregori Nazionale illett. Crotce di Felice S. Croce Nazionale illett. Crotce di Filippo Padroni Nazionale illett. Crotce di Paolo Sherna Nazionale illett, Crotce di Paolo Bernardini Nazionale illett. Crotce di Francesco Gorini di Bernardo Naz. illett. Crotce di Bonaventura Calanca Nazionale illett. Crofce di Giuseppe del Sette Nazionale illett. Crotce di Serafino Polverini Nazionale illett. Crotce di Filippo Tardani di Franco Nazionale illet: Crotce di Filippo Tardani comune nazionale illett. Francesco Gorini di Lorenzo

Angela Mari Lucrezia Ridolfi Anatolia Cori Giovanni Massarelli Vincenzo Massarelli Paolo Massarelli Giuseppe Siti Benedetto Corsetti Francesco Fortunati Lorenzo Marj Giacomo Tamburo Angela Cori Pietro Cori di Andrea Domenico Gorini Vincenzo Focili Carlo Calanca Domenico Tardani Dionizio Cori Nicola Fioravanti Girolamo Temperini Sante Gregori Lorenzo Grossi Angelo Galanti Grossi Filippo Filippo Vagnozi Ginseppe Balestra Filippo Moracci Luigi Tardani Antonio Cori Carlo Angelucci G. Battista Tardani Silvio Grossi Luigi Tardani di Audrea Rosa Cori Giovanni Ceccotti Gio. Angelo Ridolfidi Franco Filippo Galli Crotce di Luigi Fascinari illett. Crotce di Filippo Fascinari illetr. Crotce di Vincenzo Marucci illet. Crotce di Serafini Bonelli illett. Crotce di Bernardino Bonelli illett. Crotce di Giovanni del Sette illett. Crofce di Caterina Sbeona illett. Crotce di Marco Polverini illett, Crotce di Loreto Piselli illett.

( 602 ) Croțce di Mariangola Natali illett. Crotce di Antonia Natali illett. Crotce di Felice Biribilli illett. Grotce di Rosa Biribilli illett. Crotce di Margerita Biribilli illet. Crotce di Maria Biribilli illett. Crotce di Giovanni Natali illett. Crofce di Domenico Natali di Angelo illett. Crotce di Rosa Natili illett. Crotce di Clemente Ridolfi illett. Crotce di Giuseppe Ridolfi illett, Crofce di Ferdinando Ridolfi illett. Crotce di Fiorenza Ridolfiillett. Crotce di Francesco Trifoni illett. Crotce di Rosa Gasparrini illett. Crotce di Giuseppe Padroni illett. Crotce di Antonio Trifoni di Francesco illett. Crotce di Pietro Trifoni illett. Crotce di Domenico Corsi illett. Crotce di Lorenzo Paciosi illett. Crotce di Domenica Calanca illett. Crotce di Francesco TarJani di Domco sud. illet-Crotce di Filippo Tardani di Franco illett. Crotce di Chiesa del Sette illett. Crotce di Michele Cori di Cesare illett. Crotce di Carolina Cori illett. Crofce di Barbara Cori di Cesare illett. Crot ce di Domenica Cori di Cesare illett. Crotce di Pietro Del Sette illett. Crotce di Carolina Tardani illett. Crotce di Domenica Angela Laurenti illett. Crotce di Amanzio Galli illett. Crotce di Angela Rosa Galli illett. Crotce di Serafina Gorini illett Crotce di Domenica Tardacci illett. Crotce di Geltrude Trifoni illett. Crotce di Giuseppe Serafini illett. Crotce di Rosa Serafini illett. Crotce di Filippo Serafini di Giuseppe illett. Crotce di Maddalena Trifoni illett. Crotce di Rosa Trifoni illett.

Crotce di Maria Saccarelli illett. Crotce di Francesco Saccavelli illett. Crotce di Giuseppe Vagnozzi illett. Crotce di Lucia Vagnozzi illett. Crotce di Maria Patigoni illett. (603)

Croce di Alessandro Tardani illett. Croce di Maddalena Cori illett. Croce di Cesare Cori illett. Croce di Veronica Cori illett. Croce di Pietro Mori illett. Croce di Filippo Pitirini illett. Croce di Margarita Giuliani illett.

Croce di Rosa Polverini illett. Croce Pietro Giugliani illett.

Croce di Domenico Natali illett. Croce di Francesco Natali illett.

Croce di Pietro Volpi illett. Croce di Giuseppe Temperini illett.

Croce di Camillo Gregorini Giugliani illetta Croce di Nicodemo Calanca illetta

Croce di Vincenzo Padroni illett. Croce di Gio. Angelo Ridolfi di Giuseppe illett-

Croce di Agostino Mori illett. Croce di Angelo Temperini illett.

Croce di Giuseppe Baruffa illett.

Croce di Franco Placidi illett. Croce di Leonardo Aniceto illett.

Croce di Luigi Gregori illett. Croce di Lorenzo Manni illett.

Croce di Luigi Donnini illett. Croce di Domenico Cecotti illett.

Croce di Luigi Cosini illett.

Croce di Antonio Placidi illett. Croce di Antonio Maggio illett.

Croce di Pietro Laurenti illett. Croce di Filippo Piselli illett.

Croce di Francesco Bernardini illett.
Croce di Luigi Tardani di Ginseppe illett.

Croce di Domenico Pasi illett. Croce di Luigi Maurizi illett.

Croce di Luigi Maurizi illett.

Croce di Filippo Tardani di Giuseppe illett.

Croce di Camillo Cori illett. Croce di Vincenzo Cori illett.

Croce di Fortunato del Sette illett.

Croce di Domenico D'amico illett.

Croce di Angela D'Amico illett. Croce di Giuseppe Padroni illett.

Croce di Luigi Caccavelli illett.

Croce di Antenini Ridolfi illett,

Croce di Andrea Tardani di Pietro illett. Croce di Angelo Tardani di Pietro illett.

(604) Croce di Angelo Tardani di Giuseppe illett. Croce di Filippo Serafini illett. Croce di Maddalena Tardani illett. Croce di Tommaso Balanca illett.

Croce di Domenico Calanca illett. Croce di Arcangelo Giuseppini illett. Croce di Filippo Gioseppini illett

Croce di Martino Tardani illetti

Croce di Pietro Bruciati illett. Groce di Pietro Corpi illett.

Croce di Giovita Maurizi illett. Croce di Vincenzo Politi illett.

Croce di Domenico Morneci illett. Croce di Aniceto Ceccotti illett.

Croce di Biaggio Geccotti illett. Croce di Bonaventura Biribilli illett.

Croce di Pietro Cori di Franco illett. Croce di Giacomo Corsi illett.

Croce di Antonio Corsi illett. Croce di Rosa Corsi illett.

Croce di Francesco Corsi illett. Croce di Luigi Bernardini illett.

Croce di Domenico Bernardini illett. Croce di Pietro Calanca illett.

Croce di Anselmo Tardani illett.

Croce di Francesco Tardani di Anselmo illett. Croce di Gio. Battista Casciani illett.

Croce di Francesco Casciani illett.

Croce di Luigi Gregori di Antonio illett. Croce di Francesco Tardani di Domenico Antonio

illett. Croce di Giovanni Patacchini illett. Croce di Vincenzo Patacchini illett. Croce di Anselmo Patacchini illett.

Croce di Domenico Maurizi illett. Croce di Luigi Patacchini illett.

Croce di Luigi Marcucci illett. Croce di Tercsa Baruffa illett.

Croce di Paolo Baruffa illett.

Croce di Maria Grossi illett. Croce di Angela Grossi illett.

Croce di Teresa Cori illett. Croce di Margherita Cori illett.

Croce di Teresa Tardani illett. Groce di Ludovico Cori illett.

Cooce di Anastasia Cori illett. Croce di Giovanni Tardani illett.

7 605 ) Croce di Luigi Terdani di Paolo illett. Croce di Luigi Giuseppini illett. Croce di Anna Giuseppini illetta Croce di Felice Giuseppini illett. Croce di Maria Ginseppini illett. Croce di Angela Ginseppini illett. Croce di Domenica Giuseppini ill. Croce di Giacinta Giuseppini illett. Croce di Filippo Ginseppini illett. di Arcanglo. Croce di Maria Marcucci illett. Croce di Anna Grossi illett. Croce di Domenica Grossi illetta Croce di Marianna Tardani illett. Croce di Domenico Alfonsi illett. Croce di Maria Alfonsi illett. Croce di Andrea Alfonsi illett. Croce di Bartolomeo Alfonsi illett. Croce di Vincenzo Maurizi illett. Croce di Margherita Maurizi illetta Croce di Rosa Mane'zi illett. Croce di Rosa Fucili illett. Croce di Domenica Fatigoni diett. Croce di Maria Tardani illett. Croce di Domenica Tardani illett. di Pietro. Croce di Maddalena Innocensi illett. Croce di Maria Innocensi illett. Croce di Maddalena Serangeli illett. Croce di Luigi Aniceti illett. Groce di Maddalena Morneci ill. Croce di Mariorsola Fatigoni ilt. Croce di Ortensia Morneci illett. Croce di Eleonora Tardani illett. Croce di Bernardino Tardani ill. Croce di Pietro Tardani di Luigi illett. Croce di Paola Tardani illett. Croce di Giacinta Cori illett. Croce di Rosa Cori illet. di Ginseppe. Croce di Barbara Silj illett. Croce di Angela Battisti illette Croce di Maria Battisti illett. Croce di Anna Battisti illett. Croce di Barbara Grossi illett.

Groce di Maria Ceccotti illett.
Groce di Dolce Ceccotti illett.
Groce di Domenica Ceccotti illett.

( 606 )

Crope di Domenico Franceschini ill. Croce di Rosa Franceschini illett. Croce di Loigi Romanini illett. Croce di Nazzarena Romanini illett. Croce di Maria Romanini illett. Croce 'di Lucia Romanini illett. Croce di Chiara Romanini illett. Crace di Domenico Cori illett. Croce di Maria Cori illett. Croce di Filippo Cori ill. di Domenico Croce di Anastasia Donnini illett. Croce di Micchele Donnini illett. Croce di Carolina Tardani illett, Croce di Maddalena Tareani di Francesco illett. Croce di Pietro Casciani illett, Croce di Martina Politi illett. Croce di Olimpia Politi illett. Croce di Rosa Cerci illett. Croce di Luigi Montenero illett. Croce, di Cristina Cerci illett. Croce di Pietro Cerci illett. Croce di Caterina Persi illett. Croce di Pietro Martini illett. Croce di Rosa Placidi illett. Croce di Maria Agostina Placidi illett. Croce di Marianna Martini illett. Croce di Vincenza Martini illett. Croce di Maria Gregori illett. Croce di Anna Maria Romanini illetterata Croce di Domenica Fortunati illett. Croce di Colomba Fortunati illett. Croce di Ciriaco Fortunati illett. Croce di Simone Fortunati illett. Croce di Albino Formati illett. Croce di Maria del Signore illett. Croce di Bernardina Bernardini illett. Croce di Luigi Bernardini illett. Croce'di Maddalena Gasparrini illett. Groce di Cicilia Balestra illett. Croce di Angela Marcucci illett. Croce di Filippo Marcucci illett. Croce di Rosa Marcucci illett. Croce di Donienica Cori di Pietro illett. Croce di Barbara Cori illett. Croce di Luigi Cori di Pietro illett. Groce di Maria Paola Cori illett.

(607)

Croce di Maria Cori di Filippo illett.

Croce di Cecilia Serafini illett.

Croce di Benedetto Serafini illett.
Groce di Filippo Serafini di Franco illett.

Croce di Carolina Volpi illett.

Croce di Chiara Volpi illett.

Croce di Maddalena Biribilli illett. Croce di Anna Lucia Cori illett.

Croce di Agostino Droghetti illett.

Croce di Serafina Gregori illett.

Croce di Giacinto Manni illett.

Croce di Carolina Baruffa illett. Croce di Maria Polverini illett.

Croce di Maria Polverini di Pietro illett.

Croce di Rosa Baruffa illett.

Croce di Loreto Polverini illett.

Croce di Innocenzo Gregori illett,

Croce di Coronato Lucarini illett.

Croce di Andrea Lucarini illett. Croce di Eufrazia Lucarini illett-

Croce di Eutrazia Lucarini illett-Croce di Domenica Del Sette illett.

Croce di Giuseppe Del Sette illett.

Croce di Cittoria Tardani illett.

Croce di Bartolomeo Tardani illett.

Croce di Francesco Marj illett. Croce di Luigi Padroni illett.

Croce di Giuseppe Laurenti illett.

Croce di Giuseppe Laurenti met

Croce di David Grossi illett.

Noi sottoscritto Priore di Graffignano dichiariamo che le sopra apposto firme, e spacchi di croce sono stati tali fatti alla nostra presenza nel luoghi di Risidenza Comunale anche alla presenza dei qua firmati come testimoni, e che inoltre fuori di queste Sale si è riunito tutto il popolo di qualunque sesso, stato, età, condizione che ad una voce esclama - Viva la repubblica, voglismo la Repubblica, Viva il popolo, viva la libertà. In fede ec.

Dalla residenza Comie giorno ed anno sud. Luigi Cori Testimonio Giovanni Audrea Grossi Testim.

A. Bonelli Priore

#### (608)

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Acquapendente li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile inferrento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

#### CIRCOLO POPOLARE

Cesare Paoletti Tribuno del Circolo Popolare. C. Poschiai Cons. Sermini L. Consig. Capit: Ajut. Maggiore. Chi erici Gio. Batt. Consig. Eugenio Bucci Cons. Tenente Alessandro Vidaù Consig. Aless. Antonanali Consig. Luigi Bonilazi Segr. del Cir. Pop.

#### MUNICIPIO

Gius. Falzacappa Gonfaloniere Carlo Falzacappa Anz. Angelo Rocchi Anziano Cesare Costantini Tenente Leale Leali Giuseppe Galletti Alfiere Quintilio Bacchetti Ajutante Sott. Uff. Gio: Batt. Gini Sottotenente . Luigi Musini Serg. Maggiore Girella Gaspare Serg. Mag. Tommaso Squarcia Serg. For. Francesco Vidoni Serg. Giuseppe Barberini Serg. Antonio Baldi Caporale Luigi Rocchi Sergente Pietro Sini Caporale Giuseppe Masini guardia Naz. Ignazio Fioravanti Idem Vincenzo Vinaccioni Gio: Vidaù Guard, Naz.

( 60g ) Gio: Salimbeni Caporale Vincenzo Fainella. Giuseppe Brozzi Guar. Naz. Giuseppe Crisanti G. N. Antonio Marinelli Sarg. Federico Gini G. N. Crisanto Crisanti idem Giuseppe Cotombo idem G. Chiodo Caporale Monaci Giovacchino G. N. Raffaele Fidi Caporale Gio: Batta Biondi G. N. Caprasecca Giovanni idem Gelsomini Angelo idem Pieri Gregorio idem Marinelli Giovanni idem Nicola Onesti idem Danielle Franceschini idem Giuseppe Antonaroli idem Moise Bemporad idem Rocchi Giuseppe idem Flaminio Bemporad idem Paoletti Vincenzo idem Giuseppe Massami idem. Paolo Chiodo Pietro Carti G. N. Giuseppe Costantini G. N. Pompeo Masini . Alessandro Taurelli Naz. Secondo Bacchetti Naz. Pasquale Cammilli Naz. Gio: Batta, Cinquini idem Carlo Gelsomini Antonio Fusi Caporale Ermenegildo Pivergnoli Cap. Flavio Bogose Angiolo Antonanali Cap. Barberini Tommaso Naz. Bernardini Luigi G. Naz. Gervini Federico idem Avenerio Pifferi come sopra Giuseppe Santini Naz. Nicola Crisanti Naz. Luigi Gerlini G. Naz. Consoli Salvatore Tambur. N. Domenico Fiani

. ( 610 T Raffaelle Boni G. Naz. Domenico Pulvani Emete Mangini G. Naz. Antonio Vitali idem Rocchi Giuseppe idem Gini Ermete idem Pellegrini Baldassarre idem Egidio Marziali idem Luigi Golini Caporale Adelaide Masini Rocca Oneti G. Naz. Alfonso Quaranta G. Naz. Pasquale Rocchi G. Naz. Francesca Vagnolini in Vidaù Margherita Falzacappa in Barber ini Bomenico Antonio Sirella Ulderico Galletti G. N. Antonio Puggi G. N. Amedio Mariocchi G. N.

### REPUBBLICA ROMANA

### COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

Li 29 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiarismo di aderire pienamente alla protoi e messa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, è di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

Domenico Orzi Priore Vittorio Ruspantini Anzieno Pietro Mancini Anzieno

### ( 611 )

### REPUBBLICA ROMANA

#### COMUNE DI ONANO

### Li 4 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienameníe alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento stranicro, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assembles Costituente del g. Febbrajo anno corrente.

> Giuseppe Grottenelli Priore Giovanni Canuzzi Anziano Francesco Rubbi Anziano

### REPUBBLICA ROMANA

### COMUNE DI CASTEL S. ELIA

### Li 3 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbraja anno corrente.

- 1 P. Paolucci Priore
- 2 Vincenzo Rosarini Anziano
- 3 Giuseppe Cosimi Anz.
- 4 Filippo Paparelli Consigliere
- 5 Lazaro Galletti Consigliere
- 6 Giuseppe Lieto Consig. 7 Francesco Darida Consig.
- 8 Giuseppe Morisagna Consig.
- o Giovanni Coronnati Const
- 10 Marco Desantis Consigliere
- 11 Giuseppe Maratta Gonsig.
- 12 Anastasio Muzi Consigu
  - Il Cittadino Segretatio Comunale

Girolamo Zucch A

### ( 6ia )

### REPUBBLICA ROMANA

### COMUNE DI CORCHIANO:

### Li 4 Maggio 1849,

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri-Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con totte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assembles. Costituente dei g Febbraja anno corrente.

- 1 Lorenzo Marcucci Priore
- 2 Pangrazio Mozzicarelli Anziano
- 3 Antonio Pearucci Anziano
- 4 Francesco Mozzini Consigliere:
- 5 Valerio Leonori Attuario
- 6 Mirabelli Giuseppe
- 7 Alessandro Petrucci Tenente in seconda 8 Salvatore Giovannetti
- 9 Niccola Mozzini Uditore Legale Int.
- 10 Domenico Prosperi
- 11 Francesco Compana
- 12 Tomasso Mattia
- 13 Domenico Ridolfi
- 14 Innocenzo Anselmi 15 Francesco Cinelli
- 16 Io Sabatino Bionani
- 17 Luca Paolini di vero cuore-
- 18 Francesco Clericasti
- 19 Domenico Lunidei
- 20 Laigi Mozsini
- 21 Domenico Antonio Ridolfi ·
- #2 Francesco Prosperi
- 23 Lanno Petrucci
- 24 Antonio Celericetti
- 25 Luigi Petrucci 26 Antonio Lattenzi
- 27 Eugenio Clericotti
- 28 Vincenzo Listro
- 29 Giovanni
- 30 Angelo Alessandrini
- 31 Francesco Ridolff Consigliere
- 30 Giuseppe Buj
  - 33 ilippo Jana

(613)

34 Paolo Mattia 35 Biagio Silvestrini Consigliere

36 Bernardino Crinzi 37 Vincenzo Molfelli

38 Angelo Crescenzi 39 Meloni Angelo

40 Carlo Alessandrini Tenente 41 Entizio Menicacci

42 Luigi Cinelli

43 Giuseppe D' Antò 44 Gio. Domenico Gilea

45 Andrea Zieco 46 Vincenzo Pozzi

47 Giuseppe Tazza Consiglieri

48 Antonio Prosperi 49 Francesco Pozzi

50 Isanti Giovanni 51 Isanti Giuseppe

5a Belardino Perzicino

53 Giuseppe Mambrini 54 Pietro Bui

55 Liborio Prosperi

56 Meconi Lorenzo 57 Sigismondo Ridolfi

58 Giovanni Marcucci Capitan o

59 Leunidi Giuseppe 60 Silvestrini Domenico

61 Giocondo Cianca 62 Innocenzo Giustini

63 Giuseppe Ralli Consigliere 64 Pietro Olfrandini

Comune di Sipicciano li 29 Aprile 1849

Nui sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla postelesa emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostelle intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

Giuseppe Costantini Sindaco Emanuelle Tavara Consig. Domenico Rosati Anziano Bonifazio Fiochetti Consiglieri Luigi Copelli Anziano Crofce di Salvatore Terenziani

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di S. Lorenzo li 3 Maggio 1849

Noi sottoscriti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri l'appresentanti contre qualunque ostlle intervento straviero, e di sostenere con tutte le nostre farze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei a Febbraio anno corrente.

> Enrico Luzi Priore Comle Francesco Gentili Anziano

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Proceno li 29 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla ostela emessa dai nostri Roppresentanti contro qualunque ostela intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

Il Priore, ed Anziani
Giuseppe Valchiassetti
Girolamo Pellegrini Anziano
Domenico Inamoni Anziano

### Comune di Bagnaja li 30 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienemente lalla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro quellunque ostilla intervento strancirio, e di sostenere con tatte le nostre furze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

> Muzio Darj Priore Filippo Mononi Primo Anziano Arcangelo Catones Anziano Francesco Quadrucei Seg.

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di S. Martino li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti con:ro qualinque ostile intervento stranico; e di sostence con totte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Pebbrsjo anno corrente.

- F. Poletti Priore ec.
- F. Pierotti Anziano
  - D. Cesarini Anziano.

### Comune di Grotte S. Stefano li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il. Decrete Fondamentole dell'Assemblea Costituente dei g Febbraio anno corrente.

Giovanni Sensi Priore Comunale Viucenzo Paolangeli Anziano Domenico Valeri Anziano Visto per la legalità delle firme Il Segretario Comunale Demetrio Argentini

### REPUBBLICA ROMANA

### Comune di Canepina li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienemente silas prosentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere confutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costi-tuente dei 9 Febbrajo anno corrente.

Pel Priore Assente Zeffirino Zastiri Anziano Gio. Angelo Foglietta Anziano Gio. Battista Ferri Anziano

### PRESIDENZA DI VITERBO

### Comune di Vallerano

Interpreti dei entimenti di questi nostri Amministrati, non che dell'intiero Corpo Civico aderiamo pienamente alla protesta emessa dai Cittadini Deputati, dai Cittadini Triumviri rappresentanti l'attuale nostro Repubblicano Governo di respingere cioè colla forza qualunque siasi intervento Straniero, che venisse a turbarela nostra pace, e che intendesse di abbattere la nostra libertà, e la nostra indipendenza. Anche questo Comune dal canto suo, e per quanto il comporteranno le proprie forze non trascurerà ogni mezzo per mantenere, e difendere la felicissima nostra Repubblica.

Dalla Residenza Municipale di Vallerano 7 Maggio 1849.

I Cittadini Anziani Felice Ercoli ff. di Priore Daniele Ricciardi Anziano

Luigi Narduzzi Seg.

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Vignanello li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emesa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostlle intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Febbraio anno corrente.

> Lanno Tedeschini Anziano ff. di Priore Biagio Fiorentini Anziano Gregorio Marini Anziano

Comune di Bamarzo il 1 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla postetta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ortile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei prebirajo anno corrente.

Gio. Batt. Populi Priore Benedetto Mopanali Anziano Giacinto Fasci Anziano

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Bieda li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualun que stille intervento straciero, e di sostenere con tutte le notre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei prebbrajo anno corrente.

> Per il Priore Antonio Alberti Anziano Angelo Giliotti Anz.

> > Vere le firme Ricci Preside

### Comune di Bagnorea li 30. Aprile 1849.

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alque ostile interrento stanciero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g. Febbrayo anno corrente.

Luigi Venturini Gonfaloniere Vincenzo Gaddi Anz. Pietro Andolfi Anz.

I. Comassetti Segr.

Visto per la legalità ec. Joccafondi Gov.

### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Nepi li trenta 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienameute alla protesta emessa dai nostri Rapprosentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto fondamentale dell' Assemblea Costituente dei o. Febbraio Anno corrente

> G. Viterlini Anz. ff. di Gonf. Giovanni Zampalletta Anz. Luigi Astolfi Segrio Com.

## Comune di Bassanello il 1 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariame di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contre qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

Greg. Celesti Priore
Niccola Mariani Anz.
Filippo Scarelli Anz.
Virardo Mariani
Andrea Purchiaroni
Mascellino Scapalli
Libriano Libriani
Silvetto Fiaschi
Giovanni Porri
Mariano Mariani
Angelo Perini
Lanno Andionio Ricci
Luigi Chiodi Segretario

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Bassano li 30 Aprile 1849

Noi aottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei q. Febbrajo anno corrente.

Michel' Ag. Andreuzzi Priore Gio. Giacomo Bernardini Anziano Gioacchino Perugini Anziano

## Comune di Gallese li a Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualquaque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forge il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente te dei q. Felbrajo' anno corrente.

Vincenzo Pescetelli Gonf. Pietro Celli Anziano Pietro Lattanzi Anziano Famiano Conti Anziano

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Gellere, Pianiano li 30 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla proteita emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con totte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea-Costituente dei 9. Febrajo anno corrente.

Vincenzo Brunori Priore Giuseppe Raspanti Anziano Gius. Luciani primo Consigliere in mancanza del secondo Anziano F. Mazzariggi Consigliere

Giovanni Luciani Consigliere
Paolo Cencioni Consigliere
Giovanni Morettini Consigliere
Giuseppe Ricci Consigliere
Vere le firme
Il Preside

Preside Ricci

## Comune di Barbarano li 2 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Ass-mblea Gostituente dei q. Febbrajo anno corrente.

> La Magistratura Giuliano Berretto Priore Domenico Fiaschetti Anziano Luigi Boselli Anziano

> > Vere le firme Ricci Preside

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Fabrica li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichisriamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei o Febbrajo anno corrente.

B. Baldassi Priore Nicola Pacelli Anziano Marciano Ponti Anziano

Vere le firme Ricci Preside

## Comune di Montefiascone li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze ilDecreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei o, Febbrajo anno corrente.

Golombano Ceraitori Pres. la Comune Amm. co. Domenico Tassoni Deput. dell' Amm. Prov. Massimo Oliveiri Dep. Domenico Fappedue Deput. Carlo Jacopini Deput. Silvano Geraitori Deput. Francesco Zampani Seg. Provv.

Francesco Zampani Seg. Provv Vere le fieme Ricci Preside

#### REPUBBLICA ROMANA

# Comune di Sangiovanni li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla processa amessa dai nostri Rappresentanti contro quadinque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forza il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei a Febbrajo anno corrente.

> Domenico Medichini Priore Giuseppe Parise anziano

Si certificano vere le suddette firme, e qualifiche Vetralla 28 Aprile 1849 Ran. Laparelli Cam.

Comune di Civita Castellana li 29 Aprile 1849.

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero; e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei q. Febbrajo anno corrente.

Filippo Cicuti Gonfaloniere Carlo Tuzzi Anziano Edmondo Morelli Anziano Giuseppe Petrini Anz. G. Franci Anz.

Francesco Lepori Segretario Municipale

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Capodimonte li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariomo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque osille intervento straniero, e di sostenere con Lutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei g Febbrojo anno corrente

Il Priore

Sebastiano Faina Carlo Anallatti Anziano Francesco Sanppolli Anziano

> Per le firme Marini Preside

#### (625)

#### REPUBBLICA ROMANA

## Comune di Fetralla li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque solle intervento stranicro, e di sostenere con tatte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costiturente di berbario anno corrente.

### La Magistratura

Gio. Pietro Moretti ff. di Gonfaloniere F. Gacci Anziano G. Mattias Anz.

Vincenzo Anselmi Anz.

Si certificano vere le suddette firme, e qualifiche Vetralla 28 Aprile 1849 Ben. Laparelli Canc.

#### REPUBBLICA ROMANA

## Comune di Caprarora li 29 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque osille intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g., Febbrajo anno corrente.

> Il Priore Camillo Totonelli

Gli' Anziani Serafino Capofondi Nicola Nicolai Giuseppe Piermattei Anziano Luigi Stefani Anziano Per le firme Ricci Presidente

Comune di Ronciglione il 1 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualuoque ostile intervento straniero, e di sottenere con tutte le nortre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

> Paolo Ricciotti ff. di Gonfaloniere Felice Alligieri Anz. Marco Vannucci Anz. Domenico Pozzi Anz.

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Graffignano li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti a nome di questa intera popolazione dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualuuque intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9. Febbrajo anno corrente.

Dalla Residenza Comunale giorno, ed anno sudetto.

La Magistratura Municipale
A. Bonelli Priore
Vincenzo Gorini primo Anziano.
Gabrielle Tardani secondo Anziano
Per le firme
Ricci Preside

## (627)

## REPUBBLICA ROMANA

Comune di Soriano li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente del 9 Febbrsjo anno corronte.

> Per il Gonfaloniere assente Domenico Giannotti Anz. Angelo M. Curti Anz. Domenico Corsi Segretario

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Soriano li 29 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

> Luigi Colucci Gonf. Angelo M. Filippini Anz.

# Comune di Orte li 30 Aprile 1849 Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla pro-

testa emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte el nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9. Febbrajo anno corrente. Avvocato Francesco Barbieri Governatore. F. Vettori Anz. ff. di Gonf. G. Novelli Anz. Giuseppe Sacchetti Cons. Gio. Tonni Cons. Pietro Ribaldi Giovanni Bedetti Maestro di Musica Antonio Guarimoni G. Colonna Domenico De-Angelis Rinaldo Pucciarmati Alessandro Brugiotti Luigi Sacchetti Alunno Costantino Cianchi Francesco Sacchetti Domenico Mariani Girolamo Baldassari Luigi Bianchi Cursore Egidio Baldini Vincenzo Mattei Lenti Luigi Leopoldo Lega Sost. Canc. Telesforo Novelli Carlo De-Angelis Antonio Milanesi Egidio Sacchetti Consigliere Antonio Nocella Vincenzo De-Angelis Consigliere Egidio Crispoldi Salvatore Mercuri Consigliere Luigi Fabri Consigliere Fortunato Bellioni Luigi Sconocchia Giuseppe Palsoni Croce di Giuliano Baccinetti

Croce di Fiuto Panerazio Croce di Gioseppe Tinerelli Gioseppe Cimerali Benedetto Trioni

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Vitorchiano li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aflerire pietamento alla processa emessa dai nastri Rappresentanti contro qualunquoville intervento stemicro, è di sastenere con tutte le noe stre forze il Decreto fondamentale dell'Assemblea Costitucate dei 9 Febbraro ampo corrente.

Bernardino Siracusa Governatore Francesço Mattiucci Civico Vere le firme Mina

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Vitorchiano li 29 Aprile 1819

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente a-la ptotia dei nostri Rappresentanti contro qualquoque ostrie intervento, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Febrajo anno corrente.

Bernardino Siracusa Governatore Francesca Bucciarelli Cancelliere Clemente Aquilanti Curiale, e Pro-Fiscale Vere le firme M. Musida

# Comune di Vitorchiano li 2 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichisriamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti coutro qualunque orille intervento stratiero, è di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituen te dei 9 Febroja anno corrente.

Filippo Borani Priore Comunale Agapito Presuti Anziano Agapito Tifiani Anziano

#### REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Canino li 27 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappreentanti contro qualan puo ostille interpento straniero, e di sostenee con tatte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g Febbraja anno corrente.

Costantino De Andrei Priore Comunale Luigi Paoletti Anz. Lucantonio Miccinate Anz. Giuseppe Canonico Pala Antonio Pala Vincenzo Tienforte Giovanni Toscani Carmine Dott. Cacciavillani Giuseppe Pamani Francesco Mancini Luigi Marini Tordini Giacomo Francesco Ferroni Giovanni Cipolletti Giovanni Ceccarelli Giovanni Evangelisti Massimiliano Costantini Fabiano Fontana Mariano Di Pietro Domenico Janni

Antonio Piroli Francesco Capeccia Paolo Cipolletti Gaetano Tordini Giuseppe Tordini Giambattista Marini Giuseppe Fabiani Attuario Domenico Puccilli Carlo Ovidi Domenico Caratelli Lnigi Pompei Giuseppe Pomponi Francesco Marini . Antonio Marinacci . Gifoui Pietro Marcoaldi Marco Pietro Canco. Fabiani Sebastiano Giorgi Antonio Gasperini E. Ricciotti Giuseppe Comandini Filippo Scaglioni Re Venanzio Donati Giacomo Ruvapiole Giovanni Volpini Angelo Melcorsi Paolo Bonaparte Tomasso. Raschioni Marcello Scaglioni Girolamo Donati Domenico De Carolis Giuseppe Brascors Pietro Poggi Gregorio Rosati Ginseppe Donati Pietro Cipolletti Luigi Amadei Francesco Canco. Pala Francesco Tortolini Luigi Frittelli. Giuseppe Cocci Pio Catena Pietro Spaccari Giuseppe Melazzi Fabrizio Brizi

Gluseppe Bravi
Crespino Bravi
Domenico Fongbini di Viterbe
Carlo Conti di Giuseppe
Fietro Dunasi
Secondiano Sgavizi
Francesco Raschioni
Angelo Perfetti
Domenico Cocci
Paolo Grotti
Giuseppe Donnini

Giuseppe Olsuderi
Viste, e certificate vere le firme tutte contenute nel
présente foglio in numero di settantasette.
Dat Palazzo Comunale di Canino li 28 Aprile 1849.

Il Priore Comunale C. De Audrei

#### REPUBBLICA ROMANA

Comune di Canino li 27 Aprile 1849

Noi sottecroce segnati dichiariamo di adesire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assembles Costituente dei a Febbraio anne corrente.

Croce di Pietro Venturlai
Croce di Luigi Gratti
Croce di Vincenzo Fabbiani
Croce di Angelo Lucentini
Croce di Francesco Tintra
Croce di Giuliano Landi
Croce di Giuliano Landi
Croce di Antonio Montagna
Croce di Domenico Vincenti
Croce di Nazareno Romagnoli
Croce di Biaggio Fanale
Croce di Giovanni Giuliani
Croce di Gerafino Ponjigli
Gio. Batt, Mancini Testimonio
Giuseppe Pala Testimonio

(633)

Visto per la legalità delle firme dei due testimonii ai crocesegna i di questo terzo appendice alla protesta ec.

Canino 30. Aprile 18:9. Il Priore Municipale

C. De Andrei

#### REPUBBLICA ROMANA

# Comune di Canino li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero , e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente. Carlo Bonifazi

Angelo Brizi Abramo Spagnoletto Pietro Tocchelli Giuseppe Damde Liberato Fabiani Flavio Donati Andrea Fontana Lorenzo Galeotti Francesco Martellacci Biagio Soanini Gaetano Marini . Carlo Conti di Filippo Niccola Franceschetti Giuseppe Bachini Antonio Donati G. Batt. Conti

Visto per la legalità di numero 17 firme in appendice ad altro foglio già inviato.

Canino 3º Aprile 1849. Il Priore Comunale C. De Andrei

## (634)

# REPUBBLICA ROMANA

# Comune di Canino li 29 Aprile 1849

Noi sotto croce segnati dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei p Febbrajo anno corrente.

Croce di Pio Farolfi

Croce di Francesco Petri Croce di Clementi Bellomo

Croce di Gaetano Giusti Croce di Antonio D' Andrei

Croce di Sante Amadei

Croce di Luigi Fanali Croce di Gio. Maria Angelini

> Giambattista Mancini Testimonio Giuseppe Pala Testimonio

Visto per la legalità delle firme dei due testimoni ai crocesegnati di questo secondo appendice alla protesta ec. Canino 3o Aprile 1849.

> Il Priore Municipate C. De Andrei

Comune di Soriano li 27. Aprile 1849.

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro quatanque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrento.

> G. Pistoni Gov. Agg. Martelli Francesco Pennazza Sostituto Canc. Raimondo Calcagna Alunno Cesare Cesarini Cursore Antonio Cuidi Cursore Siovanni Troili Ant. Spazza Difensor de' Rei Giacinio Capaccini Carlo Zolla Caporale Cataluni Carlo Niccola Calcagna Domenico Panunzi Camillo Bertolini Francesco Gregori Antonio Angelini Giuseppe Vecchiarelli Giuseppe Zolla Luigi Parsi Niccola Pampana Carlo Boari Sacerdote Agostiniano Luigi Vincenzotti Zaccharia Pallotta Achille Razzini Arcangelo Casodi Niccola Carosi Nicola Profili Dottor Pietro Bellingami Carlo Urbani Francesco Angelo Moroni Giovan Battista Parsi Pietro Vecchiarelli Giovanni Pampana Giovenni David

Cecchini Angelo Andrea Curti Antonino Moroni Lodovico Sommaini Angelo Ronelli Giuseppe Siena Francesco Petti Domenico Urbani Giuseppe Centosante Ginseppe Pandemiglio Fr. Agostino Quartaroli Pietro Gregori Bazzichelli Civico Sargente Salvatore Delfrate Io Leopoldo Ricagoli Luigi Malaguti Giuseppe Clarioni Giacomo Gasparini Angelo Panuzi Giuliano Urbani Tommaso Nardaggi Civico Giovanni Decarolis Angelo Ubalducci Domenico Reali Domenico Centofanti Giuseppe Trasarti Giuseppe Lioni Alessandro Corsi reduce dalle campagne Venet Giuseppe Battistoni Nicola Benigni Gaetano Pandimighi Nicola Zolla Nicola Troili Domenico Fontana Domenico Battistoni Giovanni Moroni Giovanni Sommaini Giorgio Scarpone Ponti Filippo Cap. Vincenzo Decarolis Paolo Zolla figlio di Santi Vecchiaretti Angelo Jurenio Borghesi Mei Fortunato Federici Gio: Antonio

(637) Nobili Eutizio Bonaventura Torsi Giuseppe Benigni Niccola Trasarti Euliano Calisti Giuseppe Battistoni Francesco Calisti Antonio Sinibaldi Paolo Pampana Alunno Giovanni Filisatti decima Carabinieri Francesco Calisti Benedetto Micci Petronio Grali Calfizio Porri Croce di Vincenzo Zoco illetterato Croce di Giovanni Fornaciari illetterato Carlo Zolla di Commissione Antonio Quintarelli illetterato Domenico Fanano illetterato Alessandro Corsi di Commissione Giovanni Parsi Giacomo Carosi Giuseppe Fanti Pasquale Casciani Giuseppe Mastro Muratore Sante Mastrorosato Forlivesi Giuseppe Luigi Fanti C. Zolla di Commissione Innocenzo Gragnardo Luigi Micci Francesco Fanta Angelo Grugnardi Enrico Morroni Antonio Zolla Gregorio Sperandio Vincenzo Lepri Antonio Ciucciarelli-Francesco DeCarolis Berti Francesco Francesco Calcagna Luigi Federici Domenico Orazi Pietro Bazzichelli Alesandro Mor

Giuseppe Cherubini illetterato

(658) Alessandro Corsi di Commissione Croce Niccola illetterato Luigi Parsi illetterato Luigi Chiodo illetterato Carlo Zolla di Commissione Girolamo Curti Francesco Ameriti Ginseppe Caponero Gio: Projetti Corsi Alessandro di Commissione Giovanni Corsi Angelo Perugini Antonio Perugini Carlo Zalla di Commissione Domenico Pallotta Chierico Benjamino Bonelli Chierico Giuseppe Felici Caporale Luigi Valeri Giovanni Ubalducci Giuseppe Sommaini Domenico Ferrnzi Domenico Savi illetterato Domenico Rempicci Luigi Ercole illesterato Bartolomeo Caponero illetterato Carlo Zolla di Commissione Campita Domenico illetterato Entizio Civattini Carlo Zolla di Commissione Giuseppe Rica Giuseppe Vincenzoni illetterato Salvatore Belfanti di Commissione Valeri Pacifico Famiano Urbani illetterato Valeri di Commissione Scarpone Bernardino Illetterato Giuseppe Savi Illetterato Nicola Chiari Illetterato Arcangelo Loniddi Illetterato Sante Centofatine Illetterato Carlo Zolla di Commissione Barlolomeo Ciucciarelli Illetterato Pietro Savi Illetterato Carlo Zolla di Commissione

Spazza Bernardino

(639)

Mei Angelo Andrea Domenico Neri = Giuseppe Projetti Felice Storre Illetterato Paolo Centofanti Illetterato Carlo Zolla di Commissione Luigi Pallotta Francesco Clementi Illetterato Domenico Scarpone Illetterato Carlo Zolla di Commissione Angelo Morbelli Illetterato Domenico Romagnoli Nicola Luzzetti Illetterato Giuseppe Liberati Illetterato Carlo Zolla di Commissione Gio: Battista Fiorentini Illetterato Antonio Zolla di Commissione Domenico Federici Angelo Ranucci Francesco Reali Domenico Giannotti Nicola Fanti Giulio Tazza Vincenzo Lanti Illetterato Carlo Zolla di Commissione Luigi Casciani Giuseppe Luzzetti Illetterato Francesco Profili Illetterato Eutizio Marini illett erato Benedetto Projetti Illetterato Gio: Angelo Quintarelli Illetterato Giuseppe Battistoni di Commissione Domenico Orazi Luigi Projetti Illetterato Domenico Petti Illetterato Giuseppe Battistoni di commissione Nicola Lippici Antonio Pesciaroli Illetterato Eutizio Parsi Illetterato Giuseppe Battistoni di Commissione Giuseppe Federici Nicola Canziani Eug. Pardimiglio Vincenzo Santini Illetterata Carlo Zolla di Commissione Entizio Petti Illetterato

(640) Carlo Zolla di Commissione Raniero Bedini Eutizio Fante Nicola Riva Illetterato Carlo Zolla di Commissione Eutizio Reali Illetterato Costantino Casodi Illetterato Carlo Zolla di Commissione Raffaele Pampana Luigi Narduzzi Vincenzo Pandomiglio Pietro Zoniddi Vincenzo Pandimiglio di Comm. di d. Luniddi Gio: Giarelli Illetterato Carlo Zolla di Comm, Gio: Pandimiglio Illetterato Ginseppe Leonzi Illetterato Carlo Zolla di Comm. Angelo Leonzi Tarenio Arriga Illetterato Benedetto Patenza Illetterato Carlo Zolla di Comm. Gio: Maria Croce Illetterato Lorenzo Parsi Illetterate Carlo Zolla di Commissione

## (641)

# REPUBBLICA ROMANA

#### COMUNE DI SORIANO .

Li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiațiamo di aderire pienamente alla protesta emessa dei nostri Rappresentanti contro qualunque cuttle intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei 9 Fabbrajo anno corrente.

Francesco Micci

Maria Capaccini Filomena Pallotta Luigi Mencarelli Entizio Pallotta Alberto Toparsi Maria Sabatini Croxce di Adelaide Pallotta Giuseppe Neri Arcangelo Monti Illetterato Fece scrivere di commissione Maria Antonia Vecchiarelli Filomena Vecchiarelli Cecilia Sperandio Vincenzo Pallotta Croxce di Pacifico Canale Entrezio Fanti Lorenzo Giovanni Piccioni Pietro Fantini Antonio Zolla di comm, Lavinia Sillani Pistoni Maddalena Fontana Cecilia Fontana Francesca Fontana Chiara Fontana Puzzini Rosa Corsi Rosa Franchi Maria Franchi Giacomo Franchi Giacinto Carosi scrissi di Commissione Rosa Panunzi

(642) Groxce di Francesca Paulucci Croxice di Rosa Mei Francesco Centofonti Adelalde Corsi Marianna Corsi Annamaria Scutori Marianna Pallotta Giuliano Borghese Carlo Zolla di Comne Terenio Storre Illetterato Vincenzo Gregori Illetterato Carlo Zolla di comm. Alessandro Borghese Per Madalena Moroni Ant. Marito Ferdinando Ulli Ginsepne Catalucci Illet, Carlo Zolla di comm Lorenzo Fante Guido Ubaldo Ubalducci Giovanni Gaspari Illet. Carlo Zolla di comm. Eutiziangelo Berti Illet, Carlo Zolla di comm. Fabbio Minicacci Rosa Zolla Domenico Anti Giuseppe Zolla di Com, Giuseppe Carosi Ginseppe Zolla di Com, Giacinta Zolla Rosato Mestro Rosato Antonio Projetti Illet. Giuseppe Zolla di comm. Gaetano Curti Illet. Alessandro Corsi di comm. Per Vincenzo Fanti Antonio Moroni di comm. Angela Manzotti Croxce di Giuseppe Crescentini Croxce di Orazio Oraziella

Croxce di Daniele Zolla Croxce di Marianna Zolla Carlo Zolla di comm.

#### Comune di Soriano li 28 Aprile 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualuna que ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Ducreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei g Febbrajo anno corrente.

> Francesco Angelo Corsi Domenico Marini Giovanni Bonelli Crispino Bonelli Domenico Giannetti Alessandro Patrizi Domenico Regno III. Domenico Savi III. Giovanni Delfrate Illetterato Carlo Zolla di Comne. Benedetto Panunzi Paolo Gragnardi III. Carlo Zolla di Comne, Quirino Cialcetti Niccola Fabbi Niccola Fontana Niccola Corsi Giuseppe Mei Paolo Corsi Giovanni Canviniglio Francesco Antonio Casodi Io Antonio Lenzi Croffice di Antonio Panacci Ill. Croxce di Antonio Siena III. Crofice di Francesco Luniddi Carlo Zolla di Comne. Croxce di Francesco Casciani Croxce di Niccola Tamburini Croxce di Pasquale Projetto Croxice di Nicoola Calisti Croxice di Vincenzo Lodoi Croxice di Salvatore Santini Croxce di Lorenzo Spaziani Croffice di Ottavio Taddei Croce di Domenico Micci

(644) Croce di Lorenzo Virgili Croce di Niccola Luniddi Carlo Zolla di Comne. Paolo Pampana Testimonio Croce di Giacomo Clarioni Croce di Giovanni Paziani Croce di Nazzareno Liberati Paolo Pampana di Com. Giovanni Gilicetto Testimonio Croce di Giuseppe Risoluti Croce di Serafino Nicolani Paolo Pampana di Com. Giovanni Micci Croce di Entizio Calisti Croce di Domenico Clementi Paolo Pampana di Com. Croce di Lanno Sabatini Croce di Antonio Deangelis Croce di Luigi Franchi Croce di Angelo Parsi Croce di Giovanni Torroni Croce di Famiano Urbani Alessandro Corsi test. Paolo Pampana di Com. Croce di Vincenzo Burratti Croce di Fortunato Borghesi Croce di Orazio Ulivieri Croce di Angelo Giondella Croce di Domenico Fuggi Croce di Vitaliano Moretti Croce di Vincenzo Sabatini Croce di Eutizio Fiorentini Croce di Gianni Berti Croce di Entizio Quintarelli Croce di Giuseppe Borghese Croce di Benvenuto Corvi Croce di Francesco Casodi Giovanni Filitatti testimonio Carlo Zolla di Comne. Croce di Giuseppe Santini Croce di Agostino Floriani Croce di Giovanni D' Andrea Croce di Niccola Borghese Croce di Giovanni Mosciatti Croce di Agostino Chiodo Giacinto Carosi testimonio

(645 ). Carlo Zolla di Comne

Croce di Francesco Piveri Croce di Eutizio Projetti

Croce di Filippo Mattel

Croce di Clemente Battistoni Luigi Sinibaldi.

Domenico Pampana

Onofrio Reali Carlo Sommaini

Entizio Croce

Croce di Tizio Taddei Giovanni Petti

Croce di Giovanni Buttinelli

Pietro Ranucci

Salvatore Mezzalancia di Fuligno Antonio Siena

Mario Curti

Maria Mezzalancia

Alessandro Menzzalancia Figlio

Croce di Luigi Barratti

Croce di Giovanni Battistoni Croce di Giuseppe Barratti

Croce di Antonio Scarpone

Croce di Giuseppe Medori

Croce di Giuseppe Parzi

Croce di Niccola Curti

Croce di Agostino Gioannangelo Carlo Zolla di Come

Luigi Torre

Croce di Cursi Francesco

Croce di Coaccioli Pietro

Croce di Luigi Arriga

Croce di Gregori Bernardino

Croce di Francesco Marini

Carlo Zolla di Comne

A. Fiscacci Croce di Matteo Porta

Croce di Tommaso Pistolese

Croce di Giuseppe Pistolese

Croce di Antonio Pistolese

Croce di Filippo Ciancarone Domenica Baldoni in Gibisatti

Vincenzo Parsi

Croce di Agostino Valentini

Croce di Egidio Perazza

Croce di Paolo Zolla Carlo Zolla di Comn. Niccola Orazi Croce di Stefano Tresarti Crece di Giuseppe Projetto Croce di Giacomo Ferruzzi Croce di Giovanni Arriga Groce di Niccola Ferri Croce di Francesco Panunzi Crece di Vincenzo Santocchie Crece di Luigi Forneciari Carlo Zolla di Comm. Olimpia Pampana Luigi Montenero Croce di Luigi Arezzi Croce di Bernardino Delfrate Croce di Giovanni Urbani Carlo Zolla di Comn. Io Niccola Fanano Croce di Luigi Siena Croce di Vincenzo Pannacci Croce di Giuseppe Clarioni Carlo Zolla di Commissione. Francesco Panzimiglio Croce di Giuseppe Parsi Croce di Francesco Coaccioli Croce di Paolo Puleggi Croce di Angelo Maria Gentili Croce di Andrea Pulitello Croce di Giovanni Pelliccia

Lorenzo Fontana

#### (647)

## REPUBBLICA ROMANA

#### Comune di Soriano li 28 Aprile 1819

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alla protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell' Assemblea Costituente dei 9 Febbrajo anno corrente.

Bartolomeo Ciacciarelli Giuseppe Ubalducci Tommaso Tazza Maddalena Tazza

Eutizio Fanti illetterato Gregorio Sperandio di Com-

Luigi Angelini Tommaso David Girolamo Fracasi Erevio

Rocco Neri

Croce di Orazio Panunzi illet. Carlo Zolla di Comne

Croce di Niccola Gregori

Croce di Luigi Liberati Croce di Antonio Trasanti

Croce di Benedetto Projetti

Croce di Giuseppe Scarpone Croce di Clemente Salta la magchia

Croce di Girolamo Pace

Croce di Felice Panfili Croce di Niccola Battinelli

Croce di Domenico Morbelli

Croce di Pietro Paolo Inchiota

Croce di Entizio Micci di Ber.

Paolo Pampana Tut.

Antonio Zolla di Com.

Giuseppe Berti -Croce di Pietro Siena

Croce di Filippo Grescentini

Croce di Turenia Ferri

Croce di Marco Gregori

Alessandro Corsi di com. ai sud. firmati Croce di Eutiziangelo Persi

Croce di Angelo Febbi

Croce di Carlo Arriga

Alessandro Corsi di comm;

(648)Camillo di Bertellini Croce di Giuseppe Arriga Pietro Mene Antonio Grispigni Paolo Pallotta Croce di Giuseppe Persi Croce di Angelo Parsi Croce di Stefano Castellani Croce di Nicola Caponero Groce di Vincenzo Caponero Alessandro Corsi Test. Carlo Zolla di Comm. Domenico Mannini Benedetto Ceccarelli Caravalle Luca Bernardino Lupimonti Emidio Campana Luigi Pangnazi Giuseppe Bracci Prospero Campana Ferminio Minella Pietro Paolo Ceccarelli Luca Carava di Comus. Luca Caravallo di Comm. Pietro Paolo Lelli Biagio Annesi Innocenzo Poleggi De Pretis Pastore Vincenzo Calvanelli Biagio Rasselli Mariano Stefani Biagio Grasselli di Com. Costanzo Cap. Paesani Francesco Rita Ferdinando Piccioni Francesco Grugnardi Orsino Spreca . Croce di Egidio Calisti Croce di Gio: Batt. Projetti Croce di Domenico Projetti Croce di Pietro Paleggi Carlo Zolla di Comm. Rinaldo Pignanolli

#### AL POPOLO ROMANO

#### IL CIRCOLO POPOLARE DI VITERBO

Tu fotti, tu sei il grandissimo dei popoli ; e tale ti dirà l'istoris indipendentemente dall'evento; improcchié niuno negherà che grandissimo fu Catone oltimo dei Repubblicani; e minimo Gesare primo dei tiranti. Ma per la fede, che noi ti professamo, teniam certo che in te sta il germe ed il centro della emancipazione d'Italia; quindi alle armi ed agli arnati, che t'invianmo, noi siam presti ad aggiungere ogni genere di sjuti, e di sacrifizi, Così la santa causa trioni.

E poi che siamo giunti a quella vera felicità di tempi neni si può sentire come si vuote, e dire quel che si sente, liberamente ti diremo che l'energia delle tue forze la devi tutta alla eliminazione di ogni natura di principato, e che se il grido sorto dalle tue harricate cui altamente noi ripetiamo, non più regno, non più triregno sarà difeso all'ultimo sangue; la diplomazia non ha trancili per noi, e

ta Repubblica è salva.

### VIVA LA REPUBBLICA ROMANA FUORI LO STRANIERO

Dalla Residenza Ii 3. Maggio 1849.
Pel Tribuno Assente
DOMENICO REZZESI Cons.
Scipione Massarelli )
Carlo Bardi )
Vincenzo Oddi )
Carlo Borghesi ) Consiglier
Vincenzo Ludovisi )
Pietro Mascini )
Francesco Fretz
II Segretario prov.

Domenico Fornari

#### CIRCOLO POPOLARE DI VITERBO

Noi protestiamo altamente contro ogni intervento di truppa straniera, che tentasse distruggere le libere istituzioni della nostra gloriosa Repubblica, Giuriamo inoltre di difenderla fino all'ultima goccia di sangue.

Il Tribuno

G. Pagliacci

I Consiglieri

Francesco Freto Clito Sabatini Vincenzo Oddi Mazzarelli Scipione Vincenzo Ludovisi Carlo Bardi Carlo Borghesi Pietro Mascini Domenico Rezzesi

Il Segretario Filippo Angeli

#### Viterbo li 26 Aprile 1849

Noi protestiamo altamente innanzi a Dio, ed al Popolo contro ogni intervento qualunque ostile, e giuriamo di volere l'attuale Governo, la gloriosa nostra Repubblica, per la quale combatteremo a tutta oltranza; si noi abbiamo fermo di resistere, e rendiamo mallevadrice la Francia di tutte le conseguenze.

Prospero M.Selli Ajutante nel Batt. Naz.

Fabio Cirilli legale Crispino Marcucci Seg. della Comne Prov. Domenico Ruggeri Giuseppe Sauli Francesco Furia Francesco Massarolli P. Felici Papini Vincenzo Sonnucelli LuigiCinquini Muccorelli Gio. Batta milite Naz. Tomaso Calarco Francesco Minervini Santoloni Sansone Giuseppe Ravicini Giulio di Gentili Francesco Segala Ulisse Santi Cesare Bertarelli Mancinelli Giacomo Luigi Taorchini Stefano Costantini Valentino Bovani Gregorio Orlandini Vincenzo Bondoni Croce Antonio Spinedi Ginseppe Dicchiarelli Vincenzo Oliva Domenico Carlo Caprini Vincenzo Ludovisi P. Balducci Giud. del Trib. Luigi Ferrajoli Gaspare Tamberlich Paolo Canónico Pagliacci

Giuseppe Cecchini Luigi Pangrazi G. Filetti Papini Luigi Tomassucci Giuseppe Carlo Bertarelli Francesco Sauli Raffaelle Prada Filippo Tondi Giuseppe Ragonesi Andrea Pizzini Luigi Saveni Lorenzo Granati , e figli Franc. Canavari Croce Camillo Costa Gio. Fontanarosa Giacomo Francesco Desanti Costa Alessandro Gio. Fransero Agostino Neri Carlo Bardi Prore Naz. Francesco Capocci Leonangelo Bucciglioni Vincenzo Pontani Giuseppe Trastrulli Gio. Granti Pio Muti-Bussi Gio. Carante Alessandro Especo Pietro Fratellini Luigi Minervini Lorenzo Bardi Antonio Franzero Bernardino Marcucci Valentino Centofanti Augusto Della Vida Lorenzo Bianchi Stefano Pinsi Vincenzo Marini Luigi Toni Francesco Costantini Vincenzo Grispigni Giuseppe Minervini Luigi Federici Francesco Simeoni

Griscio Grisci Giuseppe Fortini Vincenzo Pizzini Niccola Latilla Crispino Moretti Schiavoni Giuseppe Luigi Franzero C. Falzacappa D.Pietro Serpieri Giuseppe Galiani Gaetano Aloisi Canc. Sost. S. Ciofi Cleto Pedrelli Baviera Cap. Boni Erasmo Saveri Alessandro Cesare Molajoni Giuseppe Nari Luigi Barbacci Luigi Bianchi Antonio Rossi Francesco Field Francesco Papini Cesare Dini Gaetano Serafini Republicano Fortunato Gaucci Bartolomeo Cinquini Imp. Emidio Radicchi Alessandro Bencivenga Seg. Gnle Repub. Luigi Tancioni Republicano Gaetano Ricciardi Republicano Angelo Marcucci Francesco Saveri Francesco Tancioni Niccola Pieruzzi Lodovico Foglietta Zamponari Asses, legale Gaetano Cantoni Gio. Guidobaldi D. Fortunato Fanelli Sacerdote Francesco Cola Domenico Mecocci Francesco Federici Alessandro Nottolini Crispino Grippini

Francesco Ferrari

Gio. Batta Barbucci Gabriele Carnevalini Paolucci Luigi Tommaso Inciampicacigli Giuseppe Marucci Curiale Nicola Avv. G. ustini F.lippo Rampicci Furaboschi Vincenzo Francesco Lucchetti . Braconcini Luciano Antonio Grossi Acchille Bendia Lnigi Cola Pietro Luciardini Filippo Renzi Francesco Rusca Raffaele Projetti di Niccola Luigi Borgassi Argucci Angelo Pescitelli Ignazio Frontini Canc.dell' Assessorato Vincenza Petrucci Scrittore dell'Assessorato Secondino Garzonatti Carlo Bracci Francesco Cappetti C. Maria Viterulli Sost. Giulio Bianconi G. Marzetti Pietro Orlandini Antonio Fortini Vincenzo Grazini Domenico Peroui Sante Bencini Ercole Brunelli

Leti Carlo

# Viterbo a6 Aprile 1849

Noi protestiamo altamente innanzi a Dio, ed al Popolo contro ogni lotervento qualunque, e giuriamo di volere l'attuale Governo la gioriosa nostra Repubblica, per la quale combatteremo a tutta posanza. Si, noi abbiamo fermo di resistere contro le armi francesi e rendiamo mallevadrice la Francia di tutte le conseguenza. Paolo Oddi

> Luigi Tini Antonio Moscioni Flaviano Polidori Gio. Masutalli Jannnecelli Fedele Giulio Piattarucia Giscoi Domenico Girolamo Donati Vincenzo Beretta Paolo Neri Nicola Giansanti Luigi Bazzicheili Nicodemo Cecchini Luigi Rapinesi Torquati Domenice Vincenzo Federici Giovanni Bembacioni Eugenio Ciarelli Valentino Romanelli Francesco della Morte Pietro Neri Ermenegildo Frontini Paolo Signorini Silvestro Tornioli Gio. Finanzi N. Pentila Dall'Agata G. Serena D. Molini Messi Alessandro Pietro Rossi Agostino Piacentini Domenico Bizzarri Pieri Pietro Perugini Leopoldo

Domenico Bordoni Giovanni Bizarri Fedele Giustini Francesco Colaneo Francesco Bordoni Giovanni Acciaresi Vincenzo Smeraldi Pietro Quatrini Giuseppe Giovannini Paratri Pietro Erasmo Pellinetta Giovanni Rutili sac. Giuseppe Blasi Guido Giovannini Sac. Vincenzo Sabatini Vincenzo Giacci M. Angelo Filipponi Giuseppe Polidori Tommaso Bruscagli Tobia Rastelli Nicola Federici Emidio Pappi P. Petroselli Ferdinando Ricciardi Giacomo Materni Mattia Orioli Giacomo Agnezalti Antonio Spinedi Bellucci Nicola Selmoni Carl'Antonio Bonanni Giovanni Magalli Giuliano Luigi Meloni Luigi Ribeca Angelo Ancenti Crispino Mazzetti Policarpo Migliorati Domenico Goretti Luigi Federici Pietro Piattarucia Filippo Serpieri Antonio Foglietta Arcangeli Francesco Carlo Borgassi Francesco Buzzichelli Vincenzo Saveri

Nicola Marcucci Domenico Mencarini Massanelli Scipione Antonio Biaggi Gaetano Spadini Alessandro Polidori Capitano della Guardia Nazionale Alessandro De Paolis. Cuore Costa Pietro P. Muzzi Angelo Peroni Sante Creonte Patrini Domenico Rozzari Tommaso Coccio Luigi Vanni Francesco Rispoli Luigi Petrini Francesco Baccherro D. Patrizj Luigi Contucci Luigi Mencaldi G. B. Camilli

# REPUBBLICA ROMANA

# Viterbo li 26 Aprile 1849

Noi protestiamo altamente innanzi a Dio, ed al Popolo contro ogni intervento qualunque, e giuriamo di volere l'attuale Governo, la glotiosa nostra Repubblica, per la quale combatteremo a tutta possanza; Sì noi abbiamo fermo di resistere, e rendiamo mallevadrice la Francia di tutte le conseguenze ec.

Domenico Fornari Sac. Pietro Costa Gio. Batt. Bianconi Pasquale Bocci Pietro Sabbatini Fortunato Baragatti Crispino Perugini Biagio Piacentini Francesco Cavarischi Alessandro Tosi Giovanni Santini

Felice Battaglia

Fortunato Bracencini Giuseppe Tassella Alessandro Capotondi Filippo Saveri Antonio Cuccodoro Giuseppe Patrizi Nazareno Smeraldi Domenico Patara Nicola Lignori Antonio Ragonesi Luigi Smeraldi Domenico Smeraldi Domenico Maggi Crispino Trojani Bart. Orioli Settimio Neri Fanelli Francesco Projetti Pietro Tesi Francesco Everardo Bruscagli Pietro Bevilacqua Francesco Balestra Vincenzo Ansuini Luigi Mercanti Vincenzo Pieri Giuseppe Masini Filippo Ferucci Laonardo Pizzini Salvatore D' Alessandris Luigi Filippo Saveri Camillo Tosoni Francesco Tosoni Pietro Acciaresi Pietro Tabarrini Bartolomeo Papini Paolo Perugini Paolo Marcucci Giacomo Sinori Giuseppe Giacci Vincenzo Bianchi Francesco Patara Filippo Patara Pietro Luigi Patara Carlo Borghesi Giuseppe Sorrini

Romualdo Gleri Alessandro Notari Luigi Giacci Marcello Florucci Angelo Rossi Ruggiero Massarelli Lazzaro Rosi Giacomo Selmoni Raffaele Sermarini Ladi Ce-are Giovanni Pittirossi Barnaba Mastrantoni Gio, Magrini Gio. Calanca Ginstini Luigi Ferdinando Fongoli Fedele Linzi Pietro Sarbini Bartolomeo Oliva Filippo Garinei Pietro Garinei Massimiliano Mora Federigo Tomassi Giuseppe Serfilippi Gius. Laparelli Lorenzo Fontecedro Gregorio Antinori Antonio Antinori Antonio Rossi Antonio Moretti R. Monarchi Antonio Donati Comparozzi Napoleone Tommasso Tomassi Casanova Ernesto Giovanni Terrioli Domenico Pezzini Macario Spinedi Luigi Soinedi Bartolomeo Borgliesi Alessandro Mazzi Luigi Cecchini Mariano Mozzi O. Cartelli C. Carletti Casano Gerardo

Saveri Nicola Stanislao Primi Saverio Rempicci Francesco Schinardi G. Pozzichilli Antonio Pati Venanzio Caporioni Giuseppe Dotti Carosi Bernardino Borghesi Michele Parri Filippo Trojani Salvatore Tannuncelli De Ricci Stefano Augusto Della Vida Giovanni Bordes Eugenio Rufini romano Spinelli Vincenzo Gio. Batt. Cardosi Gio. Batt. Foscolo di Venezia per me e mia famiglia Moladini Giuseppe Tulli Pietro Costantini Cesare Neri Bartolomeo Bonanni Franceseo Tosi Vincenzo Balestra Luigi Granl Gaetano Primi Nardini Eliseo Salvatore Prosperi Albino Bianconi Benedetto Tosi

Pietro Vincenzini

### L'ASSOCIAZIONE CASTRENSE AI SOLDATI FRANCESI SBARCATI IN CIVITAVECCHIA CONTRO LA REPUBBLICA ROMANA

## FRANCAIS!

Il fât un temps lorsque tous les tyrans réunis voulurent imposer à vos ancètres le gouvernement monarchique, que la France se leva comme un seul homme pour se détendre contre les envahisseurs, et elle mit tant de zèle à remplic cette tâche généreuse qu'elle ent la gloire d'abattre ses ennemis, écrivant ainsi la plus belle page de son histoire.

Sera-t-il vraí que maintenant la guerre nous soit declarée par ce noble peuple francais an moment même que nous imitons son exemple ? Bien que les apparences soient contre vous, et que notre territoire déjà violé atteste de l'hostilité de vos intentions, nous ne pouvons nous faire à l'idée, de vous voir grossir, ou former vous seuls, les rangs de nos ennemis; vous soldats d'une république issue comme la nôtre du sein d'une révolution populaire!

Dans cet espoir qui ne peut être trompeur nous vous tendons une main amie, et noire voix s'élève pour vous convier à la défendre d'une cause qui nous est commune; la cause de la liberté! Mais s'il dut être vrai que la République Français voulût ensanglanter ses mains dans une guerre fratricide, et nous imposer un gouvernement au quel nous ne voulons à aucun prix nous soumettre ; l'association du pays de Castro - Associazione Castrense proteste solennellment contre cet attentat à l'indépendance de son pays, et elle se déclare prête à soutenir, les armes à la main, la solennité de ses paroles. Français ! l'association du pays de Castro prend son nom d'une ancienne ville d'Italie qui rappelle un des actes les plus barbares du despotisme sacerdotal, et c'est debout sur les ruines palpitantes de cette malheurense cité que nous èlevons aujourd' hui au ciel nos mains librees de toute entrave, pour formuler un serment solennel - Deme dene jamais rentrer sons le jourg clérical dût-il nous en couter la vie : la mort n'est pas bien regrettable pour un peuple destiné à l'esclavage.

Ce sermant nous serons prêts à le maintenir par tous

lesle moyens.

Sur les ruines de la Ville de Castro ce 29 Avril 1849 1. Année de la République.

## FRANCESI !

Quanto i tiranni tutti si collegavano nel secolo scorso per imporre ai vostri padri la monarchia, la Francia insorse come un sol uomo a difendersi dagl'invasori, e tanto fu il valore, con cui ne rintuzzò la potenza, che è quella appunto la più bella, la più gloriosa pagina della storia vostra. Sarà ora possibile, che guerra ci venga da un popolo, di cui togliamo ad imitare gli esempi? Benchè tutte le apparenze del vostro arrivo sieno ostili, benchè il territorio nostro sia stato già violato, pure noi speriamo ancora di non vedere tra le file de' nostri nemici i soldati di nna Repubblica figlia della rivoluzione come la nostra, E' in questa lusinga, che noi veniamo, o Francesi, a darvi la mano di amici, ad invitarvi alla difesa di una causa, che ci è comune. Ma se pur fosse vero, che la onorata milizia Francese dovesse lordarsi in una guerra diretta a soffocare la libertà di un popolo amico, e ad imporci un governo, che a nessun costo vogliamo, l'Associazione Cistrense protesta solennemente contro questo attentato alla indipendenza del paese, e si dichiara pronta a sostenere la protesta colle armi. Francesi! l'Associazione nostra prende nome da una città , che rammenta uno degli atti più barbari del governo sacerdotale. Ebbene ! Rinniti oggi su quelle ruine noi rinnuoviamo il giuramento di non aver mai pace con quel governo, e di affrontare la morte prima che perdere la libertà. Siate certi: noi sapremo mantenerlo.

Dalle ruine di Castro li 29 Aprile 1849. Anno 1, del-

la Repubblica Romana.

Per l'Associazione Castrense

Costantino De Andreis Presidente

Giuseppe Pala Segretario

# PROVINCIA CIVITAVECCHIA

# CIVITAVECCHIA

### AL GENERALE

# COM ANDANTE LA SPEDIZIONE MILITARE DI FRANCIA NEL MEDITERRANEO

# Il Municipio di Civitavecchia

Tiorni di felicità, o di speranze sorgevano non la guari per l'Italia, ed i popoli, perchè oppressi da lunga servitti fidenti nei Principi, sorgevano, e combattevano al santo grido d'Indipendenza Nazionale, sicchè il sangue dei generosi spenti dall'armi della tirannide santificava fra noi l'ardente voto di un popolo, quello di vivere indipendente, e libero nella propria terra.

Quei giorni di felicità svanirono: il tradimento, e la frode fecero ogni opra per ricondurre l'Italia a nuova

abjezione, e ad umiliante disdoro.

Pio IX, che avevamo adorato Angelo rigeneratore d'lialia, abbandonata dippoi la causa del Popolo, seguendo la orme de'suoi Predecessori nel temporale dominio, sorgera prima cagione di cottata sventura. Patria, onore, vita, interessi, avvenire, grandezza, tutto eraci rapito per Esso che vittima fatale dell'arti della Casta Sacerdotale, facevasi l'ardente alleato dei nostri persecutori.

Gittadini di Francia! Generale, e Soldati della Repubblica! Voi che immolandovi all'Altare della libertà ne santificaste da tanti anni il principio, schiaccerete noi, che cospersi di sangue, e col seno aperto ancora di non rimargiante ferite consacrammo i nostri affetti alla Liber-

th, alla Indipendenza?

Abbandonati dal Principe, il quale la causa di nostra nazionalità avera condotta a ruina; liberi nel nostro diritto, eleggemmo con universale, e numeroso suffraggio di Popolo, come Voi, i nostri Rappresentanti all' Assemblea Costituente Romana, ed Essi interpetri del voto del Popolo, proclamarono fra noi il più utile dei reggimenti politici, il Governo Repubblicano. Generale, e Soldati della Repubblica, Voi non calposterete una gente in che

sola oggi si concentra il fuoco sacro della libertà, spenta ovunque dalla preponente forza delle armi Croate, e Bor-

boniche in questa terra infelice.

Soldati di Francia! Noi vi protendiamo fraternamente le braccia, perchè un popolo libero non può arrecare catene ad un popolo che tenta sorgere a libertà, perchè nelle vostre mani non è il ferro parricida della nostra Repubblica, ma l'armi che voi imbrandiate sono a tutela del diritto della giustizia, sono guarentigia del debole, e dell' oppresso.

Noi fummo oppressi o Generale; ed il Papato prima sorgente delle sventure d'Italia non interrotte da sucoli, nò, viva Dio, non sarà ripristinato da voi se memori dell'antica gloria, delle tradizioni della fede dei Padri, vi rammenterte che ses soccorrere gli oppressi è debito più che virttì, l'opprimere i deboli è infamia più che tradi-

mento.

Il Municipio di Giritavecchia, prima delle Città Romane in che sventolerà il vessillo di Fraccia, rappresentando legittimamente il voto della Popolazione fa a Voi protesta di usa fede politica. Fra Noi l'ordine rega, e non l'anarchia: qui ha rispetto la legge. Alle aspirazioni di libertà svegliavasi il nosto Popolo, e aspirazgoini gerla se un crudele destino non vorrà che quivi per opra dei fratelli soccomba il fuoco di libertà che ci anima, e che ci rende fedeli alla Repubblica Romana, la quale sosterremo costanti così nei giorni della gloria, se questi sorgeramo per noi, come nei tempi della sventora se essa (tolgalo Iddio) pur ne colga.

Generale I Sianvi espressione questi voti del sentire delle nostre Popolazioni, che Voi, e la vostra armata benediranno se a noi sarete fratelli che ci soccorrono negli istanti di venettura fidenti che giammai potrà sorgere il giorno in che Italia abbia ad esecrare, e additare alla infamia dei Posteri l'onorato nome di quella Francia, al fianco de'cui prodi combattevano i Nostri Padri nei giorni felici di sua gloria, da cui si dividevano con giuramento di fratellanza alloraquando una grave sventura pur colpiva la vostra Patria.

Accogliete Generale l'amplesso di amore che per noi v'offre questa Popolazione fidente nella nchiltà e nell'onore della Nazione Francese.

> Viva la Repubblica Francese E Dio salvi e la Francia, E la Repubblica Romana

Votato ad unanimità dalla piena Adunanza Municipale questo di 25 Aprile 1849 ore 6 antimeridiane.

I Rappresentanti del Popolo

Giuseppe Boscaini Gonfaloniere

Domenico Bartolini Anziano Attilio Brauzzi Anziano Gaetano Lanata Anziano Felice Guglielmi Anziano

Antonio Baghetti Consigliere Ginseppe Bruzzesi Consigliere Settimio Sposito Consigliere Antonio Gasparri Consigliere Giuseppe Ferri Consigliere Luigi Alibrandi Consigliere Gio, Battista Fraticelli Consigliere Luigi Freddi Consigliere Antonino Ceccarelli Consigliere Giovanni Bartoli Consigliere Pietro Marchetti Consigliere Francesco Cacciottola Consigliere Filippo Albert Consigliere Antonio Albert Consigliere Andrea Bregoli Consigliere Salvatore Marinelli Consigliere Luigi Galli Consigliere

# REPUBBLICA ROMANA

Comune di Montalto di Castro nella Provincia di Civita Vecchia li 4 Maggio 1849

Noi sottoscritti dichiariamo di aderire pienamente alle protesta emessa dai nostri Rappresentanti contro qualunque ostile intervento straniero, e di sostenere con tutte le nostre forze il Decreto Fondamentale dell'Assemblea Costituente dei o Febbrajo anno corrente.

> Gio. Biasi Priore Comunale Luigi Biasi Bernardino Ferri Anziano Giacomo dott. V Vanstienchist Med. Condotto Pietro Coleine Seg. Municipale Saverio Brugnoli Sergente di Finanza Cesare Cesarini Achille Ferretti Gioacchino Funi Pietro Alessandrini Giuseppe De Santis Ginseppe Soldi Egidio Alessi Domenico Paolini Giuseppe Vallerani Giuseppe Fortunati Pietro Desantis Croțce di Ermenigildo Bianchi Luigi Velletti Giuseppe Capotenni Croffice di Serafino Regolis Domenico Cesarini Francesco Brozzetti Eugenio Cupidi Camillo Capidi Antonio Ortenzi Palombi Filippo Casimirro Desantis Francesco Trita

(669)

Gio. Lagnani Crotce di Paolo Scerpini Dott. Benedetto Baldassarri Romano Domenico Matelli Tommaso Tommasi Salvatore Grani Luigi Cerasa Antonio Governatori Crotce di Angelo Loreti Rituendo Eseriai Alfonso Maria Grispini Carlo Valentini Benvennti Ercole G. Doganale Crotce di Agostino Ottavianelli Crotce di Antonio Cardarelli Crotce di Tommaso Carmignani Crotce di Pasquale Marchetti Onirino De Sanctis F. Pasqualini Darpini Pietro Soldato di Finanza Domenico Scorzolini idem Gregorio Secchi Corintia Polidori Biasi Paolina Biasi Coleine Leresa Devvitten Baldassari Maria Antonia Vallerani Lucia Sharna Caterina Legnani Costantini M. Teresa Pasqualini Rosa Foschi Villotti Felice Carti Ferretti Teresa Governatori Crotce di Francesca Loreti Visto per la legalità delle firme Il Priore Comunate = Gio. Biasi

# PROVINCIA ORVIETO

# 1. Reper Garage La Chick Hall Coopers

# CITTADINI

della in lav in abres as are

# REPUBBLICA ROMANÁ

Ai Rappresentanti della nostra Provincia nell'Assemiblea Costituente di Roma quando della elezione del Governo che più convenisse agli Stati Romani trattavasi, per mezzo del Circolo Popolare questa Città espresse aperto il voto suo, perchè quello Repubblicano esclusivamente ver nisse prescello.

Oggi che i Francesi contro ogni diritto, e cou manicesta violazione delle loro Leggi intendono distruggere la Romana Repubblica, non possiamo non sentirci scossi da fremito, da indignazione alla sola idea, che voglia compiersi un atto così contrario ai nostri pensieri, si tenti rigettarci in quello stato di abizzione dal quale ci trasse

straordinaria serie di fatti.

Quindi è che innanzi a Dio, agli nomini, alle Nazioni e Popoli librei protestiamo contro l'offesa che sentimmo nel profondo dell'animo, come quella che ne percuote nell' onore, e ne uccide civilmente, è dichiariamo che rattificando tutto quanto ha deciso in proposito l'Assemblea Castituente Romana, intendiamo voler ad ogni patto sacri, ed illesi i rivendicati nostri diritti.

Orvieto 3 Maggio 4849.

Mallio De Angelis Preside

Giuseppe Frezzolini Gonsaloniere per il Municipio Alessandro Alessandroni Presidente del Tribunale Giuseppe Tomassoni Assessore

Odoardo Ravizza Tenente Colonnello e Comandante la Piazza per la Guardia Nazionale

Alessandro Bianchini Vice - Direttore pel Circolo Popolare

Gio. Battista Barbo Capitano Comandante la Guardia di pubblica sicurezza

# ( 674 )

# La Rappresentanta Municipale e il Circola Popolare

## DI SANTO GEMINI

# Unanimemente

Per la parola di voi Cittadini Triumviri e dell' Assemblea Costituente mandano alla Francia dicendo che i diritti dei popoli sendo imperseritibili per tutti, anale colla forra si conculca il debole e che il Soldato Francese terendo il petto di Repubblicano Romano, Sgherro dell' Austria ne porti il l'esserzione.

Seguono le firme del Rappresentanti del Municipio, e dei Soci del Circolo Popolare.

N. B. Gli atti consiliari di molti Municipi della Provincia di Bologna di cui parlò la Gazzetta bolognese, e il Monitore Romano, non ci giunsero a tempo, per le gravi circostanze che sopravvennero a quella sventurata contrada;

# INDICE

# DEL PROTOCOLLO



# A

Acquacanina—pag. 455.
Acqualagna—160.
Acquapendente—608.
Acquasparta—537.
Alfonsine—160.
Amelia—538.
Alfonsine—141.
Assis—241.
Assis—947.
Assis

# B

Bagnaja—645.
Bagnara—93.
Bagnacavallo—75. 80. 86. 87.
Bagnora—588. 649.
Barhara—248.
Barharano—629.
Bassanello—620.
Bassanello

Bevagna-526, 529, 550, 555, Bieda-618. Bologna-21, 25, 26, 27, 28, Bomarzo-648. Bondeno-42. Brisighella-107. Budrio-25.

Cagli-176. 219. Caldarola-475. Camerata-276. Camerino-425. 456. 458. 478. Candelara - 209. Canepina-646. Canino-630. Capodimonte-624. Caprarola-595. 625. Cartoceto-244, 245, 530, Castelbianco-283. Castel Bellino-510. Castel Bolognese-106. Castel Cellese-589. Castel Clementino-377. Castelfidardo-255, 290, Castel Leone-252. Castel Planio-249, 285. Castel Raimondo -444. Castel S. Elia-614. Castel Vecchio-523. Castiglione-240. Castignano-407. Castorano-392. Castro (Associazione)-661. Cellere e Pianiano-621. Cervia-98.

325,898

Cesena-131. Chiaravalle-282. 291. Cingoli-343, 359, 567, Civita Castellana-624. Civita Vecchia-665.

B.20.43



